



F 



Digitized by Goo



Quality fixory of Synolo Othon of Deliterness.

# DIOECESANA SYNODVS OSTIEN. ET VELITERN.

EROPORTOR OF THE WASHINGTON OF THE PROPERTY OF

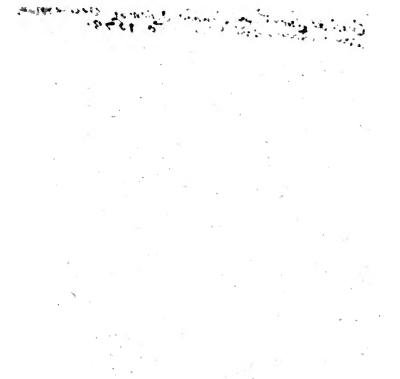

# CONSTITUTIONES SYNODALES

EDITE, ET PROMULGATE
AB EMINENTISS ET REVERENDISS D.

## D. ALDERANO

EPISCOPO OSTIENSE, ET VELITERNO,

#### S.R.E. CARDINALE CYBO

SACRI COLLEGII DECANO

In Diœcefana Synodo habita Velitris diebus XXIV.

PRÆSIDENTE IN EA
ILLUSTRISS. ET REVERENDISS. D.

#### D. ODOARDO CYBO

Patriarcha Constantinopolitano.





ROME, MDCXCIX.

Ex Officina Lucz Antonii Chracas. Prope Magnam Curiam Innocentianama

PERMISSU SUPERIORUM.



# E D I C T U M DE PUBLICATIONE

#### SYNODL

ALDERANUS Miseratione Divina Episcopus Ostiensis, & Veliternus S.R. Eccl. Cardinalis Cybo Sac. Collegii Decanus.



Oc præfenti authentico tranfumpto ad Valvas Cathedralium nostrarum S. Aureæ Osliensis,&

Sancti Clementis Veliternæ Civitatum affixo publicantur omnia, & fingula acta, & Decreta facta in Synodo Diæcefana fer. fer. habita de mense Novembris proximè præteriti diebus 24, & 25, ut ea omnes, ad quos spectat, sedulo studeant observare, volentes, ut infra Mensem omnes prædictos afficiant, & adstringant perinde, ac si personaliter eis exbibita, & intimata fuissent, ideo &c. ne de prædictis ignorantiam &c. alias &c. Dat. bac die

A. Card. Cybo.

Loco + Sigilli.

Joannes Michael de Gais Secret.

Impri-

Imprimatur,

Si videbitur Reverendiss.P.Mag. Sacri Palatij Apost.

Dominicus B. de Bellis Episc. Melphict. Vice ger.

REVIDEAT.

R. P. D. Marcellus Severolus.

Fr. Gregorius Sellari Magist. & Soc. Reverendiss.P.Fr.Paulini Bernardinii S. Apost. Pal. Mag. Ord. Præd.



ACRE Scripturæ documentis, Fidei dogmatibus, Oecu-menicorum Conciliorum De-

cretis, Summorum Pontificum Constitutionibus, Sanctorum Patrum di. Ais, atque Sacrarum Congregationum Interpretationibus conformia videntur omnia, quæ in sua hac Diœcesana Synodo, sanctè, pièque servari mandavit, non minus Purpura, quam Sapientia, & animi dotibus Eminentissimus Cardinalis Decanus, & vigilantiffimus Episcopus Ostiensis, & Veliternus Alderanus Cybo. Quapropter ad commodiorem Animarum sibi subditarum profectum, imò ad universe disciplinæ Ecclesiasticæ confirmationem, publici juris esse facienda censemus, si ità Reverendis-Sac. Pal. Apost. Magistro videbitur. Hac die 10. Januarii 1699.

Marcellus Severolus Signatura Justitia Votans.

#### Imprimatur.

Fr. Gregorius Sellari Magister, & Socius Reverendiss. P. Fr. Paulini Bernardinij Sac. Apost. Palatij Magist. Ordinis Prædicatorum.

### EDICTUM

INDICTIONIS

#### SYNODI

ALDERANUS Miseratione Divina Episcopus Ostiensis, & Veliternus S. R. E. Cardinalis Cybo Sac. Collegii Decanus.



Ynodum Diæcefanam, gravibus aliàs curis pro Ecclefia Univerfali dilatam, non tamen graviori No-

Stra ætate ulteriùs differendam, hoc anno, juvante Deo, habituri, ut San-Gorum Patrum instituta, præceptaque fequamur, neque pereat frustus ille, quem ex ea capere omnes poßumus, monemus in Domino, ac pænis † † Sa-

Sacrorum Canonum, seu aliis ad arbitrium Nostrum propositis jubemus in virtute Sanctæ Obedientiæ omnes, & singulos, qui in utraque Nostra Diæcesi Benesicia etiam simplicia, ac cujusvis generis, vel tituli obtinent, vel aliàs illis inserviunt, eos item, qui in Sacris Ordinibus funt constituti, qui in habitu, & tonsuraincedentes alicujus Ecclesiæ servitio adscripti sunt, & quoscumque alios, qui de jure, vel consuetudine Synodo buic Diæcesanæ interesse debent, die xxIV. Mensis Novembris proximi summo mane in Nostram Cathedralem Ecclesiam Sancti Clementis Velitern. convenire, neque verò alios pro se mittere, nisi qui legitima causa à Vicario nostro Generali approbanda sint impediti. At quia Deus ipse est, qui ad agendum, quæ recta sunt, illuminat omnem ho-

minem; proinde omnes, & singulos, quorum Animæ Nobis fuere concreditæ, Orationis studium adhibere, & preces ipsi Deo interim effundere perhortamur, ut ex illis ad Sacram banc Actionem fructuosè obeundam coadjuvemur, qua nisi completa, nemo audeat discedere absque Vicarii nostri licentia, ut omnes unanimiter Deo debitas agere gratias, & Decretorum Nostrorum Synodalium observantiam impetrare possint, per merita præsertim, & intercessionem Sancti Geraldi Episcopi, & Patroni, cujus Sacrum Corpus à pervetusto deposito in Ædem ex voto recens, decenterque extru-Etam die immediate sequenti Divina favente Clementia, transferri curabimus. Volumus autem, ut hæc Synodi indictio affixa V alvis utriusque Cathedralis Nostræ, nec non singularum tàm Collegiatarum, quàm Parochialium Ecclesiarum utriusque Diæcesis, perinde omnes, & singulos interesse habentes afficiat, ac si suisset singulis singillatim intimata. Dat. & c. extra Portam Sancti Joannis hac die 10. Augusti 1698.

A. Card. Cybo.

Locus & Sigilli .

Joannes Michael de Gais Secret.

PRÆ-

#### PRÆMONITIONES AD CLERVM

Utriusque Nostræ Diœcesis.

ALDERANUS MISERATIONE DIVINA Epifcopus Oftienfis, & Veliternus, S.R.E. Gardinalis Cybo, Sac. Collegii Decanus.

T instruction accedat Clerus ad Dioccesanam Synodum, sciat se de sequentibus præmoneri.

Accedar cum vestibus talaribus, biretis, &
 superpelliceis mundis, Canonici, & Parochi cum Ecclesiasticis eorum insignibus, omnes cum decenti tonsura.

Afferant Literas, seu Bullas Beneficiorum suorum ii, qui adhuc in Visitatione non exhibuerunt, sub pœna aureorum duorum Piis Locis applicandorum.

4. Qui fine titulo Ecclesiis inserviunt, sive Curati, sive Cappellani nomine, & ii præfertim, qui Consessiones audiunt, literas afferant facultatis, seu deputationis suæ.

5. Parochi deferant eorum nomina, qui peccata fua non funt confessi, & in Paschate Sa-

cram

cram Synaxim non sumpserunt, Excommunicatorum pariter, Blasphemorum, publicorum Concubinariorum, Conjugum divisorum, & similium personarum, quæ aliis scandalo sunt, nec non abusus tollendos. Recenseant quoque numerum Animarum, quas habent in Parochia, & quot defuncti sunt ab ultima. Visitatione, quot Baptizati, quot Matrimonio conjuncti.

6. Beneficiati, & Curati, qui nondum detulerunt, afferant Inventaria bonorum stabilium, & mobilium Ecclesiæ suæ, & Benesicii, Sacræque Supellectilis; aut si habent, quæ addant, renovent, & suppleant, & ut in Librum reserri queant, ea scribi curent in solio charactere apto, & in charta unisormi, quam vocant in

 ${
m folio}$  .

 Afferat unusquisque Breviarium, & Kalendarium hujus anni cum nomine suo scri-

pto in prima pagina.

8. Qui legitime impediti non venerint, transmittant tamen ad Vicarium Nostrum. Generalem prædicta per alium Sacerdotem, vel Clericum ad Synodum accessurum.

9. Die Dominica, quæ proximè Synodum præcedit cedit, Parochi, qui præsertim Cappellanos non habent, inquirant publicè in Ecclesia, si qui sint ægroti in Parochia, ut illos visitent etiam non requisiti, & eos commendent vicinis Sacerdotibus, seu Regularibus, ne durante Synodo siat eorum mora periculi occasio.

10. In hospitiis à Nobis destinatis cibum sument, & pernoctabunt, nec alibi divertant inconsultis Vicario Nostro Generali, aut

Hospitiorum Præsecto.

11- Parochi interim sæpius moneant Populos suos, ut uberem fructum à Deo piis precibus postulent, & ut die Dominica Synodum proximè antecedente ad eumdem estectum ritè confessi communicent, idemque multò magis præstent Clerici, qui ad Synodum venerint, in prima Missa Synodali.

12. Eadem verò die Dominica Synodum præcedente finguli Parochi in suis Ecclesiis Sanctissimum Sacramentum per aliquas horas ad ostiolum Tabernaculi decenter exponant, ut ità publicis precibus ad Sacram hanc Actionem fructuosè obeundam adjuvemur.

13. In Feriis quintis ante Synodum à die, qua has Præmonitiones receperint, Missas

de

de Spiritu Sancto celebrent, vel Collectam dicant; & in Festis diebus Litanias Sanctorum ante Missam cum Populo recitent.

14. Vicarii Foranei adfint coram Vicario Noftro Generali die eis notificanda cum,
notula eorum, qui in suo Vicariatu interesse Synodo debent notato cujusque,
nomine, cognomine, Ordine, Titulo
Dignitatis, & Beneficii Dat. &c. extra.
Portam Sancti Joannis hac die 10. Augusti 1698.

### A. Card. Cybo.

Locus † Sigilli.

Joannes Michael de Gais Secret.

#### TABELLA

# De Disciplina Synodali, & Processionali.

Acerdotalis personæ officia Clerus secum cogitans, tùm actionem quoque Synodalem, cui Spiritum Sanctum adelse confidimus, animo esse studeat semper religiosis cogitationibus instructo, &

ad ea officia attento, quæ Sacrum Virum, Dei-

que Ministrum præstare decet.

In cogitatione earum rerum fixi Sacerdotes, & Clerici, quarum causa hùc venerunt, ne aliis negociis implicentur.

Non folum à malo, sed ab omni suspicione,

& specie mali abstineant.

În Hospitio modestiam loquendo, edendo, atque adeò semper servent diligenter, præsertim ubi Laici adsint.

Ad mensam benedictionem, lectionem, &

gratiarum actionem adhibeant.

Per Plateas non vagentur; neque curiosè difeurrant.

Sacerdotes Misse Sacrificium quotidiè celeth - brent, brent, & in Ecclesiis tàm Sæcularium, quàm Regularium, exceptis Monialium absque licentia. Vicarij nostri Generalis.

Orationi se dedant, ut sibi, Populisque in actione Synodali auxilia salutaria à Deo impe-

trent.

Ad Synodalem Sessionem stata hora sollicitè conveniant, non raptim, sed graviter, & decorè.

Bini, quoad fieri potest, conveniant audito

Campanæ sono.

Capitula, & Clerici Collegiatarum conve-

niant Collegiatim.

Manè jejuni adsint, & qui Sacerdotes nonsunt, Sanctissimam Eucharistiam in Missa Pontificali sumant.

Decenter induti ad constitutum Synodalem locum veniant, ordine consideant, seù stent, seù genuslectant ad præscriptum Magistrorum Cœremoniarum.

Ne voce, aut collocutionibus mutuis obstrepant, vel alia ratione rem Synodalem perturbent.

In loco suo sedentes attente audiant, quæ le-

guntur de suggestu.

Nequis à suo loco discedat, nisi absoluta sessione, aut necessaria de causa. Cum autem discedere necesse est, facultas à Vicario nostro Ge-

nera-

nerali petatur, ad quem rursus veniat, qui rever-

titur, antequam suum repetat locum.

Sessione qualiber absoluta nemo ante discedat à loco suo, quam Illustrissimus, & Reverendissimus Patriarcha Præses è Synodo abjerit.

Caveant denique omnes, quæcumque & Ecclesiasticæ disciplinæ, & Synodalis actionis di-

gnitati, & loci venerationi conveniant.

In Processionibus Clerus ordine sequatur cum reverentia, & religiosa devotione, ut exemplo suo excitetur Populus ad orationem

Salutationibus non vacent, à colloquiis inter se

abstineant, oculorum vagationem vitent.

Bini æquè procedant, & nè minimum quidem ab ordine discedant, certum spatium semper servent inter se, & in via numquam subsistant, nisi justi à Præsectis.

Ne interrumpatur Processio, neve Laici inter-

ponantur, curent.

Chirothecas ne habeant, pileum ne gestent,

neque quicquam in manu.

Hymnos, & Psalmos canant ad præscriptum, & de libro, ne errent, capite aperto sint intrà Ecclesiam, & cum in via Sacræ Imagines occurrunt, caput aperiant.

Omnia præterea in orando, procedendo, confistendo, aut aliquid in processionibus de morca agendo, ritè, & decorè faciant ad præscriptum.

††† 2 Præ-

Præfectorum, quorum erit omni diligentia cave-

re, ne quid errati committatur.

Si quos contra, quàm præscriptum est, agercanimadverterint, primum eos moneant, & corripiant, deindè si non abstinent, ad Vicarium nostrum Generalem deferant, ut Canonicæ subjaceant disciplinæ. Datum &c. die 23. Novembris 1698.

#### A. Card. Cybo.

Locus † Sigilli.

Joannes Michael de Gais Secret.

ALDE-

#### ALDERANUS

Miseratione Divina Episcopus Ostien. & Veliternus.

#### S.R.E. CARDINALIS CYBO

SACRI COLLEGII DECANUS.

Crastina die , que erit 24. mensis Novembris Anni 1698. bora 14.



fuperpelliceis induti, & ad formam Præmonitionum jam publicatarum in Ecclesia Cathedrali S. Clementis Veliterna, & qui Beneficio obtento nondum professionem Fidei emise-

nnt.

runt, secum serant schedulam, in qua scriptum sit nomen, & cognomen Professuri, cum titulo Beneficii, quam post emissam Professionem tradent Notario Synodali, servantes in omnibus, & per omnia Tabellam disciplinæ Synodalis, & Processionalis, nec in realiqua se ingerentes, nisi suerint ex infrascriptis Officialibus Synodi.

#### OFFICIALES SYNODI.

PROMOTOR.

Adm. R. D. Canonicus Prosper Georgius.

S E C R E T A R I U S. R. D. Joseph Savus

#### JUDICES QUERELARUM, ET EXCUSATIONUM.

(Salvator Antonius Covius.)
Adm.RR.DD.Can. (Gregorius Landus, cum
(Reverendiss.D.Vicario Gen.

#### PRÆFECTI UTRIUSQUE DISCIPLINÆ, E T S C R U T I N I I.

(Julius Cavaciocchus pro Ca-( pitulo Coræ.

Adm.RR.DD.Can. (Franciscus Antonius Andrianus pro Capitulo Cisterne. (Antonius Basiles pro Capitu-( · lo Norbarum.

RR.DD. (Camillus Magni pro Parochis Foraneis. (Felix Sonati pro reliquo Clero Foraneo.

#### PRÆFECTI HOSPITIOR UM, ET COADJVTORES.

(Antonius Silvi.

Adm RR DD Can. (Joseph Antonius Gagliardi . (Julius Antonius Funari.

RR.DD. (Cælar Meremiche. (Dominicus Antonius Cavalieri. Clericus Joannes Baptista Corona.

# Confeßarii Cleri cum facultate absolvendi à Casibus reservatis, exceptis primis tribus durante Synodo pro Clero tantum.

(Sylvester Cinellus Archipresb. Adm.RR.DD. (Antonius Antonellus Penitentiar. (Philippus Gagliardus Canonic. (Joseph Crucius.

RR.DD. (Joseph Savus . (Virgilius Ciaccia .

PROCURATOR CLERI URBANI.

R. D. Antonius Tori.

PROCURATOR CLERI FORANEI.

R.D.Archipresbyter Philippus Furnius.

MAGISTRI CÆREMONIARUM.

RR.DD. (Jo: Antonius Malcotti. (Franciscus Moro

#### OSTIARII SYNODI.

RR.DD. (Carolus Ciriacus, (Isidorus Rodianus.

#### NOTARII.

Simon Antonius Bartolocci. Paulus Lelli.



# INDEX TITULORUM.

| Tit. I. E Fide Catholica , & ipfius Pr<br>fione. pa | ofef- |
|-----------------------------------------------------|-------|
| fione. pa                                           | g.2.  |
| Tit.II. De Hæresi, Superstitione, Sortibus, a       | tque  |
| Magicis Artibus.                                    | 3.    |
| Tit.III. De Blasphemia.                             | 5.    |
| Tit.IV. De Rudimentis Doctrinæ Christianæ tra       | den-  |
| dis.                                                | 7.    |
| Tit.V. De Verbi Dei Pradicatione.                   | 11.   |
| Tit.VI. De Festorum dierum observatione.            | 14.   |
| Tit.VII. De Jejunio, Quadragesima, & Adv            | entu  |
| Domini.                                             | 16.   |
| Tit. VIII. De Sacramentis in genere.                | 17.   |
| Tit IX. De Baptismo.                                | 19.   |
| Tit X. De Confirmatione.                            | 22.   |
| Tit.XI. De Sanctissima Eucharistia Sacramento.      | 23.   |
| Tit.XII. De Sacrificio Missa.                       | 29.   |
| Tit.XIII. De Sacramento Pœnitentia.                 | 34.   |
| Tit.XIV. De Casibus Reservatis.                     | 38.   |
| Tit.XV. De Extrema Unctione.                        | 40.   |
| Tit.XVI.De Sacramento Ordinis.                      | 43-   |
| Tit.XVII. De Matrimonio.                            | 47-   |
| Tit. XVIII. De Sacramentalibus, & Piis Ecclesie     | con-  |
| suetudinibus.                                       |       |
| т;                                                  | 52    |

| Tit.XIX. De Processonibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tit.XX. De Funeribus , Sepulturis , ac Quarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fu-               |
| nerali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.               |
| Tit.XXI. De Sacrosanctis Ecclesiis, earumque V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | enc-              |
| ratione, atque Immunitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59.               |
| Tit.XXII. De Sacris Reliquiis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.               |
| Tit.XXIII. De Sacris Imaginibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66.               |
| Tit.XXIV. De Sacris Indulgentiis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68.               |
| Tit.XXV. De Vita, & Honestate Clericorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.               |
| Tit.XXVI. De Officio Parochi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.               |
| Tit.XXVII. De Capitulis, & Canonicis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79.               |
| Tit.XXVIII. De Seminario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.               |
| Tit.XXIX. De Divinis Officiis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86.               |
| Tit.XXX. De Residentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.               |
| Tit.XXXI. De Simonia, & Confidentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90-               |
| TIt.XXXII. De Cafuu n Conscientiæ Conferen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| & Sacræ Scripturæ lectione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.               |
| Tit.XXXIII. De Vicariis Foraneis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94-               |
| Tit.XXXIV. De Regularibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96.               |
| Tit.XXXV. De Heremitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.              |
| Tit.XXXVI.De Monialibus, & Conservatoriis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101.              |
| Tit.XXXVII. De Tertiariis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.               |
| Tit.XXXVIII. De Confraternitatibus Laicorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , <sub>6</sub> 9• |
| Artium Universitatibus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HI.               |
| Tit.XXXIX. De Hospitalibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113.              |
| Perit man and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115.              |
| Tit.XLI. De Decimis, & Oblationibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.               |
| Personal Company of the Company of t | rum               |
| ++++ 2 Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )-                |

| Piorum recte administrandis.                    | 118.   |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tit.XLIII. De Archivio, & Inventario bonorus    |        |
| clesia, aliorumque Piorum Locorum.              | 123.   |
| Tit.XLIV. De rebus Ecclesia, & Locorum Pi       |        |
| non occupandis, vel alienandis.                 | 126.   |
| Tit.XLV. De Legatis Piis.                       | 130.   |
| Tit.XLVI. De Ufuris, 19 Contractibus illicitis. |        |
| Tit.XLVII. De Falsi depositione.                | 135.   |
| Tit.XLVIII. De damnis datis.                    | 136.   |
| Tit.XLIX. De Adulterio, Stupro, Incastu, Con    | ncubi- |
| natu, & Lenocinio.                              | 137.   |
| Tit.Ult. Miscellaneus.                          | 140.   |
| Judices Synodales.                              | 147.   |
| Examinatores Synodales.                         | 148.   |
| Testes Synodales.                               | 149.   |
| Deputati Monasterii S.Claræ.                    | ibid.  |
| Deputati Monasterii SS Nominis Jesu.            | 150.   |
| Deputati Seminarii.                             | ibid.  |
| Deputati S. Montis Pietatis.                    | ibid.  |
| Deputati Gynecæi, sivè Collegii Ursulinarum.    | 151.   |
| Deputati pro Locis Piis in utraque Civitate, &  | Diœ-   |
| cesi.                                           | ibid.  |
| Revifores Sacr. Rituum.                         | 153    |
| Deputati ad Instructionem Promovendorum.        | ibid.  |
| Conclusio Synodi.                               | 154    |
| Acclamationes Synodales.                        | 156.   |
| Rogitus Notarii.                                | 160    |
| - ,                                             | * 00.  |

# LDERANUS

Miseratione Divina Episcopus Ostien. & Veliternus

#### R.E. CARDINALIS CYBO

SACRI COLLEGII DECANUS.

Dilectis Nobis in Christo Capitulis, Archipresbyteris, Canonicis, Parochis, & Clero utriusque Episcopatus Ostien. & Veliterni in Diæces and Synodo congregatis uberem à Deo Gratiam, qui dat omnibus affluenter.



recœpimus, quod variis subinde casibus interjectis disserre de die in diem coacti sumus. Non tamen intereà cogita-

gitationes Nostras, intimosque animi fensus adeò distrahi Divinitus permisfumest, ut per Visitatores nostros Ecclesias omnes iterum, atque iterum lustrare, Ovesque Nobis commissas cognoscere non adlaboraverimus. Quò autem planius, pleniusque cognoscant Nos Nostre, ed tandem annuente Deo devenimus, ut Diœcesanam Synodum solemni ritu celebremus, vobisque præsentibus leges, & decreta promulgemus, quæ ad reformandos Populi mores, ad Ecclesiasticam disciplinam fovendam, aut restituendam, ad augendum Dei cultum, & Ecclesiarum nitorem, ad tollendos abusus, ad Animarum denique Nobis concreditarum falutem curandam expedire in Domino censentur. Vosigitur, qui honorabilior Gregis Dominici portio estis, Pastores Plebium, Duces Populi excipite illa alacri animo,

mo, & ad vestram, fideliumque incolumitatem exequi, Divina juvante Clementia, satagite. Vos inquam Confacerdotes, & Filii in Christo Charissimi excipite illa, non tamquam à Nobis, sed tanguam ab Eo, qui posuit Nos Episcopum Animarum vestrarum, & modòstat in medio vestrum. · Ne verò quicquam roboris nostræ deficientia personæ, spiritu quidem promptæ, senio autem infirmæ forsan imminuat, quin ad mentem D.Jo: Chrysoftomiviviquidam libri, vivæque leges effecti cunctorum ex vobis fontem effundatis bonorum, vices, & voces nostras committimus Illustriss. ac Reverendis.P.D.Odoardo Patriarchæ Constantinopolitano Fratri Nostro Germano, quem in hujus Synodi Præsidem tenore præsentium eligimus, constituimus, & deputamus, quique suis cum prærogativis, pręemi-

eminentiis, & juribus Patriarchalibus consessum Vestrum luminis instar valet illustrare, &, quantum in votis est, cohonestare, omnes, & singulas au-Ctoritatis nostræ Ordinariæ facultates eidem communicantes, que in Sacra hujusmodi Synodali actione opportunæ, & necessariæ videantur. Quapropter ipsum audite, quia Nos auditis, & acceptabiles Deo Hostias Vos ipsos exhibete, ut Benedictione Cœlesti repleamini, quam ab eodem Patre misericordiarum vobisenixius apprecamur. Dat.Romæ hac die 22. Novembris 1698.

A.Card.Cybo.

IN NOMINE
SANCTÆ, ET INDIVIDVÆ
TRINITATIS
PATRIS, ET FILII, ET
SPIRITVS SANCTI.
A M E N.

NOS ALDERANUS,
Miseratione Divina Episcopus Ostiensis, & Veliternus, S.R.E. Cardinalis Cybo, Sacri Collegii
Decanus

D Dei Omnipotentis gloriam, & Beatę Virginis Mariæ Genitricis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, Clementis, Aureæ, aliorumque omque Patronorum, Sanctorumque om-

nium laudem, & honorem, infrascriptas Monitiones, Decreta, & Constitutiones in præsenti nostra Diœcesana Synodo sacimus, statuimus, decernimus, & promulgamus.

A

#### CONSTITUTIONES

#### TITULUS PRIMUS.

### De Fide Catholica, & ipsius Professione.

Um Fides sit nostræ Salutis exordium, Christianæ persectionis radix , & spiritualis ædificii fundamentum; ideircò Conciliorum omnium , prefertim Tridentini nor-

mam tequuti, harum nostrarum Constitutionum initium duximus fumendum à Fide. Cumque non tantum corde credere, sed ore etiam Fidem confiteri oporteat, meritò à Sacris Canonibus decretum fuit, ut ab omnibus provisis de Beneficiis, præsertim Curatis, & Canonicatibus, ac insuper à Confessariis, etiam Regularibus, à Concionatoribus, à Professoribus Sacrarum Scripturarum, Theologia, Philosophie, Artis Medica, caterarumque Liberalium publice, vel privatim eas docentibus, vel exercentibus, Bibliopolis, & Impressoribus Fidei professio juxta formam à fan. mem: Pio IV. traditam, & in principio Appendicis inferiùs positam emittatur.

Quod si in utraque nostra Diœcesi hactenus omissum fuerit, in præsenti Synodo eam emittere teneantur, & no imposterum omittatur, quilibet infra duos Menses à die adepti beneficii, sive officii respective coram Nobis, vel Vicariis nostris Generalibus, & Canonici etiam coram Capitulo, emittere debeant; alioquin prædicti omnes restitutionis fructuum, aliifque canonicis poenis fubjaceant, quacumque possessione etiam pacifica non obstante.

3. Utque hæc debitæ executioni demandata semper appareant, Profitentium nomina, ac cognomina una cum die, loco, & causa per Cancellarium nostræ Curiæ Episcopalis in Librum ad hujufmodi dumtaxat ufum in Archivio afferyandum referantur, adhibitis duobus testibus ad perpetuam rei memoriam.

#### TITULUS II.

## De Hærest, Superstitione, Sortibus. atque Magicis Artibus.

X quo îmmensæ Dei benignitati placitum est, ut nasceremur in his Regionibus, in quibus Orthodoxa viget Religio, Fideique Catholicæ professio floret illæsa; summo studio satagendum Nobis est, ut eadem.

omninò pura, finceraque conservetur, & ab omni, nedum haretica pravitate, sed suspicione etiam, ac superstitione sit libera. Universis igitur, non modò Clericis, sed etiam Laicis, & ad Sacrorum Conciliorum, & Literarum Apostolicarum tenorem, sub pœna excommunicationis strictè mandamus, ut denunciare teneantur per se ipsos, vel per Chirographum modo, & ordine per Julium III. præscriptis, quoscumque noverint Hæreticos, Schismaticos, aut quouis modo de hæresi suspectos, neve illos domi recipere, aut cum eis commercium habere præsumant; cos quoque, qui librorum hæresim continentium, & aliorum, qui in Indice damnatorum recenfentur, retentionem, & lectionem usurpant, quique Jurisdictionem, vel Personas, aut Censuras Ecclesiasticas contemnunt, Sacramenta, eorumque usum, ritus Sacros, Indulgentias, & suffragia Mortuorum irrident, & cibis vetitis in diebus prohibitis absque licentia, seu legitima causa utuntur; quosque blasphemantes audiverint. Et hæc omnia, ut fingulis magis innotescant, Edica, que à S. Inquisitionis Officio, & a Nobis

#### CONSTITUTIONES

jam emanarunt, prout in Appendice, quotannis prima Dominica Quadragefima, & Adventus Domini à Parochis promulgentur; ut quos male fanas opiniones fovere, vel Ecclesiaftica præcepta negligere noverimus, cos aut corrigamus, aut si à pravitare discedere noluerint, à bonorum consucudine sejungamus.

2. Cumque maxime cavendum sit, ne Christisideles cultum, quem uni Deo debent, aut Principi tenebrarum, illius fallaciis, ac præftigiis decepti, exhibeant, aut vano, ac superstitioso ritu pervertant; Monemus proptereà omnes per viscera misericordia Dei nostri, ut memores se pretiosissimo Christi sanguine de Sathanæ potestate redemptos esse, ab incantationibus, divinationibus, magicis artibus, vencficiis, maleficiisque, quibus se hominum mentes perturbare, morbos inferre, seu depellere, res deperditas invenire, sponsos ligare, & solvere profitentur, ab omnibusque aliis superstitionibus, signis, modis, anulis, characteribus, præsertim ignotis ( quæ scelera non sine fædere, ac pacto tacito, vel expresso cum Domonibus perpetrantur) omnino abstineant; Sciantque, si hac exercere ausi fuerint, juxta Canonicas fanctiones denunciandos, & puniendos esse, etiam tamquam hæreticæ pravitatis reos, si aliquid gesserint, vel miscuerint cum abusu sacrarum rerum, & cum hæresis crimine connexum; neque in Foro Pœnitentiali fine Apostolica, & Nostra auctoritate absolvendos fore, nisi in mortis articulo; & in eamdem superstitionem, & pænas incidere, quicumque corumdem Divinatorum, Sortilegorum, Veneficorumque opere usi fuerint.

3. Tetrum illud, & fallax perpetud divagantium hominum genus, vulgo Zingari, qui fuperstitionibus passim, divinationibus, atque sortilegiis incumbere solent, si similibus nequitiis versari compertum sit, meritis penis corripi, & ab utràque nostra Diecesi expelli volumus. Parochis etiam, Vicarissque nostris Generalibus, & Forancis injungimus, ut seriò circa illos invigilent, sollicitèque in-

quirant,

quirant, an Sanctæ Marris Ecclesse præceptis satisfaciant, & Paschali præsertin tempore consistentur, & Sacra Communione resiciantur; ubi viros cum mulieribus cohabitate conspexerint, Testimoniales ab ipsis contracti matrimonis literas exposcant, & in præmissis suspectos penes Nos, vel Vicarios nostros Generales denuncient. Ceterum nominem prorsus absque licentia nostra, vel præstatorum nostrorum-Vicariorum Generalium, cognita dumtaxat causa, concedenda ultra tres dies in Civitatibus, cæterisque locis commorari volumus.

#### TITULUS III.

### De Blasphemia.

RAVISSINVM, & deplorabile Blasphemine crimen, quod veluti quædam pestissuma cum animarum jastura in agro Dominico grassatur, summo studio, & inviilanuam, & nirendum est, ut non compescatur modo, sed

gilandani, o nitendum est, ut non compescatur modo, sed plane etiam evellatur, o eradicetur. Quapropere quicumque ore facrilego in Deum, Deiparam Virginem, o reliquos Sanctos maledicta, vel Blasphemias proferre ausi suerint, juxtà Sacrorum Canonum prescriptum, a c precipuè B. Pii V. Decretum, cujus Summarium inserius in Appendice damus cum nostro Edicto, irremissibilitèr punientur; o se secundum Blasphemia gravitatem, vel iterati criminis rationem poena arbitrio Nostro augebuntur, aut minuentur, prout magis expedite in Domino visum sterit, pro tertia parte Delatori, o reliquis in pios usus applicanda.

2. Infuper, qui Blasphemiæ manisestam hæresim sapientis crimen commiserine, feiant se poenis per S. Inquisitionis Officium propositis esse puniendos; prout etiam nec à læthali culpa, nec ab arbitraria poena immunes sore, qui proferre audientes blasphemias, Blasphemos ipsos opportune non objurgarint, ac statim, omni spe emendationis postposita, ad Judices Ecclesiasticos non detulerint.

Confessarii autem majori, qva possunt, essicacia in facramentalibus Confessionibus adversus hujusmodi scele-Rissimos homines invehantur, totoque spiritus conatu eofdem redarguant, ac Pœnitentes admonere non definant de denunciandi obligatione, & de Indulgentia decem annorum ex Concilii Lateranensis sanctione pro qualibet vice denunciantibus concessa, & denunciare renuentes absolvere non posse meminerint: prout neque ipsos Blasphemos, nisi prius à Nobis obtenta facultate, tamquam Casus Reservati, quam cum præscriptione priùs gravissimæ salutaris pœnitentiæ imponendæ compartiemur.

4. Sæpissimè Parochi inter Missarum solemnia, & signanter in primis Dominicis cujusque Mensis hujus criminis gravitatem, & pœnas à Sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostolicis statutas populo denuncient, nostrum præfatum Edictum publicando, illumque excitent ad fundendum apud Deum preces, quatenus peccantes in tam impio, fœdissimoque scelere resipiscant, & abhorreant.

5. Parentes in Filios, Domini in Servos blasphematores severè animadvertant, ne ipsorum indulgentia hoc nefas execrandum aliquo modo fovere videantur.



# TITULUS IV.

# De Rudimentis Doctrinæ Christianæ tradendis.

OCTRINAE Christianæ rudimenta, quibus quasi lacte pueri enutriuntur, ut omnium deinceps virtutum incrementis veluti solidiore cibo adolescant, in utraque nostra Diœcesi ab iis, ad quos spectat, & ea, qua decet, follicitudine, tradi summopere cupientes; statuimus, atque decernimus, ut Parochi Edicta à Nobis aliàs publicata, & in Appendice apposita sedulò observent, & Festis diebus præcipuè Dominicis Populum sibi commissum de Fidei Catholica Mysteriis erudire satagant, neque se muneri suo satisfecisse credant, si illum signo tantum Campanæ dato, aut frigida aliqua exhortatione invitaverint; fed opportune, & importune arguendo, increpando, & si quando opus esse judicaverint, ad Parochianorum domus accedendo, in omni patientia, & charitate hujusmodi officium præstare per se ipsos debere se sciant, nec unquam se ab hoc onere exfolutos existiment, etiamsi alii adsint, qui sivè ex consuetudine, sivè ex pietate, sivè etiam ex instituto omni sedulitate, ac diligentia idem pium ministerium adimpleant.

2. Curent igitur, ut iis ipsis diebus ad præscriptamestoram pueri, ac puellæ in Ecclesiam conveniant, eosque seorsim, ac distinctis sedilibus instruant, quomodò salutari Crucis signo se munire debeant, & quid per ipsum significetur, doceant, atque declarent: Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam, Apostolorum Symbolum, Septem Ecclesiæ Sacramenta, Præcepta Dei, & Ecclesiæ Sacramenta,

clesiæ, aliaque potiora nostræ Religionis rudimenta, præfertim Sacrofanctæ Trinitatis, & Incarnationis mysteria tantoperè ad falutem necessaria eis omninò explicent : utentes ad id libello rec. mem. Cardinalis Belarminia & folio, cui titulus est, Compendio della Dottrina Christiana; cujus exempla per Parochias jam pridem distribui mandavimus, & damus in Appendice, ac super omnia instillare pueris curent Dei timorem pariter, & amorem, ac debiram Parentibus obedientiam, & reverentiam. Quod ut faciliùs efficiant, præcipimus, ut, ubi Doctrinæ Christianæ Confraternitas erecta est, aliqui ex viris ad id idoneis vita, & moribus probatis, vel ubi nondum erecta est, aliqui Pii homines eligantur, qui hoc in munere Parochos adjuvent, Indulgentias à B. Pio V., & Paulo V. Summis Pontificibus concessas lucraturi. Aliquot etiam idoneas, & provectioris ætatis mulieres, ad idem ergà puellas præstandum, earumdem Indulgentiarum illicio invitent, & pertrahant.

3. Clerici quoque omnes, fivè in minoribus, fivè inmajoribus Ordinibus constituti, præcipuè verò ii, qui servitio alicujus Ecclesiæ addicti sunt, iisdem diebus in hoc munere Parochis operam suam impendant, sciantque Nos illos eò libentiùs ad majores Ordines promoturos, quo inhoc sancto exercitio diligentiores suisse Nobis per Parochi

attestationem constiterit.

4. Ludimagistri similiter, quos literis informandos susceperint, ut iidem Christianam Doctrinam calleant, omninò procurent, semes saltem in hebdomada aliqua ex Cathechismo Romano, vel majori Doctrina Cardinalis Belarmini ipsis declarando, & quotidie sub sinem lectionum genibus slexis Orationem Dominicam, Salutationem Angelecam, ac Symbolum Apostolorum devotè recitando.

5. Cæterum quoniam non tantum pueri, sed (quod dolendum est) nonnulli etiam adulti Christianam Doctrinam ignorant, & ne signo quidem Crucis ritè, ac rectè signare se sciunt, inharentes Literis in Appendice positis

Sacræ

Sacra Congregationis super negociis Episcoporum, & Regularium præpositæ, districtè Parochis, præserim Ruralibus, præcipimus, ut eos ad institutionem ejussem Dostrinæ Christianæ in Ecclesiis habendam vocent; utque eis absque erubescentia discendi commodum præbeatur, inter Missarum solemnia diebus Festivis, dum sermonem habent ad Populum, alta, & distincta voce pronuncient, secumquadstantes pronunciare jubeant Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam, Symbolum Apostolorum, Dei, & Ecclesiæ præcepta, ipsi se coram omnibus signantes, & eo modo, qualiter, & quibus verbis signum Crucis sieri debeat, ostendentes.

6. Qui verò essentialia ut supra Catholicæ Fidei capita ignoraverint 3 al Patrini officium in Baptisini 3 Construationis Sacramento non recipiantur 3 similiter nec alisi sacris Sodalitatibus 3 praterquam Doctrinæ Christiana 3 adseribantur 3 imò nec ad contrahendum Matrimonium admitantur 3 ac proptereà volumus Parochos ad denunciationes à Sacro Concilio requistas non devenire 3 nis de necessarias da salutem cos 3 qui contrahere voluerint 3 priùs examinaverint 3 ut ita tandem subore sussilie e 3 que ignorare

omninò non debent, addifcere compellantur.

7. Si quis autem ex Parochis tam arêtæ obligationis immemor statutis diebus modo præseripto Christianam Doctrinam edocere neglexerit, primô quidem pecuniariamuldra punietur, pro singulorum casuum circumstantiis à Nobis, vel Vicariis nostris Generalibus, sivê Forancis tawanda, graviter tamen augenda, allis etaim additis arbitrio nostro severioribus poenis, si iterum, ac tertiò cademomissione deliquerit. Quod si absque legitima causa per quatuor continuas vices, vel octo intermissa pro quolibet Anno id munus prætermiserit, suspensionem à divinis incurrat, Nobis, seu Vicariis nostris Generalibus reservatam. Quibus pariter poenis obnoxii sint Cappellani, qui cossem Parochos in hoc ministerio adjuvare ex præcisa-

#### CONSTITUTIONES

obligatione tenentur. Cateros item Sacerdotes enixè hortamur, ut in re tam salutari Parochos adjuvare non omittant, memores se docendi officium in Populis suscipere, atque aliis præire debere tam Fidei scientia, quàm operum

disciplina.

10

8. Concionatores præterea in Quadragefima Parentes, Patrinos, Propinquos, Tutores, Curatores, & quoscumque alios, quibus puerorum cura commissa est, crebrò admoneant, ut eos manè, & vespere Deo preces devotè esfinndere assuesant, ut que pro addiscendis Fidei rudimentis, & suscipiendis juxtà ætatis captum Sacramentis ad Ecclesas statutis diebus mittant, necnon conssimilem Dominorum erga Famulos obligationem inculcent, gravissimam annunciantes de tali culpa in extremi. examinis die ratio-

nem reddendam.

9. Ad hec Confessarii omnes, tam Sæculares, quam-Regulares occasione audiendi confessiones idem suadere non prætermittant; quinimò ab iisdem quærant, an in hoc munere tanti momenti, quanti est Animarum æterna salus, conscientia propria satisfaciant, eosque desides, ac negligentes arguant, Divine Justitiæ ultionem gravibus, ac Sancti Spiritus fervore redundantibus verbis minitantes . Pœnitentes verò, de quorum ignorantia, vel ob teneram æta tem, vel ob rusticitatem probabiliter suspicantur, singillatim interrogent de primis Fidei rudimentis, sique ea ignorare repererint, graviter moneant, piè tamen, ac leniter, ut ediscant Christianæ Doctrinæ fundamenta necessaria, nec illis pro tune absolutionis beneficium impendant, nisi prius instructis, prout tempus permiserit de iis, quæ credenda. funt circa Sanctiffimæ Trinitatis, & Incarnationis Dominicæ mysteria. Eosdem verò graviter moneant, ut deinceps in necessariis Fidei rudimentis addiscendis sedulam navent operam, & si eos id neglexisse repererint, ad Sacramentalem Confessionem ipsos non admittant, vel potius absolutionem differant, donec aliquid certo præfinito tempore, didi-

2. Con-

didicerint, aliàs facultate hujusmodi Confessiones audien-

di privati intelliganrur.

to. Ut autem hoc pium exercitium ea, qua decet, modestia, & prosectu in Ecclesiis habeatur, non solum Indulgentias à Summis Pontisicibus concessas primis Dominicis Januarii, Maii, & Septembris, juxta Summarium, dequo infra in Appendice, publicari volumus, sed eo etiam tempore, quo Sacra Catechesis exercetur, clamores, strepitus, ac rumores omnes, qui illam perturbent, tam intra, quàm extra Ecclesias in Foro proximo omninò prohibemus, sub pœna Carceris, & aliis severioribus ad arbitrium.

## TITULUS V.

# De Verbi Dei Prædicatione.

RAECIPVA Pastoralis cura sollicitudo in sa-

Jutari ovium pabulo sita est, & providæ 🛣 Verbi Dei dispensationi prospicere debet. Ideircò Parochis omnibus, quibus hoc pascendi munus peculiarius incumbit, sub Divini Judicii obtestatione, præcipimus, & mandamus, ut singulis Dominicis, Festisque diebus inter Missarum solemnia statim post Evangelium, adstante Populo, sermonem habeant, utili aliquo themate ex eodem Evangelio desumpto. Si qui verò minus apti, minusque ad hoc Prædicationis onus suscipiendum idonei sint, saltem Homilias aliquas approbatas, vel quod illis erit facilius, Cathechismum Romanum B. Pii V. jussu editum materna lingua eidem declarent, ut ita salubribus doctrinis imbutus corum Magisterio ab ignorantiæ tenebris ad scientiæ lumen, ab erroribus ad veritatem, à vitiis demum ad virtutes revocetur. Qui autem id præstare neglexerint, gravibus pænis arbitrio No-Aro infligendis mulctabuntur.

#### 12 CONSTITUTIONES

Concionatoribus verò cæteris, fivè Sæcularibus, fivè Regularibus quibufcumque inhibemus, ne in utraque nostra Diœcesi concionandi officio fungi audeant, nisi prius coram Nobis comparuerint ad spirituales Populi addiscendas necessitates, & Fidei professionem emiserint. Advertant insuper se non alicui levi muneri, sed omnium gravisfimo, & difficillimo deputari, atque in eam maximè curam, cogitationemque incumbant, ut nedum, (quod absit) quidquam à Catholica Religione alienum proferant, sed encyclicis epistolis SS. Congregationum, & Instructioni, prout in Appendice, à Parochis fingillatim oftendendis, se plenius conforment, dum Parochos ipsos oneramus, ut si quando circà hujusmodi observantiam eos in aliquibus delinquere cognoscant, statim Nobis, seu Vicariis nostris Generalibus denuncient, adhoc ut opportuna remedia adhibere possimus, neque permittant, quod Conciones unquam ante Solis ortum, aut post ejus occasum absque uoftra, vel Vicariorum nostrorum Generalium licentia, sed tantum de die in Ecclesiis habeantur.

3. Expleto Quadragessmali tempore juxta soram Patentalium, quam in Appendice damus, coram Nobis iterum se præsentent, ut, quæ pro salute illius Populi, cui
prædicaverint, animadvertenda censuerint, signiscent,
literasque deserant Parochi, ubi tale Ministerium adimpleverint, quæ tessententur de corum vita, moribus, & concionum fructu; aliås tamquam solius lucri cupidos ad prædicandum in utràque nostra Diocessi inhabiles declaramus.

4. Sacerdotes autem, omnesque alios, ad quos Concionatores præsertim Quadragesimali tempore declinare, contigerit, ut charitative eos suscipiant, & benigne trastent, hortamur in Domino, certi se in eorum personama recipere, aut spernere illum, à quo mittuntur.

5. Et quia ipsius veritatis testimonio ex Deo non est, qui verba Dei non audit, enixius omnes utriusque nostræ Diocesis Christisideles in Domiuo monemus, cos in Qua-

dragesima, Adventu, Dominicis, aliisque Festis diebus per annum, quibus per Concionatores, vel Parochos sermo Divinus in Ecclesia habebitur, qua decet frequentia, & devotione interesse teneri, ut indè falubriter refesti, & inchistiana Religione prosestum, & spiritualis vitæ augumentum valeant reportare. Parentes præcipuè, ac Domini Filiis, & servis in re tam salutari exemplo, ac monitis præire non negligant, ne aliàs suorum præsettim domesticorum curamnon habentes Insidelibus deteriores ab Aposlo arguantur.

6. Åd hæc, ut sufpensis hujus Mundi negociis, cælesti mercaturæ unusquisque animæ suæ aperiar ossicinam, Artiscibus, Mercatoribus, Cauponibus, Tabernariis, Lanionibus &c. injungimus, ut tempore Quadragessimæ, dum-Concio habetur, ab operibus manualibus se abstincant, & apothecas claudant, & qui secus secerit, pæna pro qualiber vice, prout in Edicto Quadragessimæ, de quo in Ap-

pendice continetur, puniatur.

7. Dum pariter Concio habetur, nullus Sacerdos Miffam celebret; nulluíque in Ecclefia tumultus moueat; clamores excitet, aut firepitus faciat, qui Divini Verbi prædicationem aliquo modo perturbare possint. Extra Ecclefam quoque in foro contiguo negociationes; aut firepitus quoscumque omninò vetamus; sciantque inobedientes segravioribus poenis etiam corporalibus arbitrio nostro pledendos esse.



# TITULUS VI.

# De Festorum dierum observatione.

Es ros dies, cùm Dei, & Sanctorum cultumrespiciant, atque ad Religionem conservandam maximè pertineant, omni genere devotionis, ac pietatis à Christi sidelibus celebrari, & sanctificari oportet. Moneantur itaque non solum, ut Misse sacrificio genibus slexis reverenter assistant, utque Patressamilias Filios, Servosque illi curent assistant, sanctificare solum diament processione des considerations.

solum, ut Misse sacrificio genibus slexis reverenter assistant, utque Patresfamilias Filios, Servosque illi curent assistere, sed ut per totam diem ab operibus servilibus (qualia reputari debent artificia omnia, & Negocia Manualia, nec non Ruralia exercitia, vecturæ omnes, sivè per plaustra, sive per equos, sive per alia quecumque animalia), & abstineant ipsi, & abstinere eos faciant; Quod si ab earum rerum venditione, quæ diurno victui necessaria sunt, cessari non poterit, saltem fiat apothecis clausis, vel parvo aliquo oftiolo aperto. Tempore autem vindemiarum, Messis, ac Recollectionis fructuum, vel ubinecessitas urget, aut Pietas suadet, quibus causis laborare in die Festo permittitur, id non siat, nisi prævia licentia à Vicarijs Nostris Generalibus, vel Forancis, aut his absentibus, à Parochis obtinenda, ea tamen conditione adjuncta, ne Sacri auditio ullo modo prætermittatur, sub penis in Edicto à Nobis super hac re edito contentis, quibus Domini pro Servis, Patres pro Filijs', Artifices pro Ministris erunt obnoxij; & si quis ex prædictis Vicariis, Parochis, & Executoribus Nostris conniventibus oculis, vel amicitiæ causa, vel donis, seu pecunia secretò acceptis Festorum dierum inobservantiam aliquo modo permittere deprehensus fuerit, privationis Officij, CarCarceris etiam, vel alijs arbitrio nostro poenis obnonius sit.

2. Advertant verò diligenter Fideles ideo sacros hos dies ab operibus servilibus immunes esse juberi, ut in Sacrorum Mysteriorum Medicatione Divino Cultu, ac Pietatis operibus transigantur, ac propterea multò cautius abstinere eos debere à Chorxis, Ludis, præsertim vetitis, comessationibus, & ebrietatibus, & fimilibus operibus Carnis, que in Diaboli servitutem inducunt; imò dum Missa, officia Divina, Sacra Concio, Doctrina Christiana, vel quæcumque alia Ecclesi astica Funcio peragitur, nulli in Ecclesia, vel propè ipsam strepitus, clamores, aut importunas confabulationes permitti, multoque minus Circulatoribus inania spectacula, aut cantiones prophanas exercere, vel aliquid etiam Medicinæ nomine vendere.

3. Ut igitur omnes falutaribus oblecamentis allecti, à perniciosis saculi vanitatibus, ac irreligiosa libertatis offendiculis abstrahantur, Parochi diebus Festis omneutudium adhibeant, ut Populum sive in frequentia Sacramentorum, sive in Pastoralibus post Evangelium documentis, faciliori, qua possunt, methodo, & captum simplicium hominum accommodatis, sive in Doctrina-Christiana edocenda, sive in Vesperis canendis, & B. Maria Virginis Rosario recitando, sive in alijs ingenio-

fæ Pietatis exercitiis occupent.

4. Ne autem ignorent Populi, præcipuè rudiores, quos dies sanctificare oporteat, omnibus Parochis, & Ecclesiarum Rectoribus districté præcipimus, & mandamus, ut diebus Dominicis inter Missarum solemnia dies Festos hebdomadæ sequentis enuncient, & pridie quoque dei Festivi statim post signum Salutationis Angelicæ Campanas omnes pulsari curent, ut eo sonitu quisque, & folemnitatis admoneatur, & ad Divinum cultum impensitis excitetur.

#### 16 CONSTITUTIONES

5. In Cathedrali verò, ac Collegiatis Ecclefiis in Epiphania Domini Festa Mobilia totius anni inter Missa folemnis celebrationem juxta formulam Pontificalis Romani, quam in Appendice damus, promulgentur, & in reliquis Parochialibus Italico sermone legantur quot annis cum præstato Nostro Edicto de Festorum dierumobservatione in Festis Circumcisionis Domini, & Natatis S. Joannis Baptistæ.

## TITULUS VII.

# De Jejunio, Quadragesima, & Adventu Domini.

A CRUM Jejunium certis diebus, & Anni temporibus falubriter ab Ecclefia inftitutum, cum fibrotriferi peccati pena ab omaibus vigefimum primum ætatis annum egrefiis obfervari debeat; proptereà, ne ob

jejuniorum ignorantiam debita Ecclessa obedientia negligatus, Parochi omnes, necnon Cappellani Rurales Vigilias per Annum occu rrentes, & quatuor Anni tempora diebus Dominicis inter Misse celebrationem enuncient, corumque observantiam inculcent, moneantque Quadragessimale præfertim tempus Divinis sacristicandum esse obsequiis, ut dum ab alimentis Caro abstinet, Mens pariter à culpa jejunet. Magnum quippe, & generale Jejunium est ab omnibus iniquitatibus, atque illicitis Voluptatum fordibus abstinete, servando ca, que per Edistum Nostrum, de quo infra in Appendice in Dominica Quinquagessima quotannis, publicandum disponenda duximus, cujus transgresso res taxatis peais irremissibiliter punientur.

2. Pridie etiam diei , quo de præcepto est jejunandum , post Salutationis Angelica fignum, detur aliud peculiare à Cathedralibus Nostris, Collegiatis, & Parochialibus, præmonito Populo de tali fignificatione; quod idem præstari volumus ante mediam noctem antecedentem Ferize quarez Cinerum per dimidium horz, itaut omnes intelligant finito Campanæ pulsu, jejunii, & abstinentiæ à cibis prohibitis tempus incipere.

3. Ut autem religiosa animi præparatione Adventus Domini à Fidelibus colatur, prima ejus die Dominica promulgent Parochi Edicum Nostrum in Appendice inserendum, & pro ipfius observantia sedulò vigilent, mentes hominum in tam acceptabili tempore publice, & priuatim inflammando, ad Sacramenta Pœnitentia, & Eucharistie frequentius sumenda, ut Sacris mysteriis Dominica Nativita-

tis participes effici mereantur.

#### TITULUS VIII.

## De Sacramentis in genere.

CCLESIAE Sacramenta signa visibilia invisibilis gratiæ ad Animarum sanctificationem, atque falutem à Christo Domino instituta, ficuti sancte, & religiose predicanda, ita piè, reverenterque tractanda funt, ne quod

datum est in donum, suscipientium culpa, & administrantium incuria in judicium transeat Animarum.

Eos igitur, qui ad illorum Ministerium assumuntur, in Domino admonemus, ut non nisi munda à peccati mortalis labe conscientia, vel saltem corde contrito cum proposito confitendi, illa audeant administrare, & in illis administrandis Ritus, & Caremonias, quas Sancta prascripsit Ecclesia, & qua in Rituali Romano jussu san, me: Pauli V. edito,

edito, quod ideo in unaquaque Parochiali Ecclesia adesse pracipimus, ac pro tempore, quo Parochi eo carere deprehensi suerint, à suo quemque munere suspendimus, mulcaque scutorum sex locis Piis applicandorum taxamus, diserte, & diligenter admodum sunt expresse, pari pietate, & veneratione adhibeant, observentque in primis, ut debita materia interveniat, ac integra verborum sorma clare, & distincte pronuncietur, illudque semper sibi agere proponendo, quod Christus Dominus noster instituit, & Sancta Mater Ecclesia intendit.

3. Sacramenta omnia, præter extremam Vnæionem, & gravis necessitatis Casus a Nobis, vel à Vicariis nostris Generalibus declarandos, non nisi in Ecclesia conferantur, & nisi cum decenti Veste, Superpelliceo, Stolaque congruenti, nec quicquam in eorumdem Sacramentorum, & Sacramentalium administratione, quamvis minimum, directè, vel indirectè, verbis, aut signis, per se, vel per alium, sub quovis prætextu etiam consuetudinis, petatur, vel exigatur, sub pænis à Jure constitutis, aliisque etiam arbitrio. Nostro insligendis.

4. Sæpe fepius moneant Populum Parochi de Sacramentorum dignitate, de gratia, quam conferunt, de præparatione necessaria ad illa suscipienda, de reverentia, ac

paratione necessaria ad illa suscipienda, de reverentia, ac Religione, quibus ad illa debent accedere, Viri scilicet armis depositis, & Mulieres capite velato, non indecenter

vestitæ, nec pectore nudato.

5. Ipsi Parochi quacumque hora diei, aut noctis ad Insirmos vocati suerint ad Sacramenta ministranda, prompto animo, hilarique vultu per se accedant, nullam tambanca pietatis officiis moram interponentes, & Populumbrequenter moneant, ut cum opus suerit, se quamprimum, & liberè accersat, nulla habita, aut temporis, aut loci distantis, aut alicujus cujuscumque incommodi ratione; Quod si eorumdem negligentia quempiam absque Sacramentorum susceptione, & commendationis Anima suffragiis.

giis decedere contigerit, ultra gravissimi sceleris admissi reatum, gravibus etiam pœnis arbitrio Nostro pro modo

culpæ punientur.

6. Nullus Sacerdos audeat in aliena Parochia fine proprii Rectoris Iicentia, yel Sacramenta ministrare, yel Animarum curam quocumque modo attingere, excepto necessitatis casu, & omnes curent, ut vestes, & vasa Sacra, aliaq, pro singulorum Sacramentorum usu, ac ministratione adhibenda Ecclesiastica munditiæ nitore, ac puritare colluceant.

7. Demum Parochi, aliique Sacerdotes, ad quos pertinet Sacramenta ministrare, talem curam adhibeant, ut
eadem Sacramenta, & Sacramentalia sub seris, & clavibus, quas apud se caurè detineant, adeo custodiantur, ut
nemo ad nesaria exercenda, vel ad usum à Sancta Romana,
Ecclesia reprobatum, illis uti queat; & si quis dolo, aut
negligentia in hoc deliquerit, severissimis arbitrio Nostro
poenis muscabitur.

## TITULUS IX

## De Baptismo.

A PTISM VS omnium Sacramentorum janua, per quem fpiritualiter renati ex Filiis ira Filii gratiæ, atque aternæ hareditatis participes efficimur, quo major illius eff necefitas, eò ardentiori fludio crit præ-

standus, & suscipiendus, cultu quoque, ac veneratione,

quæ dignitati tanti Sacramenti respondeat .

2. Noverint itaque Parochi propriam hujus Sacramenti materiam effe aquam puram; naturalem; feu elementarem; neque alia; quæ hujufmodi non fi; ullo cafu cos uti posse; seu licitè; seu criam validè; quæ quidem aqua;

2 pr

præterquam in casu necessitatis, debet esse benedicta in Sabbatho Paschatis, vel Pentecostes.

- 3. Olea Sacra Cathecumenorum, Chrismatis, & Infirmorum singulis annis renoventur, nee à Parochis aliundè desumantur, quam in Nostra Cathedrali Ecclesia S. Clementis Veliterna, & ad illa recipienda iidem Parochi se conserant, vel Sacerdotem, aut saltem Clericum in Sacris constitutum mittant; vetera verò Olea Sacra novis supervenientibus statim unà cum bombace inibi in vasculis existente comburantur, & corum cineres in Sacrario reponantur.
- 4. Nemini liceat quemquam intra domesticos parietes baptizare, fed natum Infantem ii, quorum ea est cura, ante triduum post Solis ortum, & ante ipsius occasum ad suscipiendum à proprio Parocho Baptismum ad Ecclesiam. propriam deferendum satagant. Permissa est tamen, si mortis periculum instet, facultas baptizandi in privatis Ædibus Sacerdoti, vel si is absit, alteri Sacris initiato, vel si non. adfuerit, Laicis, primò Mari, ac demum Fœminæ, qui rectè noverint veram Baptismi formam : Ego te Baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Santti. Quibus verbis nihil prorsus ab ipsis addendum, vel detrahendum esse, crebrò Populum suum Parochi edoceant non solum generatim, sed etiam privatim, ac præcipuè Obstetrices (in Ecclesia tamen) vulgari idiomate, que munus hujusmodi exercere nequeant, nisi ab ipsis Parochis suerint approbate, & licentiam necessariam à Vicariis nostris Generalibus, seu Forancis obtinuerint, cum onere vocandi Testes, qui inbaptizando verba ab eis prolata audiant.

5. Quod si Baptizatus postea vixerit, omninò intra triduum, vel cum primum per valetudinem licuerit, eum in-Ecclesia sistant, ubi si rectam Baptismi formam servatamesse constiterit, ei tantum ritus, ac caremonia Baptismi

adhibeantur.

6. Christianæ Religioni, quam Fideles profitentur,

valde consonum est, ut nomina tantum Sanctorum Baptizandis imponant, ad hoc, ut cum ætate processerint, corum actiones, & mores imitari conentur, eosque frequentius precentur, ac sperent sibi potissimum ad salutem, tum animi, tum corporis Advocatos sore.

7. Ad suscipiendum Baptizatum de Sacro Fonte nonadmittantur plures, quam unus, sive Vir, sive Fœmina, aut. ad summum duo, vir scilicèt, & mulier, exceptis tamennon confirmatis, qui decimum quartum ætatis suæ annumnon attigerint, qui Fidei rudimenta ignorant, excommunicatis, publicis criminibus notatis, qui proximi Paschatis tempore Communionis præcepto non satisfecerint, Clericis in Sacris constitutis, & Regularibus utriusque sexus.

8. Iidem Patrini instruantur à Parocho, ut, quid agunt, diligenter intelligant, præsertim admoneantur obligationis erudiendi Pueros, vel Puellas de Fidei rudimentis, bonisque moribus, si in hoc Parentes negligentes fore compererint, nec non cognationis spiritualis, quam in tali munere contrahunt, primum tamen gradum non excedentis, neque alias personas comprehendentis, quam Levantes, & Levatum, ejusque Patrem, & Matrem, Baptizantem, & Baptizatum, ejusque Patrem, & Matrem. Sciant verò inter Baptizantem, Compatrem, & Comatrem, aut inter hos duos nullum cognationis vinculum intercedere.

9. Expositi Pueri, qui à personis ad id deputatis ad Hospitale consuetum mittuntur, statim ac reperti suerint, ad
Parochum deserantur, & quamvis ex aliquo signo appareat
ipsos Baptismum suscepsise, cum non ideò constet suisse ritè, & rectè baptizatos, iterum sub conditione baptizentur,
& nulla interposita mora ad prænarratum Hospitale expor-

tentur.

to. Admoneant Parochi Parentes, ac Nutrices, ut Infantes non in proprio lecto, sed in cunis, saltem per annum, retineant, ut omnis suffocationis periculum evitetur, & hortentur Puerperas, ut juxta antiquissimam Ecclesia

consuetudinem, cum primum à partu è domo egredientur, Ecclessam Parochialem adeant, Deo Optimo Maximo gratias agant, proprio Parocho se præsentent, & ab eo benedictionem recipiant.

11. Omne quoque studium adhibeant, quo pia, & laudabilis consuetudo renovetur benedicendi Parvulos prima die, qua in Ecclesia deferuntur, Populoque inculcent, ut die ipsorum Baptismatis recurrente, recolant quot annis propositum, quo Diabolo, & omnibus pompis ejus renunciarunt, & pro eo, quod in Christo regenerati sucrunt, anti beneficii memoriam orationibus, gratiarum actionibus, alissque piis operibus celebrent.

12. Librum bene compactum, & diligenter custodiendum habeant, in quo Baptizati statim, vel saltem eademdie, Parentum, & Compatrum nomina, & cognomina, diemque nativitatis, & Baptismi describant, sub pœna car-

cerationis, aliisque arbitrio Nostro.

### TITULUS X.

## De Confirmatione.

I. ONFIRMATIONIS Sacramentum, licce ad Nos magis, quam ad Parochos pertineat, corum tamen etiam curam, atque follicitudinem ad dignam ejus fusceptio-

nem, & ministrationem deposeit. Moneant igitur Fideles de virtute, & essecut hijus Sacramenti, nempe quod hi, qui per Baptismum regenerati sucrumt, per Constinationem augentur in gratia, roborantur in Fide, atque adversus Dœmonum inssidias, Carnis illecebras, & Mundi tentamenta muniuntur, & ad Christi Domini nomen audacter consistendum fortiores sumt.

2. Antequam administretur, Edictum vulgari sermone.

in Appendice positum die Dominica præcedente publicetur, ut Populus quenam observanda, qnæve vitanda sint, sacilè intelligère possite, & sis, quos Parochi ad hujusmodi Sacramentum suscipiendum idoneos judicaverint, tradent schedulam manu sus subscriptam juxta sormulam in calcopræfati Edicti, quæ erit veluti authentica attessatei plenæ quoad omnia approbationis tàm Consirmandorum, quamo Patrinorum, ideòque non temerè, sed circumspectè, & penssatis omnibus, tradenda erit, ac sine ipsa nemo admittetur.

3. Pracipua demum danda erit opera, ut sir probatæ Fidei, & folertiæ Sacerdos, qui Episcopo Consirmanti preeundo schedulas colligat, & recognoseat, & actione peracta remittat cuique Parocho, qui ex iisdem schedulis in librum benè compactum per omnia Baptizatorum libro similem transseribat nomina, & cognomina Consirmatorum, Parentum, & Patrinorum, præmisso etiam die, mense, & anno juxta sormulam Ritualis Romani. Si quis autem in hoc negligens erit, gravioribus arbitrio Nostro pœnis mulcabitur.

#### TITULUS XI.

#### De Sanstissimæ Eucharistiæ Sacramento.

DMIRABILE, & Augustissimum Eucharistie Sacramentum, in quo Dominus Noster Jesus Christus verus Deus, & Homo,
verè, realirer, & substantialiser contine-

tur, sicuti Dignitate, & Mysteriorum numero cæteris antecellit omnibus, ità præ ceteris sanctissimè colendum, religiosissimè administrandum, & decentissimè custodiendum est. 2, Pa2. Parochi itaque in primis Populum doceant in hoc Sacramento sub speciebus Panis, & Vini verum Corpus, & Sanguinem Domini Nostri Jesu Christi vem Divinitate vere, & realiter contineri, eidemque propereta Latrie cultum summa cum veneratione exhibendum esse.

3. Tabernaculum ferico intus ornetur, ferico item conopzo foris tegatur ultra Baldachinum, quod fuper Altare
decens emineat. Clavis pro Tabernaculo claudendo fit argentea, vel faltem inaurata, illiufque oftiolum ità claudatur, ut nullo modo fine fradura queat aperiri; & clavem.
Parochi nemini fidant, ne fi quid corum eulpa, aut negligentia finifiri acciderit, stationem Nobis reddituri, & posnas ex Sarrorum Canonum difpofitione fubituri fint.

4. Duas Pyxides argenteas, & intus inauratas unaquæque Parochialis Ecclesia habeat, alteram forma majori ad usus mancar Communionis Populo in Ecclesia ministrandæ, alteram minori ad usun ejusem ad Instrmos deferendæ, & Particulæ frequenter renoventur, nempè hyemali tempore singulis saltem quindecim diebus, æstivo autem qualibet, octava die.

5. In Tabernaculo aliud quidpiam etiam Sanctum, preter ipsam Eucharistiam, non asservetur, & ante illud una

faltem Lampas diu, noctuque perluceat.

6. Expositio pro quadraginta horarum, vel minoris temporis oratione in quibuslibet Ecclessis, Cappellis, & Oratoriis etiam Regularium, & quomodolibet exemptis, nullatenus siat sine Nostra, vel Vicariorum nostrorum Generalium licentia, quæ non concedatur, nisi constito, quod non solum debito cultu, & ea, qua decet, veneratione talis expositio seri poterit; verum etiam, quod tunc temporis Fideles ad orandum adstituri sint. Indecens enim est Deum Optimum Maximum, cui millia millium ministrant, & decies centena millium Angelorum adstant, absque continua orantium assistentia publicè adorandum exponi

7. Si verò quandoque privata ex causa Sacrosancta.

Eucha-

الوعديد كرايا وبالما

Eucharistia exponenda videbitur, à Tabernacuso nunquam extrahatur, sed in Pyxide velata in aperto ejusdem Tabernacusi ostiolo cum assistenta alicujus Sacerdotis Stola, & Superpelliceo induti, & cum sex ad minus luminibus cereis collocetur, quod idem in Ecclessis Regularium servari mandamus.

Cum omnes utriufque fexus Fideles, poftquam ad annum discretionis pervenerint, ex Ecclesia pracepto, quod in Appendice ponitur, faltem semel in anno confiteri, & in Paschate Resurrectionis in propria Parochia Eucharistiam sumere teneantur, Parochi frequenter, & prafertim in Dominicis quarta Quadragesima, & Passionis Populum hujus obligationis admoneant, omnemque adhibeant diligentiam, ut quisque tam salutari præcepto satisfaciat. Qui autem salutis immemores illud adimplere contempserint, eos pluries privatim, deinde publice, suppresso tamen nomine secunda post Pascha die Dominica, duabusque insequentibus, demum per citationem, cujus formulam in Appendice damus, ad Ecclesiæ valvas, tacito item nomine, cum interminatione censurarum admonebunt, ut Ecclesiasticum hoc præceptum exequantur, & eorum, qui contumaces perfliterint, notam ad Nos, vel Vicarios nostros Generales antè Festum Ascensionis omninò transmittant, quam si intra præfatum tempus aut transmittere distulerint, aut integram non confecerint, poenam suspensionis Nobis, vel Vicariis nostris Generalibus reservatæ incurrent. Ac postea ex nostro mandato in tertia die Pentecostes eosdem adhuc contumaces anathema, interdictum. ab Ecclesiæ ingressu, & Ecclesiasticæ sepulturæ privationem incurrisse publice Populo nominatim denuntiabunt, etiam per affixionem-nominum ad valvas Ecclesia juxta formulam in Appendice pariter datam, de quibus omnibus eamdem Nostram Curiam transmissa talium Excommunicatorum notula' fub gravibus pœnis arbitrio Nostro insligendis certiorem reddere quot annis teneantur,

9. Utque nullus se aliquo modo ad evitandas Ecclesia Censuras occultare speret, omnibus Parochis tempores Quadragesimali in virtute Sanctæ Obedientiæ stricte præci4 pimus, & mandamus, ut domos suæ Parochiæ ostiatim inquirant, & statum animarum, & præsertim nomina, & cognomina Parochianorum in ætate ad Sacr. Communionem fumendam legitime constitutorum in libro describant, deindè à Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis fingulis Communicantibus fingulas schedulas, in quibus signum Ecclesiæ impressum, & numerus currenris anni inscriptus sit, in signum sumpti Sacramenti consignent. Die verò Dominica in Albis transacta ostiatim iterum domos adeant, schedulas repetant, & quos schedula carere repererint, tamquam Ecclesia pracepto inobedientes notent. Demum statum omnium Animarum juxta formulam, de qua infra in Appendice, ad Nos deferant, & respective transmittant ante Festum Pentecostes sub pœna scutorum decem.

relinquitur, in qua ætate Pueri, & Puellæ sufficientem rationis usum, & spiritualium rerum intelligentiam assecuti, adeòque ad Sanctissimam Eucharistiam sumendam idonei reputari debeant; appropinquante ætate legitima iidemante ejusdem susceptionem illos Sacramentum Poenitentiæper aliquod tempus frequentare moneant, & interim vim, & dignitatem tanti Sacramenti edoceant juxta Instructionem inserius in Appendice positam.

11. Volumus autem per Confessarios cautè procedi in admissione Pœnitentium ad Sacram istam Resectionem, nec iis concedi, nisi vera per diuturnam probationem talis dispositio in iis appareat, qualem Sac. Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum requirit in suo Decreto in Appendice inserendo; sicuti nec cosdem Confessarios ad hujusmodi admissionem devenire debere decernimus, nisi consulto prius

Pœni-

Penitentis Parocho, cui, ut vero Pastori progressius in via spirituali suarum ovium innotescere convenit. Caveant demum iidem Consessari, aliive Animarum directores approbare, aut sovere cos, qui ad frequentem Communionem accedunt, nulla per multos ante dies præmissa consessaria, sed contra potius cos arguere, & sedulò excitarememinerint ad devotè frequentandum Sacramentum Poenitentiæ, quia etiam Justi ultra præcipuum jus, quod per hoc Sacramentum iis consestua fusica i auxilia, consessaria consequentum sua puitrita, cælessis qua eriam quod pro virili unusquisque appetere debet.

12. In Ecclefis Nosfris Cathedralibus, Collegiaris, & in quibus plures Sacerdotes, vel Clerici fervitio adferipti reperiuntur, ipla Feria quinta in Cœna Domini Canonici, Sacerdotes, Diaconi, Subdiaconi, Clerici deniqueomnes celebrantis manu Eucharifitam fumere reneantur, prout semel saltem in Mense Clerici, tâm in Sacris, quàm in minoribus Ordinibus constituti; alioquin sine artestatione, quod huic decreto paruerint, ad superiores Ordines

non promoveantur.

13. Ut etiam Adolescentes Laici, dum literis imbuuntur, Christianos mores simul, & pietatem addiscant, mandamus omnibus Ludimagistris, ut ultrà ea, quæ (xhibereipsi debent, discipulos suos, quando opportunius sibi yidebitur, peccata consteri, & qui idones suerius, omnes simul.
Sacram Eucharistiam devote suscipere jubeant, suaviterque compellant, præcipuè cos, qui decimum quartum ætatis annum excedunt.

14. Arceantur tamen ab hujufmodi Divino Convivio omnes publici criminofi, cujufvis generis funt, Excommunicati, Malefici, Concubinarii, Ufurarii, Meretrices, Blasphemi, amentes, qui lucida intervalla non habent, capitales inimicitias, & odia indurato corde cum feandalo

D 2

exercentes, Conjuges sine causa cohabitare nolentes, nisti per congruum tempus de corum pœnitentia, & resipiscentia constiterit; cum nesas sit Sanctum dare canibus, & margaritas proiicere ante porcos; quorum omnium nomina ad Nos, vel ad Vicarios nostros Generales singulis annis trans-

mittere Parochi non prætermittant.

15. In deferendo ad Infirmos Sanctissimum Viaticumomnia ad Ritualis Romani præscriptum peragantur, ser vato à Parochis Decreto Sac. Rit. Congregationis inferius in Appendice, talique cura, & sollicitudine ab iis adhibita, ut cum eo splendore, veneratione, & devotione, sub quibus ad instar Urbis in Civitate Nostra Veliterna pia, & gloriosa æmulatione nuper introductum esse lætamur, deseratur; & singulis secundis Dominicis cujusque Mensis Edictumostrum hac de re editum, & in Appendice pariter positum publicetur. Caveant autem Parochi ipsi, nequis ægrotus absque salutari Viatico eorum culpa, vel negligentia decedat, ejusmodi quippe criminosam omissionem severiori pena irremissibiliter puniemus.

pto Urbani IV. feria quinta post Octavam Pentecostes infitiuta devote, ac majori, qua poterit, pompa celebretur, & per totam Octavam certis locis exposito Sanctissimo Sacramento Vesperæ saltem in Ecclesiis etiam Parochialibus quotidiè decantentur, eisque completis, prævia incensatione, & foliti Hymni cantu benedicatur Populus, qui ut frequentior intersit, Indulgentiæ à Summis Pontiscibus concessa, quarum summarium habetur insta in Appendice, inter Missarum solemnia, & præsertim die Dominica SS. Trinitatis denuncientur, & Sac. Rituum Congregationis decretum in Appendice de non celebrandis Missis votivis per totama

hanc Octavam se dulò servetur.

# TITULUS XII.

# De Sacrificio Mißæ.

ULLA actio est tam sancta, & nulla, qua majori, aut æquali Religionis cultu, mentisque elevatione tractari debeat, quambivinum illud Sacrificium, quod in Missa

peragitur, ubi idem ille Christus incruenter immolatur, qui in ara Crucis semel seipsum cruenter obtulit. Sacerdotes igitur, ut salubrius tantum munus exerceant, in primis frequenter, & saltem semel in hebdomada sua peccata, licet venialia, confiteantur, tum in ipfo Sacrificio, que altè pronunciari debent, clara, & intelligibili voce pronuncient, & ritus, ac cæremonias, quæ à formula, institutoque San-&æ Romanæ Ecclesiæ non sint alienæ, diligenter observent; omnia demum ità devotè, aptè, moderateque præstent, ut qui Missa intererint, & ad devotionem, ac pietatem excitentur, & eius sanctæ functionis virtutem, atque Sacrificii sanctitatem agnoscant, & venerentur; memores, ut nec brevitatis studio cum aliqua verborum, & rituum, vel prætermissione, vel mutilatione nimium properent, nec importuna prolixitate Populum tædio afficiant, cum neque Missæ ipsius celebratio ultra semihoram protrahenda, nec angustius quadrante cum dimidio contrahenda sit.

2. Curent, ut Missa cum Officio concordet, quantumfieri potest, nec ullæ Missa recitentur, nisi fuerint in Missali impressæ, vel à Sac. Rituum Congregatione approbatæ; quique legitimo impedimento non detinentur, Dominicis, Festisque diebus rem divinam facere non omittant, scientes in iis, prout neque in duplicibus, Missas, quas appellant votiuas, aut de Requiem, celebrari non licere.

3. Qui ex suscepto onere ad celebrationem Missarum

certo loco, & die, & per se ipsos tenentur, non alibi, nec alio tempore celebrent, nec per interpositum Sacerdotem, juxtà præscriptum, & sub pænis in nostro Edicto inferius in Appendice inscrendo.

4. In qualibet Sacristia propria adsit Tabella, in qua descripta sint omnia Missarum, Anniversariorum, & reliquarum functionum onera, quæ ex piis legatis, aut veteri consuetudine ad tempus, vel perpetuò adimplenda sint.

5. Adsit etiam liber, in quo omnes Sacerdotes, vel Cappellani hujuscemodi oneri addicti, quo die adimplent, notent manu propria se celebrasse, ac tali oneri satisfecisse, necnon genustexorium cum precibus pro Misse præparatione, in quo procumbentes ad sacrosanctum Altare accessuri se disponant, & juxta Rubricas Matutino, & Laudibus saltem recitatis, & cunctis, quæ in Missali mox legenda sint, ritè paratis; egredientes incessu gravi, demissis oculis, atque animo in tanti Sacrissci mysteria serius desixo.

6. Sacerdotes quoscumque Ecclesiasticum Beneficium obtinentes, etiams nullum ex Testamento, vel Legato, vel consuetudine pro Defunctis celebrandi onus annexum habeant, hortamur, ut semel saltem in mense pro anima ejus Defuncti, qui Ecclesiam dotavit, vel aliquid ei legato, vel

donatione reliquit, Sacrificium offerant.

7. Parochi, vbi foli facrificant, diebus Dominicis, & Festis de præcepto, eam potissimum horam eligant, quæ Populo commedior crit; ubi verò celebrant plures, prima Missa dicatur circa auroram, secunda circa tertiam horam, proxima sub meridiem, reliquæ juxta ordinem in Tabella præscriptum, & tunc meminerint pro Populi, cui præsunt, salute, ac devotione offerre se teneri, de qua obligatione omnes, & singulos in Visitatione strictè monitos secimus, iterumque monemus: Quapropter si hisce diebus eleemosyna pro Missa celebranda eis ab aliquo offeratur, ne piorum Fidelium voluntati debita sides ullo modo violetur, veniam petant ab offerente eam alio die celebrandi.

8. Ne pie Testantium voluntates depereant, Desunctorum animæ suffragiis priventur, Ecclesiis debitus subtrahatur cultus, & Christifideles gravi scandalo affecti plerumque à similibus charitatis operibus avertantur, san.me. Urbani VIII. ac Sacræ Congregationis Concilii decretis inherentes, precipimus, & mandamus, ne major Missarum celebrandarum numerus suscipiatur, quam per singulos dies, vel saltem per breve tempus possit ei satissieri.

9. Onera Missarum perpetua à Capitulis, sive quarumcumque Ecclesiarum Rectoribus, Custodibus, sivè Piorum locorum Administratoribus absque nostra licentia non suscipiantur. Hactenus suscepta nemini privata auctoritate ex tenuitate redditus, seù alia de causa reducere, aut commutare liceat; Sed pro illis reducendis, moderandis, aut commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, quæ re diligenter perspecta id statuat, quod magis in Domino expedi-

re arbitrabitur.

to. Si cuipiam pro pluribus Missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis plura stipendia quantum cumque incongrua, & exigua, sive ab una, sive à pluribus personis collata fuerint, aut conferentur, tot omnino Missas celebret, quot ad rationem attribute eleemosynæ præscriptæ suerint; aliòquin suæ obligationi non satisfaciat, quinimò graviter peccet, & ad restitutionem teneatur.

11. Prohibemus etiam iis, qui Missam susceperunt celebrandam cum certa eleemosyna, nè eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam

committant.

12. Eos autem, qui Missarum oneribus non satisfaciunt, Parochus, & quilibet alius Ecclesiæ, seu Cappellæ Administrator Curiæ nostræ, quoties opus suerit, denunciet, ut opportunis juris, & facti remediis ad onera implenda compellantur.

13. Sacerdotes vagi, & qui benè cogniti non fuerint, non admittantur ad celebrandum, nifi ostensis litteris testi-

monialibus à Vicariis nostris recognitis, sub poena scutorum trium qualibet vice incurrenda, quam etiam extendi volumus iis, qui sine vestibus talaribus ad Altare accedunt; prout neque Saccedotes publicè, & notoriè criminosi, aux scandalosi, qui siad Altare, vel in Ecclesiis Regulariumaccedere presumpsérint, in poenam suspensionis ipso sacto incurrenda, & nobis reservata incidant; & si hac spreta celebrayerint, irregulares declarentur.

14. Nemo ad primam Missam dicendam admittatur absque nostra; aut Vicariorum nostrorum Generalium sieentia non nissi previa attestatione Magistri Ceremoniarum, aut alterius à nobis deputandi super idoneitate danda, quæ tamen licentia post duos menses à die concessionis computandos non valeat, nissa de Nos, vel Vicarios nostros Generales pro novo examine super Ceremoniis accesserit, prout accedere omninò jubemus sub pena seutor. sex.

15. Moneantur sæpè Fideles à Parochis, & Concionatoribus, ut Sacrificio Misse in propriis præsertim Parochialibus Ecclesis, non Festis solum diebus, in quibus non potest esse absque incursu peccati mortalis eorum omisso, sed etiam quotidiè, ssiente, se devotè stexis genibus, atquenudato capite intersint, ac diurna exercitia à tam sanca exercitio auspicentur, iuxtà monitum Redemptoris. Pri-

mum quærite Regnum Dei .

16. Ptohibèmus verò Parochis, aliíque Sacerdoribus, ne quos, & precipuè mulieres, dum Missa, vel Divina officia celebrantur, juxta Altaris, seu Chori cancellos admirtant, necssi hi desurint, tam propè co accedere permittant, ut facra mysteria, vel officia celebrantes ulla ratione interturbent. E contra neminem foris sub dio, vel etiam in vestibulo conssistere patiantur, nisi id aut magna Populi multitudo, aut Ecclessa angustia cooggeris, sed onnes intro advocent, atque ctiam si opus fuerit, compellant, ut Divinamysteria non eminus specteut, sed in ipsa Dei domo coram adorent, & venerentur.

17.Do-

17. Dominorum insuper curam, & conscientiam oneramus, ut Pastores, Bubulei, Vinearum, & Agrorum cultores, & omnes, qui rure morantur, liberam Festis diebus ad Missam audiendam veniendi habeant facultatem, & Parochi cos de hac obligatione assidue moneant.

18. Ecclefiarum demum Ministris sollicitè injungimus. ut facras vestes, & ornamenta nec lacera, nec attrita, nec corrofa, aut commaculata, sed honesta, & servatis pro temporum, & Missarum ratione coloribus apponant, curentque, ut Amictus, Alba, Mappa, Palla, Corporalia, Purificatoria cum Cruce in medio, & justa magnitudinis, mundissima. fint, atque in primis, ut Calices, & Patenæ fint integra, nitida, & inaurata; denique catera omnia super his aliàs ordinata servent, ne quid exterius appareat, quod aut Populi devotionem offendat, aut Sacerdotum, & Ministrorum incuriam coarguat. Arceant etiam à Misse servitio Adolefcentes, & Juvenes, qui Clericali officio funguntur, fi laceris, aut sordidis indumentis sint cooperti, sique mussitanter, aut dividute, non verò intelligibiliter, & integrè respondeant; quos ne imposterum eveniat, Parochis, & Sacerdotibus, qui Christianam Doctrinam edocent, nec non Ludimagistris strictissimè præcipimus, ut omnes Adolescentes, ac Juvenes de modo inferviendi Missa diligentissima. cura erudiant, corumque errores, quoties compererint, paterna se veritate reprehendant, quousque eos emendatos viderint .



## TITULUS XIII.

# De Sacramento Pænitentiæ.

ORNITENTIAE SACRAMENTUM ad re conciliandos Fideles post Baptismum lapsos à Christo Domino institutum, que majoris est necessitatis, cò majori sollici tudine curandum est, ut inherendo Decretis Sacra Congregationis Sancti Officii in Epistola encyclica in Appendic inserenda contentis, ad illud ministrandum non nis Sacer dotes matura atatis, illibata, & exemplari vita, doctrina sufficienti, & maxime omnium prudentia prastantes ap probentur. Plurima enim crimina in Populo aluntur, au non extirpantur ob Confessariorum minus diligens ministerium.

2. Nemo igitur, sivè Sacerdos sæcularis sit, qui Paro chiale Beneficium non possidet, sive Regularis præter præ cifæ necessitatis casum sine nostra expressa licentia in scri ptis, prævio examine ab Examinatoribus Synodalibus ha bendo, gratis concedenda, sub pœnis ab jure latis, aliisqu gravioribus etiam corporalibus arbitrio nostro Confessio nes audire, Sacramentum Poenitentia administrare, aut be neficium abfolutionis alicui impendere audeat, vel præsu mat. Qui verò approbati fuerint, non alibi, quam in Eccle sia, Poenitentium, & maxime foeminarum Confessiones, ex cepto infirmitatis casu, audiant, & in Ecclesia quidem in se de Confessionali, & per cratem stamneam, seu ligneam cur prætecto velo, seu asserculo versatili, ut moris est, mulie rum, & adolescentium, neque mane ante solis ortum, ne que Vesperi post occasum, licet assiduè assistere debear audire parati quoscumque confiteri volentes, præsertim ve rà aliquot ante Nativitatem Domini Nostri Issu Chrit diediebus, in hebdomada sancta, nec non in solemnioribus anni Festivitatibus

3. Advertant Confessari diligenter, ne Confessiones deschu dispositionis, hoc est doloris, a propositi nullæstant, & ideò Pænitentes benevole suscipitant, patienter audiant, cautè interrogent, opportunè moneant, sapienter edoceant, mansuetè reprehendant, curantes, ut non solum à peccatis, sed etiam ab occassione peccandi abstinere proponant, & servantes adamussim ea, quæ per Instructionem pro issem in Appendice postram sanciuntur, & quæ de requirendo, an Fidei rudimenta calleant, superius in titulo de Doctrina Christiana decreta sunt.

4. Sedes porrò Confessionales in Ecclessi in patenti loco ponantur, & intra sedem pia Chemeri Imago ejus SS. Passionis mysteria repræsentans ex parte, ubi Poenitentes genustectunt, ex altera verò ubi Confessirius sedet, tamquam Judex, & spiritualis Medicus, Bulla in Coena Domini, & Tabella Casuum Nobis reservatorum omnino affiti.

gantur.

5. Qui facultatem abfolvendi à Cafibus Sedi Apostolica, Nobisque reservatis non obtinuerint, abfolvere nouprassumat, ne pœnam in dicta Bulla in Cœna Domini, & in Decreto Sacra Congregationis negociis, & consultationibus Episcoporum. Regularium praposit de anno 1601. emanato contentam incurrant; sed Nos in quolibet cassumato contentam incurrant; sed Nos in quolibet cassumato constitutioni profimus cum particulari instructione pœnitentia falutaris imponenda.

6. Etiamfi rigor Canonum Peenitentialium fervore Fidelium refrigefeente remiflus fit, fludeant nihilominus Confessarii fe illis in injungendis poenitentiis, quantum licuerit, conformare, tum quoad illarum quantitatem, ut gravitati culpa, & possibilitati confitentis suo modo respondeant, tum quoad qualitatem, ut non solum satisfactionis, sed etiam medicina vim habeant. Erunt autem huiusmodi,

E 2 fi con-

si contraria peccatis opera, ut si lubricis continentiam, tenacibus largitarem, iracundis mansucudinem, elatis humilitatem pracipiant. Pecunias verò, aut munera etiam levissima a Penitentibus nullo modo petant, aut in Consessionali sede recipiant, nec eis pecuniarias penitentias frequenter imponant, & impositas corum arbitrio erogandas

relinquant .

7. Faciles in absolvendo se præstare prohibemus illos Peccatores, qui consuetudine in aliquo peccato, ferè in naturam verso, sunt incorrigibiles, veluti Usurarios, furta committentes, & alios hujusmodi, qui proximam peccandi occasionem cum effectu deserere recusant, etiamsi se satisfa-Auros, & impolterum ab iisdem abstinentes fore promiserint, sub pœna suspensionis ab audiendis Confessionibus, nist ab his sceleribus per tantum tempus abstinuerint, ut Confessarius probabile spem resipiscentia,& revocanda consuctudinis habeat, exceptis in extremo vitæ discrimine constitutis, quibus tamen ita demum beneficium absolutionis impendat, fi sponsione idonea facta caverint, se esse satisfacturos, & occasionem peccandi penitus derelicturos. Publice autem peccantes, cum palam, ut ait Apostolus, corripiendi fint, publica similiter poenitentia afficiant; nec præterea illos, qui aliorum bona detinent, aut alicuius, vel plurium. personarum famæ detraxerunt, fine restitutione meliori, quam fieri potest, modo facienda absolvant.

8. Confessario absolvendi eum ; cujus ipse criminis focius, aut quocumque modo particeps fuerit ; omnis jurisdictio, & facultas sublata sit; quod si eum absolvere ausus suerit ; excommunicatus sit eo ipso. Habeat ideireò unusquisque exactissmam notitiam Bullæ Gregorii XV. contra Confessore solli-itantes editæ ; quam infra in Appendice.

damus .

9. Medici Ægrotos in lecto jacentes, cum primim cotum curam fuscipiunt, moneant, ut infra triduum peccataconsiteantur, & nisi id præstiterint, corum curationem mi-

himA

nimè prosequantur, memores se ad id ex B.Pii V. Constitutione, quam ad mentem san. mem. Innocentii XI. plenius observari præcipit Sacra Congregatio negociis, & consultationibus Episcoporum, ac Regularium præposita, prout in Appendice, jure jurando adstrictos esse; quod si inviolatè servare neglexerint, pœnis in ea contentis, aliisque arbitrio nostro insligendis tamquam periuros severissimè puniemus.

10. Si contigerit alicujus Ægrotantis Confessiones audire, statim per se, vel per schedulam propria manu scriptam proprium Parochum de audita insirmi confessione sub pœna suspensionis à munere Confessarii certiorare teneantur; & mulieribus insirmis aperto cubiculi ostio, itaut Confessarius, & Pœnitens conspici, non autem audiri possint, interposito præmanibus linteolo, prout literis Sac. Congregationis præstatæ in Appendice positis super Monialium Ægrotantium confessiones auscultandas provisum est, hoc Sacramentum ministrent.

eustodiant, ut neque directè, neque indirectè sub quovis etiam gravissimæ necessitatis prætextu voce, vel signo aliquo revelent illa peccata, quæ ipsi à Pœnitentibus audiverunt. Et si quando ab alio Sacerdote consilium petendum esset, aut superior consulendus, ità casum studeant explicare, ut non solum ex ipsius generalitate, verum etiam omni alio meliori modo personæ consitentes non deprehendantur. Nullus igitur Consessario, sacrilegoque ausu secuis fecerit, pœnam in sacris Canonibus, & Apostolicis Constitutionibus contentas, aliasque etiam corporales arbitrio notaro insigendas nullatenus essugiet.

## TITULUS XIV.

# De Casibus Reservatis.

U m in Ecclesia Dei perpetuò custoditum, & à Sacro Tridentino Concilio approbatum fuerit, ut atrociora quædam, & graviora crimina à solo Episcopo in sua-

Dicecti absolverentur; Nos tam laudabile institutum sequentes, infrascriptorum criminum absolutionem Nobis, & Sedi Episcopali in utraque nostra Dicecesi reservamus, omni alia Predecessorum nostrorum reservatione sublata, demptaque omnibus Consessariis tàm Sæcularibus, quàm Regularibus facultate, præterquam in mortis articulo, absolvendi.

2. Ut autem corum ignorantia allegari nequeat, Parochi in Dominica quarta Adventus, & Quadragessima unà cum Summario Bulla in Coena Domini in Appendice subtexendo promulgent, & declarent Populo sibi subjecto, alioquin graviter arbitrio nostro punientur.

## Casus Eminentissimo, & Reverendismo Domino Cardinali Episcopo Ostiensi, & Veliterno reservati.

1. Magia, Incantatio, Divinatio, Maleficium, Sortilegium cum tacita, vel expressa Doemonis invocatione, abusus Sacramentorum, Sacrarum Reliquiarum, & Sacramentalium.

2.Sol-

STNODALES.

39

 Sollicitationis crimen respectu Consessarii in terminis Constitutionis sel. rec. Gregorii XV.

3. Copula carnalis Confessarii cum Pœnitentibus, quas

absolvere nequeat.

 Copula catnalis inter Cognatos spirituales, & incefluos in primo, & secundo tâm confanguinitatis, quâm affinitatis gradu; quo verò ad affinitatem ex illicita copula in primo tantum.

5. Sodomia etiam cum Fæminis .

6. Bestialitas.

7. Concubinatus.

- 8. Procuratio abortus etiam ante animationem fœtus, & etiam effectu non fecuto.
- Copula carnalis cum Sponsa ante contractum matrimonium in faciem Ecclesia.
- to. Homicidium voluntarium, & mandatum ad illud effectu non fecuto.
- 11. Blasphemia in Deum, in Beatam Virginem, & in-
- Virginis defloratio per vim, ac etiam per seductionem.

13. Percuffores Parentum.

- 14. Notatii non revelantes Nobis, vel Vicario nostro Generali Legata Pia infra quindecim dies post habitam notitiam mortis Testatoris: & Hæredes non satisfacientes intra sex Menses à die injunctæ obligationis.
- 15. Falfi depositio in Judicio contra Tertium, illudque scribentes, & consulentes.

16. Mutantes terminos Possessionum ..

3. Confessari itaque tâm Saculares, quâm Regulares Tabellam Casuum in Bulla Cœnx Domini, atque horum; quos Nobis, refervavinus, Sedibus Confessionalibus affixam semper retineant, & quoties facultatem absolvendi à Nobis obtinuerint, Instructionem particularem de Peniatentia.

#### CONSTITUTIONES

tentia falutari imponenda, quam in fingulis Casibus, & vicibus daturi fumus, omninò fervare teneantur.

#### TITULUS XV.

#### De Extrema Unctione.

UONIAM clementissimus Redemptor Noster, qui servis suis quovis tempore de salutaribus remediis prospexit, extremæ Unctionis Sacramento in postremo vitæ ter-

mino tamquam firmissimo quodam præsidio eos muniri jusfit, animadvertant Parochi, ne quis corum culpa, & negligentia absque illo decedat, alioquin severioribus pœnis

arbitrio Nostro mulctabuntur.

Et licet gravi morbo dumtaxat laboranti, propeque morituro fit ministrandum, non decet tamen expectare, quousque Infirmus sit sensibus destitutus, aut desperata ejus salus, fed ministrare illud studeant, sensibus adhuc integris, & rationis usu vigente, commemorando ægroto, si fieri possit, hujusmodi Sacramenti utilitates. Hæ autem sunt, peccata venialia delere, animi languorem, & infirmitatem, quam ex peccatis contraxit, auferre, eumque spe Divinæ Boniraris erectum, ad morbi incommoda latius ferenda, & cum Diabolo dimicandum confirmare. Hortentur denique ea fide Sacerdoti fe ungendum præbere, qua fe olim Apostolis Fideles offerebant, qui ejusdem Sacræ Unctionis vi, non animo folum, fed etiam corpore, fi pro æterna falute expediret, fanabantur.

Accedant ad hoc Sacramentum ministrandum Superpelliceo, Stolaque induti, & si plures Sacerdotes, seu Clericos in eo ministerio adjutores habere non possunt, unum faltem adhibeant, adstantesque admoneant, ut secum

pro infirmi salute preces ad Deum fundant juxta formu-

lam, de qua in Appendice.

Quoniam verò hoc Sacramentum vivorum est, quia flatum gratiæ in suscipiente requirit, omnem diligentiam adhibeant Parochi, ut Æger, priusquam Oleo Sancto inungatur, confessus, & Sanctissimo Viatico refectus sit . In casu tamen necessitatis, quo prædicta Sacramenta præmitti nonpoterunt, agrotum ad contritionem saltem peccatorum, & cordis pœnitentiam præinducant; & si inter ungendum decedat, non est ulterius liniendus, vel si dubitetur, an sit vivus, & exploratio absque manifesto periculo hoc Sacramentum omittendi fieri nequeat, ministretur sub conditio-

ne, Si capax, & fivivus es .

In uno, eodemque morbo hoc Sacramentum noniteretur, nisi infirmus semel unclus convalescat, & iterum in morbum incidat. Ministretur tamen senio confectis, quos de die in diem morituros dubitari potest, etiam nulla alia infirmitate laborantibus, quam senectute, nec non-Pueris sufficientem rationis usum habentibus, ac delirantibus, amentibus, atque loquela, & auditu ob morbi gravitatem carentibus, si antea illud petierunt, seu verisimiliter petiissent, dummodò non constet eos cum peccato mortali in amentiam, vel furorem incidisse, sed potius signa contritionis dedisse, sive dum phreness, aut amentia laborant, quicquam contra Sacramenti reverentiam facere posse.

Denegetur verò impœnitentibus, ut illis, qui inmanifesto peccato mortali moriuntur, excommunicatis, & interdictis, Pueris usu rationis carentibus, mulieribus inpartu laborantibus, non constito de vitæ periculo, & ulti-

mo supplicio damnatis.

Ne autem Parochi, hoc Sacramento Infirmis administrato, suo satisfactum officio ullatenus existiment, omninò volumus, ut eosdem piis monitis, ferventibus precibus, & reiteratis actibus contritionis assidue, ac tempestive adjuvando ad vitæ exitum usque prosequantur, neque ullo modo,

#### CONSTITUTIONES

modo, nifi idoneo Sacerdote, aut pio Clerico in Sacris, haberi poteft, fubflituto, vel certè devoto, & inftruôt Laico, qui fuas obire vices noverit, ab Infirmo difcedant & tandem in Agonia laborantis, & mox expiraturi animai ipfimer Parochi ex Rituale Romano piiffimè, & religiofiff mè commendent.

8. Domi à Parochis Sacrum Oleum non detineatur fed in feneftrella ad cornu Evangelii Majoris Altaris, ut commodé fieri poteft, sita, intus panno ferico obduda, a foris etiam decenter ornata, epigraphe apposita, S. O. I. religiosè conserveurs sub sera, & clavi, quam ipsi apud se fecuro loco custodiant.

9. Cum verò singulis annis debeat renouari, è vett comburi, proit aliàs decrevimus, quilibet Parochus tt neatur in Feria quinta in Cœna Domini, vel duobus se quentibus diebus adire, seu mittere Sacerdotem, si habet vel personam in Sacris constitutam, vel alteme Clericum vestibus Clericalibus indutum, non criminosum, vel a minus viginti annorum cum tribus vasculis mundis, & cas sul dua obserata ad suscipienda Olea Sacra in Nostra Cathe drali Veliterna ab iis, qui ad id suerint destinati; admonemusque cos, qui illa erunt delaturi, alteri Personam entradatari, nissi proprio Parocho, seu Sacerdoti ad Animarum. curam deputato, sul poena suspensionis.



## TITULUS XVI.

## De Sacramento Ordinis.

T à Domo Dei, quam omnis mundities decet, & Sanctitudo, quæcumque fæditas, & impuritas arceatur, obsecramus omnes in Domino, præsertim Parochos,

ut, si quos noverint ad Ecclesiasticam militiam adspirare, qui vitæ turpitudine, morum improbitate, vel alicujus criminis labe notati sue int, illos Nobis, seu nostris Vicariis Generalibus secretò deserant, ut illis tantummodò Clericalis honor conseratur, quos vitæ probitas, & scientia, aut

saltem scientiæ spes dignos reddit.

2. Edietum, quod in Appendice subtexitur ad formam Instructionis, sedulò, & inconcusse servetur, ut omnibus innotescat, quos rejiciendos, quosque admittendos, & quibus cum requisitis sore intendimus, corum, ad quos specat, conscientiam onerantes, ne quid contra illud sieri ullo unquam tempore permittatur, & pœnas in transgressores arbitrio Nostro instigendas, comminantes.

3. Qui ad primam Tonsuram initiari desiderant, caveant, ne solo sine evadendi Sæcularem Jurisdictionem, aut alio temporali respectu præoccupati, sed dumtaxat hilari animo samulandi Altissimo accedant; alioquin condignum supplicium sciant se esse recepturos, prout & eorum. Progenitores, si vi, metuve, aut alia mundana ratione ad

dictam primam Tonfuram illos induxerint .

4. Ad Minores Ordines promovendi se præsentent Curiæ Nostræ cum opportunis suorum quisque requisitorum attestationibus, ab Examinatoribus Synodalibus approbandi; & omnes, maximè Parochi, quibus eas faciendi cura præcipuè incumbit, seriò meminerint, quàm Santa, pre-

2 fertim

fertim in re Sanctitatis plena, testimoniorum fides esse debet, pœnis carceris, aliisque corporalibus à Nobis, si quid ementiti fuerint, severè afficiendi, Deo, cujus præsentiam falsidici testes contemnere non sunt veriti, graviores ex-

penfuri.

5. Jam Ordinati Ecclessis, quibus adscripti sunt, diligenter inserviant, & in suo quilibet Ordine ministret. Exorcistatus tamen officium à nemine, etiam Regulari inulla, etiam propria Ecclessa, absque Nostra speciali licentia, sub gravissimis pœnis exerceatur. Qui verò eam obtinuerint, propriam conscientiam explare, & Obsessi nonmodò Animæ, sed & corporis qualitates scrutari, atque in Jejuniis, & Orationibus probare curent, & hujusmodi muneris exercitium non alibi, quam in Ecclessa, Horis diurnis, necnon januis, ac senesseris, & coram Consanguineis, aliisque pietate præstantibus personis tractent.

6. Altius porrò ascendere volentes, titulum habeant sufficientem Beneficii, non Patrimonii, nec Pensionis Ecclesiastica, nisi ob necessitatem, vel commoditatem Ecclefiæ ad præscriptum Sacri Concilii Tridentini, & Encyclicæ in Appendice datæ Sacræ ejusdem Concilii Congregationis; & tunc titulum hunc nec extingui, neque alienari pofse sciant, sicuti nec illum Beneficii resignari, nisi legitimè constito, quod Ordinati ad illos respective titulos aliunde habeant, unde honeste vivere possint. Et ut Patrimonium aut Beneficium sufficiens censeatur, ad annua scuta quadragința monetæ illius fructus pro parte Dominicali, deductis expensis, ascendere debere volumus; utque hujusmodi Patrimonii assignatio, eo, quo decet, candore siat, omnisque dolus, & fraus arceatur, mandamus Donantes, seu Constituentes jurare in Actis nostræ Cancellariæ bona donata nullo æri alieno, hypothecæ, similive oneri obnoxia esse, talesque donationes, & constitutiones esse veras, & reales, non fictas, nullumque pactum inter eos, & Ordinandos in præjudicium dicti Patrimonii intercessisse; quod si

peje-

pejeraverint, perjurii poenis mulctabuntur, & fecuta hujusmodi Patrimonii ordinatione in excommunicationem, incurrant.

- 7. Itidemque Ordinandi etiam Juramenti fide testentur, nullam in corum Patrimonii constitutione fraudem, seu collusionem interfuisse, illudque neque donantibus titulo aliquo reddituros, neque alteri absque Nostra expressa licentia concessiuros; & si quis scienter, & dolose se absque sussificienti, vel cum sido Benessico, aut Patrimonio ordinatus suerit, penam suspensionis ab exercitio Ordinum iplo sado incurrat, prater aliam persurii penambubendam.
- 8. Quibus declarationibus juratis præmiss à Nobis, vel à Vicario nostro Generali eligentur duo Periti pro astimando valore tâm proprietatis, quâm annui redditus pro parte Dominicali Bonorum immobilium pro Patrimonio donatorum, vel assignatorum, seu Benessicio; ad quemessectum pro justa æstimatione, aut taxatione annui fructus facienda, promiscua decem annorum antecedentium computatio est necessaria. Ets servici in relatione jurata æstimationis in Actis Cancellariæ Nostræ facienda, dolosè se gestirint, Nosque deceperint, ultra pœnam perjurii, et alias à jure statutas, teneantur de proprio Benessii; vel Patrimonii descientiæ supplere, & ad hoc se expresse obligare debeant eo ipso, quo sui electionem acceptaverint.
- 9. Secuta hujufmodi æftimatione, ejufque jurata relatione in tribus diebus Festivis inter Missarum folemnia. publicationes tâm super vita, & moribus Ordinandi, quam circa pacificam possessionem Beneficii, & respective libertatem ab oneribus, vinculis, & hypothecis Partimoniis monendo Populum ad patesfaciendum ea, quæ olstare possessionem and partiaciendum ea, quæ olstare possessionem sant tâm temporalium, quam spiritualium illaqueari contingat, per Parochum sant.

to. Pa-

Patrimonium ità affignatum post Subdiaconatus fuscertionem,& non ante ab oneribus laicalibus exemptum esse declaramus, exemptionemque, ubi Beneficium postea obtentum in Patrimonii locum legitime fubrogatum fuerit, ex toto ceffare, si Beneficium congruo victui sufficiat, sin minus pro ea tantum rata durare, que valori fructuum Beneficii deest ad integram Patrimonii summam zquandam.

Omnes interim ad Ordines Sacros promouendi feriò recogitantes, quanta virtute esse debeant, qui Divinis his mysteriis initiantur, ut animum in ea, que funt Mundi, fparfum recolligant, per decem continuos dies ante ordinationem fecedant ad spiritualia exercitia facienda juxta literas Sacræ Congregationis Episcoporum, & Regularium in Appendice datas, quæ etiam pro Puellis ad Monialium habitum, & Professionem admittendis extenduntur, & restimoniales de dictis exercitiis devoté peractis exhibeant inter reliqua requisita, fine quibus nemo ad ullum Sacrum Ordinem promoveatur.

Interstitia similiter à Sanctis Patribus constitutaferventur, ut nimirum ad majores Ordines nemo accedat, nisi qui diutius in minoribus ministraverit, vitamque suam, & obsequia Ecclesia probare contenderit. Qui verò Beneficia obtinent, Ordini Sacro adnexa, fi ad eum ordinati non fuerint, infra annum à die obtenti Beneficii illum suscipiant etiam extra tempora, dummodò serventur Decreta infrain Appendice edita Congregationis à SS. D. N. specialiter deputatæ fuper moderatione Indultorum fuscipiendi Ordines extra rempora à jure statuta.

13. Pro Clericis tandem, qui ex utraque nostra Diœcesi non existunt, damus in Appendice Edictum Cardinalis Vicarii Urbis, nec non Constitutionem SS. D. N. INN CANTIL Divina Providentia Papæ XII. qua plura declarantur, ac præscribuntur pro tollendis abusibus, & fraudibus circa ordinationes alienorum Subditorum, quæ omnia ut religiosè serventur, in casu contraventionis, promoti ab executio-

47

ne Ordinum susceptorum sciant ipso jure se esse suspensos, absolutione ipsimet Summo Pontifici reservata.

### TITULUS XVII.

#### De Matrimonio.

U M Matrimonii Sacramentum magnum

ab Apostolo nuncupetur, utpotè quod in illum, ac Divinum Christi Domini cum Ecclesia nexum repræsentat, moneantur à Parochis Sponsi, se in co contrahendo non humanum aliquid aggredi; sed Divinum, in quo singularem mentis integritatem; se pietatem adhiberi oporteat; ideoque carnis illecebras, & voluptates in co minimè quarant, sed præstantissima bona, atque salutares essectus, qui ex hoc Sacramento proveniunt; nimirum fidem, quam inter se perpetuò servent: prolem, quam si suscipianta ad pietatem, & religionem educent: gratiam denique, & virtutem Sacramenti, quam in sancta, & indissolubili societate consequentur.

2. Habeant iidem Parochi rectè cognita, atque percepta quacumque in Matrimoniis legitime conficiendis fervanda pracepit Sacrum Tridentinum Concilium, & abufus omnes, qui in corum celebratione, ac Nuptiarum folemnitate contingere folent, penitus tollendos curent, advertendo,ne fponfalia temerè contrahantur, neve contracta iniquo

jure dirimi possint.

3. Sponfi ante Matrimonii celebrationem non tantum fimul non cohabitent, sed ne ullo quidem modo mutua confuetudine, vel commercio utantur, uec se invicem absque Parentum, seu Propinquorum præsentia alloquantur. Si verò copulam habuerint, quæ forte notoria fuerit, absque publica gravi pænitentia absolutionem non obtinebunt.

4.Ipfa

4. Ipía autem hujus Sacramenti celebratio de mane orto jam sole in Ecclesia Parochiali Sponsi, vel Sponsa coram proprio Parocho, sive alio idoneo Sacerdote de illius, vel Nostra licentia, non temere, aut facilè cuicumque concedenda, duobus itidem, aut tribus testibus prasentibus omninò peragenda erit; nec unquam extra Ecclesiam id siat, nisi ex causa à Nobis, vel à Vicariis nostris Generalibus scripto approbanda. Eodem verò tempore Sacrum pro Sponsis, ut in Missali Romano, celebrabitur, cui iidem devotè intererunt, & Sacramentali prius Consessione expiati, simulque Divino Dominici Corporis pabulo resecti, Sacerdotalem benedictionem ex ritu suscipient.

5. Antiquæ solemnium Nuptiarum prohibitiones, quas ab Adventu Domini usque ad diem Epiphaniæ, & à feria Cinerum usque ad octavam Paschatis inclusive Tridentina Synodus renovavit, diligenter, ac severe custodiantur, sub poena interdicti ab ingressu Ecclesse ipso sacto incurrendi, & Matrimonia etiam sine solemnitatibus tunc celebrari absque Nostra, vel Vicariorum nostrorum Generalium licentia omninò vetamus, juxta declarationem, de qua in Appendice, Sacræ Congregationis. Licentia autem hujusmodi obtesta sufficiet etiam ad traductionem Sponsæ ad domum Sponsi statim post celebratum Matrimonium, ità tamen, ut omittantur solemnitates in traductione aliàs adhi-

6. Ne verò individua vitæ consuetudo, quæ in Conjugali consortio servanda est, temerè contemnatur, si Conjuges aliquando absque legitima causa à Sacris Canonibus permissa, & Ecclesiæ judicio probata à communi cohabitatione discesserint, ac maritalem convictum recusaverint, sedulò studeant Parochi, vel per se ipsos, vel aliorum opera, ut ad pristinam vitæ societatem revertantur, & nisi prosecerint, rem ad Nos deserant, ut opportunis remediis eorum, qui sic sidem, ac connubia maculant, damnabilem contumaciam compessamus.

beri folitæ.

10.Clan-

7. Clandestina Matrimonia, & aliter, quam in facie Ecclesia coram proprio Parocho, et Testibus, ut supra, contracta, quemadmodum eadem Sancta Mater Ecclesia damnat, ità & Nos damnamus, eorumque fautores, mediatores, conscios, non revelantes, complices, aliosue adhærentes quoscumque, anathematis, aliisque à Nobis insligendis pœnis mulctandos decernimus.

8. Ut autem Matrimoniorum libertati, quæ præcipua est, consulatur, præcipimus omnibus, & singulis Parochis, ne matrimonia in Ecclesia denuncient, priusquam ab ipsismet Sponsis petierint, an se denunciari velint, & Sponsa in conspectu quidem Parentum, aut propinquorum, sed seorsim, ne illi audiant, interrogetur. Deinde contrahentium ætatem, & qualitates diligenter inquirant, nempe an vir decimum quartum, & semina duodecimum annu expleverint, an rudimenta Doctrinæ Christiane essentialiter calleant, an Præcepto Paschali satisfecerint, & an inter eos aliquod conjunctionis vinculum adesse sciant, & si in aliquo dessere compererint, vel aliquod impedimentum detegerint, nedum ad celebrationem Matrimonii, sed neque ad denunciationes devenire audeant Nobis, vel Vicariis nostris Generalibus inconsultis.

9. Denunciationes hujusmodi inter Missarum solemnia, cum Populus frequentior aderit, à proprio contrahentium Parocho tribus continuis diebus Festivis publicè fiant, nec quavis ex causa, quantumvis gravissima, absque nostra dispensatione in scriptis concedenda omittantur, sivè minuantur. Et si in diversis Parochiis, vel Terris, & locis utriusque nostra Diocesis contrahentes habitent, tàm viri, quàm somine Parochus trinas denunciationes faciat. Si unus, aut uterque contrahere volens forensis, & aliena Diocesis existat, tunc de libero statu coram Nobis, vel nostris Vicariis Generalibus juxta Instructionem Sacre Congregationis Sancti Ossicii in Appendice inserendam prius constare debet; sique de Viduorum connubiis agatur, idem

fervaci mandamus, donec de priorum respective conjugum interitu plenè, & concludenter in Curia nostra doctumfuerit.

Si ante, vel inter, vel post ipsas denunciationes, IO. ante tamen contractum Matrimonium, aliquod impedimentum proponatur, etiamsi falsum, vel dolosum probabiliter credatur, Parochi neque ad Matrimonii celebrationem, neque ad ulteriores denunciationes Nobis, vel nostris Vicariis Generalibus inconsultis, procedant. Et qui falsum aliquod impedimentum malitiose detulerint, quo futurum Matrimonium differre, aut pervertere possint, preter pœnas falsi ab jure inflictas, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, prout etiam illi, qui vera scientes impedimenta, postquam denunciationes in Ecclesia factas fuisse intellexerint, ea non revelaverint, sed dolosè tacuerint, cujus pœne in actu denunciationum per Parochos moneri volumus Populum.

Post ultimam denunciationem non statim celebre-II. tur conjugium, sed detur aliquod tempus iis, qui impedimenta cognoverint; ut rem examinare, deliberare, & deferre queant; nec etiam nimium differatur, cum post lapsum duorum mensium novæ denunciationes præmitti debeant.

At quia inutiles planè forent hujusmodi denunciationes, nisi ea Populo, quæ Matrimonium contrahendum impediunt, & dirimunt contractum, sæpius edicerentur, idcircò ipsimet Parochi Matrimonii impedimenta exactè noverint, eaque bis saltem in anno, iis nempè temporibus, quibus solemnes nuptiæ aperiuntur ex formula in Appendice imprimenda, inter Missarum solemnia publicè recensebunt, ne Fideles falso nupriarum nomine decepti turpium amorum fœdera incautè ineant.

13. Qui Matrimonium in gradu prohibito per ignorantiam contraxerint, statim ac impedimentum agnoverint, separentur, nec antea conjugii usum exerceant, quam id sibi fuerit dispensationis beneficio permissum. Qua quidem

dispen-

dispensationes Matrimoniales à Sede Apostolica concesse, executioni non demandentur, nist informationibus diligenter præmissis, eas veritati niti constiterit. Si verò scienter, ità legregentur, ut spe dispensationis perpetuò careant.

14. Nemo audeat directe, vel indirecte personas sibi subjectas, vel alias quascumque quovis modo cogere ad determinata; de particularia Matrimonia incunda; sub peena, anathematis ipso sacto incurrenda. Filii tamen familias in re tanti ponderia, de momenti Parentum, vel corum, quorum sidei, ac potessati subsunt, voluntatem, de consilia se quantur; de Parochi; antequam illorum Matrimonio alii; stant, de horum consensus requirant, Nos, si quid difficultatio occurreriz, constituir, ut quid ea in re congruum visumus fuerit, decernamus.

15. Mulier abrepta per vim in tutum locum restituatur, Nobis consultis, ut., quid ea de re agendum st., maturius decerni possit. Raptori verò Matrimonium contrahere non permittatur, nisi prius violato juri per poenitentiam., que tanto debetur seeleri, cumulatissme satisfecerit.

16. Et quia fili Sanctorum non debent ità conjungi, ficut Gentes, quæ ignorant Deum, modestè, ac religiosè ità cuncta peragantur, ut omnes profus joci, rifus, cantus, alique indecori, superstitios, ac prophani abusus à facris hice ritibus penitus excludantur. Si qui verò, quod absti, excerandis, ac damnatis artibus maleficia, fascinationes in Matrimoniis perversè moliri, aut quovis modo ad eaconfilium, mandatum, yel auxilium præstare aus superintes communicationis latæ sententiæ poena, quam illos subiredecernimus, à tanto, tamque nefario crimine deterreantur.

17. Expleta demum Sacramenti administratione, illicò quidem, si feri potest, sin minus eadem die Parochi omnes in librum ad id benè compactum, ao sideliter custoditum codem modo, ac sub eisdem poenis, quas pro describendis Baptizatis supra imposiumus, contractus Matrimoniorum accurate, ac diligenter referant, adnotatis Conju-

G 2

gum, ac Testium, qui interfuerint, nominibus, cognominibus, & Patria, necnon die, ac loco celebrati contractus, adjectis insuper diebus factarum denunciationum, aliisque omnibus fuse, ac distincte in Rituali Romano pro casuum diversitate designatis, cujus formulam nullatenus contrahant, sed adunguem exequantur.

## TITULUS XVIII.

Jour al sur De Sacramentalibus, & Piis

Lynolo orlich: Ecclesiæ consuetudinibus.

Lynolo velireren.

ANCTA Mater Ecclesia divino Spiritu fuggerente Sacramentis à Christo Domino institutis Pios quosdam, ac Religiofos ritus,& cœremonias adjecit, quæ illo-

rum solemnitatem, & æstimationem augerent, & sublimes, arcanosve effectus Fidelibus significarent, altiusque mentibus illorum infigerent. Nonnullas præterea seorsim à Sacramentis ad certa Mysteria declaranda, certosque effectus, & gratiæ dona à Deo impetranda instituit; quæ omnia, sive quia Sacramentis accedunt, five quia Sacramenta extrinfecus imitantur, Sacramentalia dici consueverunt. Et hæc quoque à Parochis sanctè, ac religiosè tempore, modo, ac forma, quæ in Missali, & Rituali Romano præscripta sunt, exequenda decernimus, atque præcipimus, sublatis abustbus, si qui incuria temporum irrepsissent.

Atque in primis in benedictione Fontis Baptismalis, quæ fit in Sabbatho majoris hebdomadæ, meminerint Parochi ex aqua sandificata, & benedicta, priusquam illi Sacra Olea misceantur, seponere ad benedicendas domus suorum Parochianorum, ut jam olim receptum est.

Singulis præterea diebus Dominicis Missam Con-

ven-

ventualem celebraturi, præmittant benedictionem aqu &; quæ fit cum falis præfanctificati infusione, ut illa aspers F ideles contra Diaboli insultus, & insidias muniantur.

4. Non omittant benedictionem Candelarum in Festo Purificationis Beatae Virginis, & Ramorum in Dominica, quæ dicitur Palmarum, quas, & quos Fidelibus distribuant; ad illorum tamen domos deferre minimè teneantur.

5. Fiat quoque ab iisdem initio Quadragesimalis jejunii benedictio Cinerum ex combustis Ramis Olivarumanni præteriti, eisque de more capita Fidelium aspergantur.

6. Moneant subjectos Populos, ut in Paschate Resurrectionis deserant in Ecclesiam Agnos, Ova, & alia comestibilia sacris precibus juxta antiquam Ecclesiæ consuetudinem benedicenda; & eos ante Candelarum, & Ramorum distributionem, & impositionem Cinerum super eorum capita de istorum rituum significatione præmoneant, præparentque illorum animos, ut ad illa recipienda devotè sine strepitu, aut tumultu concurrant: potissimum verò ut caveant, ne his Sacris rebus ad sortilegia, aut supersitiones abutantur, nec omninò ad alios sines, quam ad quos illas Catholica destinavit Ecclesia.

7. Servetur quoque laudabilis usus invitandi quotidiè Populum ad salutationem Deiparæ, signo Campanæ majoris triplici icu, tàm summo mane, quàm in meridie, & serò

post Solis occasium.

8. Cum ingruunt tempestates, & tonitrua sentiuntur, Ecclesiarum Pastores Divinam opem implorent adhibitis precibus, quæ in Missali, aut Rituali ab Ecclesia præscriptæsunt, Campanasque pussari jubeant, & si necessitas id postulare videatur, etiam Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum è Tabernaeulo extrahant, exponantque super Altare, ut ante illum, cui mare, & venti obediunt, & qui imperat tempestatibus, una cum Clero, & Populo se prosternant, ejus misericordiam cum gemitu, & lacrymis postulent, orentque, ut siat tranquillitas, & à malis imminentibus liberentur.

CONSTITUTIONES

g. Exorcismos cum Energumenis adhibere absque nostra speciali licentia in script's obtenta nemini liceat sub poena excommunicationis ipso sacto incurrenda, aliisque arbitrio nostro insligendis, omnesque licentias hactenus ad id concessas revocamus, & irritas haberi volumus.

## TITULUS XIX.

## De Processionibus.

NTER alios ritus, quos à Sancto Spiritus edocta recepit, custodit que Ecclesia Catholica, ille est, cum Clerus, & Populus composito ordine ab una ad aliam Eccle-

fiam devorè cum hymnis, & cantibus spiritualibus, aut Cælestium agminum invocatione procedit; quæ proindè & Processiones, & Supplicationes, nec non etiam Litaniæ dicuntur, & in tota Ecclesia statutis diebus communi lege sieri solent pro communibus ejusdem necessitatibus, & receptis beneficiis, prout certis præterea Festis in locis peculiaribus ad solemnitatem augendam. Quandocumque verò generale, aut speciale alicuius loci periculum imminet, aut beneficium celitus acceptum est, generales, aut speciales Processiones extra ordinem indicuntur, sive ad deprecandum periculum, sive ad gratias Deo agendas, & in his omnibus Cleri, ac Populi nobis subjecti obedientiam, devotionem, atque pietatem actionis sanctitati convenientem requirimus, & haberi satagimus.

2. In majoribus igitur, & minoribus Litaniis, & in Fefto Corporis Christi, & quando ob publicam causam genetales à Nobis Processiones indici contigerit, Clerici omnes sive in majoribus sive in minoribus Ordinibus cossituti,
officium, vel Beneficium Ecclesiasticum possidentes, cum
veste talari, superpelliceo mundo, ac bireto interveniant.

Om-

Omnes item Regulares etiam Monachi, & Sodalitates Laicorum, quæ hadenus intereffe confueverunt, cum proprio
Sacco, Cruce, & vexillo, feu labaro in Cathedralem, Collegiatam, vel aliam deftinatam Ecclefiam preferipta hora conveniant, indeque fuo quique loco ad Ecclefiam deftinatam
bini in fignum unitatis, ac geminæ charitatis procedant, fervantes debitum, & aquale intervallum cum gravitate,
filentio, & devotione, caventes à rifu, jocis, & colloquiis,
publicèque canentes, aut privatim orantes, & Deum
demereri fludeant, & reliquum Populum ad pictatem, &
devotionem accendere, in via non fubliftendo inaniter, curiosèque spectandi causa, nec sacto, vel dicto cuiquam
molestiam afferendo. Qui autem sine justo impedimento
abstuerint, arbitrio Nostro punientur.

3. Si controversia aliqua de præcedentia suboriatur in rempore, ca ad Nos deseratur, & à Nobis, seu Vicario Nostro sententia expecterur, prout factum est inter Clerum Coranum per Decretum, de quo infra in Appendice, quod omninò servari mandamus. Si verò in ipso actu Processionis insusgat, ad evitanda sendala, & ad salvanda Partium Jura, stant consuetæ coram Testibus protestationes, & sine, ullo prajudicio in novissmo interim loco recumbere nonerubescant, certè cum majori gloria ad altiorem ascensuris.

quoties bonum Jus illis affistet .

4. Prohibemus in Processionibus repræsentationum, & speciaculorum, seu nova inventa, seu veteres abusus, & maxime facrarum vestium per Laicos gestationes, cum functiones hujusinodi à maxima Fidelium modestia, & humilitate in primis sine commendanda.

5. Absque nostra licentia novæ Processiones, sivè publicæ, sivè privatæ nullatenus instituantur. & nocturno nunquam tempore peragantur, cum magis oriantur scanda-

la, quàm pietas augeatur.

6. Regulares intra Claustri ambitum, aut circa Ecclesiarum suarum dumtaxat muros, Processiones ducant, & tempore, quo Processio quælibet peragitur, nullæ siant comessationes, comporationes, ludi, aut aliæ prophanæ lætitiæ demonstrationes, nullusque audeat cum Sacco indutus Cauponas ingredi, vel aliò divertere sub pœnis arbitrio Nostro.

7. Viæ, per quas Processiones transire contigerit, à fordibus, immunditiis, & quibuscumque impedimentis à vicinis expurgentur, & dum ibi Processio progreditur, omnes Artisticum officinæ claudantur, ipsique Artistices etiam. Ferialibus diebus ab eorum exercitiis abssincant; quod tunc maximè servari volumus, quoties Sanctissimum Viaticum ad Insirmos deserctur, prout aliàs decrevimus, omnes, & singulos iterum, iterumque hortantes, ut Majestatem Divinam capite detecto devote prosequi conentur, neque à comitatu, nis Benedictione accepta, recedant: qui verò aliquo impedimento detinentur, non è senessiris, sed præ foribus sexis genibus reverenter proni adorent.

## TITULUS XX.

## De Funeribus, Sepulturis, ac Quarta Funerali.

I.

HRISTIANORYM Cadavera, qui Baptismo Sanctificati in Dei gratia decessisse piè creduntur, providè Mater Ecclesia in loco Sacro sepellienda constituit, tum ut Animæ sic decedentium precibus, & Sa-

crificiis eorum, qui illa frequentant, à pœnis Purgatorii subleventur, tum ut Cadavera ipsa, quæ tamquam Socii pugnæ ad participandum tryumphi gloriam ab Animabus sunt reassumenda, interim veluti sacra pignora in loco Sacro custodiantur.

57

2. In Ecclefiis Parochialibus adfint Sepultura feorfim pro utroque Sexu, nec non pro Sacerdotibus, & pro Infantibus decedentibus cum Baptifimo; & fi quis horum pereat fine Baptifimo; propè Ecclefiam; fed in loco non Saero tumuletur; Fœrus tamen in ventre Matris exiftens, tamquam viscerum ejus pars, sepelliatur cum Matre.

3. Capix omnes, & deposita, seu alia Cadaverumconditoria super terram existentia amoveantur, & osfa in-Cœmeteriis, aut Sepulturis profundé sub terram collocentur. Nulla item Sepultura sit sub Altari, & fi aliqua reperiatur, nullum in illam Cadaver inseratur, sed omnino

claudatur nunquam aperienda.

4. Pavimentum Ecclesse pro sepelliendo Cadavere no fodiatur absque nostra licentia, nec ulla lapidi sepulchrali sat inscriptio, qua prius à Nobis approbata non suerit.

To Coemeteria, tamquam loca Religiosa in honoremhabeanțir, diligenterque custodiantur, muro undique circumdentur, & ostium clausum, ac tutum habeant, ne belluis aditus ullo modo pateat, vel in usus prophanos convertantur. In corum medio signum Crucis crectum sit, & locus ipse ab omni sorde, acque etiam spinis, vepribus, arbustique purgetur, it au Ecclestarum Rectores nihil in eis patiantur, quod religioni, vel loci sanctitati adversetur.

6. Cum agrotantibus circa electionem fepultura, vel electar revocationem Parochi, aut Confessarii nec'verbum proferant sub pœnis à Sacris Canonibus insticties; & st. non elegerint, seu nullum ab corum majoribus Sepulchrum pro se, & Successorios constitutum sucrit, in Ecclesia Parochiali, intra cujus sines domicilium habebant, sepelliantur.

7. Muliere prægnante mortua, si sætum vivere probabiliter credatur, per celerem Cadaveris sætionem à Chirurgo saciendam ille extrahatur, & baptizetur.

8. Non efferantur è domo Cadavera, niss præsente Parocho, aut saltem consentiente; is autem efferri ne permitata ante horas saltem duodecim ab interitu clapsas, & si

quis repentino morbo decesserit, ante vigintiquatuor; & nullus sepelliatur ante Solis ortum, vel post occasum sinelicentia Vicarii in Civitate Generalis, in aliis locis Foranei. Semel item Sepultura tradita Nobis, & Vicario nostro Generali inconsultis ne exhumentur, aut de uno inalium locum transferantur, nec Judicibus Laicis Cadaverum in Ecclesse attentium permittatur recognitio.

9. Arceantur tamen ab Ecclesiastica sepultura omnes, quorum nota in Appendice datur, & illorum cadavera ab Ecclesia ita procul amandentur, ut Clericorum canentum voces inde exaudiri non valeant: Qui aliter secerit, penis Canonicis, aliisque arbitrio Nostro instigendis mustabitur; & si corpora jam sepulta discerni poterunt, exhumentur, & Ecclesia, seu Cœmeterium reconcilietur.

10. Parochi pro Sepultura minimè pacifcantur, fed confuetis eleemofynis contenti fint. Pauperum verò Cadavera gratis fepelliant, & si hæredes adeò miferabiles sint, ut nihil omninò in sunus queant impendere, teneantur ipsi de proprio duas ad minus Candelas in illo adhibere.

ii. Sepultura Mortuorum sub quovis prætextu compositionis Quartæ Funeralis nunquam retardetur, qua inre servari mandamus Decretum inserius in Appendice po-

fitum .

12. Meminerint præterea Parochi ad præferiptam Romani Ritualis formulam quofcumque suæ Parochiæ desuecos, sive in propria, sive in aliena Ecclesia tumulatos in librum ad id compactum diligenter referre, isidem utique cautelis adhibitis, & sub isidem pænis, quas pro describendis Baptizatis, Consirmatis, & Matrimonio junctis susè alibi decrevimus.

13. Porrò sicuti Episcopus, dum in humanis agit, communi omnium saluti Jaborat, ità æquum est, sut eidem post ejus obitum omnes gratos sese, ac memores præbeant. Itaque quamdiu Episcopi defuncti proximus Successor vixeris præcipimus, & mandamus, ut in singulos annos recurrente

die in Cathedrali Ecclesia præsente Clero illius Anniverfarium Officium cum Missa Defunctorum solemniter peragatur; Quod fi ille impeditus fuerit, antecedenti præoccupari statumus, hortamurque similiter Parochos, ut Pradecessorum suorum officia quotannis celebrent .

#### TITULUS XXI.

### De Sacrosanctis Ecclesiis, earumque Veneratione, atque Immunitate.

Acaa Templa, quæ, & si manufacta, Majestate tamen Domini plena sunt , & in quibus Deus, qui ubique adest, speciali munere benignitatis sua oculos habet

apertos, & aures crectas ad Fidelium preces, & Sacerdotum Sacrificia excipienda, in quibus Unigenitus Dei Filius' immolatur, & sumitur; ubi peccata delentur, & Celestium Bonorum , ac Christi Domini promissionum participes esticimur, magna utique cum pietate, ac religione construi, ornari, & custodiri merentur, nec minori cum devotione, & veneratione frequentari debent .

In primis itaque, cum indignum sit, ut Domus Dei Altissimi, aut forma contemptibili adificetur, aut construca necessariis ornamentis, & cultu destituatur, nemini absque Nostra licentia novas Ecclesias, Cappellas, vel Altaria, vel novum. ullum in Ecclefiis Noftræ utriufque Dicecefis ædificium erigere, & constructum diruere, aut alinm in locum transferre liceat. Que autenu Ecclesia aliqua ex parte collapsa fuerint, illa Christiana pietate juxtà Sac. Conc. Trid. Decretum reparentur, & instaurentur; quæ verò temporum injuria ità collapsæ, ac derelicte funt, ut pro dignitate non possint restitui, ex ejusdem

dem Sacri Concilii Sanctione penitus destruantur, & fi sieri potest, aliò transferantur, ca cautione, ut signa, lateres, & camenta prophanis Ædificiis non applicentur, ibique venerabile Crucis fignum collocetur.

3. Nulla Familiarum infignia, vel personarum Elogia Nobis inconsultis in Ecclesiis affigantur, vel inscribantur, vel nemini vicino per mutum intermedium prospectus in-

eas permittatur .

4. Turres, in quibus Campana suspensa sunt, ita cu-Rodiantur, ut non omnibus in illas ingressus pateat; Campanæ noviter fufæ in illis non collocentur, nec ufui Ecclefiastico deputentur, priusquam sacris precibus, & ritibus fuerint benedictæ. Eædem verò, non nisi statutis horis pulsentur, nec temerè ad res mundanas significandas adhibeantur.

5. Curent Ecclesiarum Rectores, & cornm Ministri, ut exdem munda, ac nitida custodiantur, & à pulvere, ac fordibus frequenter expurgentur, ne quicquam in illis conspiciatur, quod intrantium oculos possit offendere; sed omnia devotionem, ac pietatem spirare videant. Ità de Sacristia, de Atriis, de Porticibus, deque Turri sacra suo modo fancitum volumus, neque exterius quidem muros fordescere, & inquinari, aut quidpiam circa illos fieri, quod cum loci fanctitate, ac majestate non sit consonum.

6. Ecclesiastica Supellex, vasa, vestes, & ornamenta diligenter afferventur, munda, & nitida custodiantur, & cum opus fuerit, instaurentur, & renoventur, nec ad prophanos usus accommodentur, aut obsoleta prophanentur, sed potius comburantur. In quibus verò Ecclesiis desunt, ii , ad quos spectat , ca quamprimum confici curent , & omnino servetur Instructio, quæ in Appendice subtexitur pro Parochis, caterifque Ecclesiarum Rectoribus.

7. Hortamur autem Fideles, ac devotas Nostre utriufque Diœcesis Plebes, quantum cum Domino possumus, obsecramus, ut quamdiù à Cælesti Patria exules peregrinamur, Sacra Templa frequenter adeant, & in eis Cælestium Civium gaudia meditantes, almæquo Sionis æmuli, diemin Supremi Sponsi laudibus, & canticis transigant, ut illius desiderio magis accendantur, & in ejus spem erecti ærumnas præsentis exilii facilius perferant. Qua in re, sicut Veliternæ hujus Civitatis Magistratus, Dilectorumque Nobis in Christo Priorum pietatem laudamus, qui Cathedralem nostram Sancti Clementis, aliasque Urbis Ecclesias assidue invisunt, suaque præsentia, obsequiis, donis, & oblationibus munerantur; ità illos ad perseverantiam cohortamur, ut sua authoritate, & exemplo cæreros ad eadem, & similia pietatis, & religionis ossicia inducere pergant; Magnumutique operæ suæ pretium, & mercedem à liberalissimo retributore Deo in præsenti, & stutura vita reportaturi.

8. Potissimum verò Fideles cosdem monitos volumus, nò ad Ecclesias accedant ex usu, & consuetudine quadam, quia ità solent, & quasi humana negocia peracturi, sed cogitent se Divinam adire prasentiam, adeòque accedant mente impolluta, composito habitu, & humili incessu, & cum timore, ac tremore Templum intrantes sexo poplite, vel etiam corruentes proni in terram adorent viventem insecula seculorum. Caveant verò plusquam à facie colubri, ne in loco Sacro, quem Altissimi Majestas implet, atque inhabitat, quemque omnimoda decet sanctitudo, quicquam efficiant, quod Dei ipsius justitiam ad severitatem,

& ultionem provocet, atque irritet . .

9. Atque adhoc Rectorum Ecclesiarum, ac Præsectorum Sacristiæ, quibus id præcipuè incumbit, vigilantiam, & sollicitudinem enixè requirimus, eisque strictè mandamus, ut Divini honoris Zelatores, & vindices se exhibeant, nec permittant Domum Orationis domum negociationis sieri, aut speluncam latronum. Ejiciant de Templo quascumque seçnicas, aut forenses actiones, & prophanos congressius, non permittant in Domo Dei deambulationes, strepitus, cachinnos, colloquia, neque Pauperes, & cleemosty-

mosynarum quæstores, qui per eam vagentur, sed ad por-

tas modeste mendicari jubeant, canesque abigant.

tiam, & timorem debitum loco Sacro, & faltem bis in anno, quando frequentior aderit concursus, publicent Edicum. Nostrum in Appendice datum, admonendo contravenientes Divinam sibi iram thesaurizare.

curet Rector, ut quamprimum Episcopali benedictione inprissinam dignitatem, & nitorem restituatur. Interim verò clausa sit, nec ulla in ea Divina Ossicia celebrentur.

12. Anniversarius dies, quo Ecclesia consecrata, & dicata suit, magna cum solemnitate, & ipsius Ecclesiæ ornatu celebretur; quod si consecratio certa sit, dies autem in-

certa, Nostra auctoritate designabitur.

13. Prophanæ Imagines ad Festorum ornatum nullibi. suspendantur, nec intra, nec extra Ecclesiam, & quia Deojuvante in Cathedrali Nostra S. Clementis, & in aliqua alia Parochiali grandia Sedilia lignea, quæ Populi concursum ad Ecclesiasticas functiones mirum quantum præpediebant, removeri secimus, novaque apponi minoris formæ, majorisque decoris, Edictum Nostrum hac de re aliàs editum ad omnes utriusque Nostræ Diœcesis Ecclesias in Appendice extendimus, & executioni demandari jubemus.

14. Immunitatem Ecclesse, alissque locis Sacris debitam inviolabiliter sartam, tectamque volumus, ità ut Rei ibidem confugientes, quantumvis gravia delicta commiserint, tuti sint, & ab illis nec directò, nec indirectò via compulsiva, vel impulsiva, nec subdolis, vel blandis verbis extrahi valeant. Et si delinquentes tales sint, qui juxta dispositionem Bullæ Gregorii XV. ab hujusmodi beneficio exclusi sint, utpotò publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel vias publicas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum, quive homicidia, & mutilationes membrorum in

ipsis Ecclessis, earumque Cometeriis commiserint, aut qui proditoriè proximum suum occiderint, aut assassimi, vel hæresis, aut læsæ Majestatis in Personam ipsiusmet Principis Rei, adhuc illorum extractionem Curiæ Laicali, ejusque Judicibus, ac Officialibus in unoquoque ex prædictis casibus prohibemus sine expressa Nostra, vel Vicarii Generalis licentia, & cum interventu Personæ Ecclessassicæ à Nobis auctoritatem habentis. Si quis autem diversimodè attentare præsumpserit, declaramus ipso sacto censuras, & poenas eastem incurrere, quæ contra libertatis, & immunitatis Ecclessassicæ violatores per Sacros Canones, Conciliorum Generalium, ac Summorum Pontisicum Constitutiones sunt promulgatæ.

15. Occiforum Cadavera in locum facrum non inferantur, priusquam Judices ex illorum inspectione cædis, quam solent, notitiam capiant. Semel autem illata, & iterum ad hunc essectium exhumata, nec in Ecclesia, nec in Sacristia, nec in Turri sacra, nec in Cœmeterio, quin nec in Domo Ecclesiæ inspiciantur, nec in his locis formentur processus, aut Testes examinentur, sed aliò recognoscendatransserantur, & postquam inspecta suerint, reportentur,

& iterum Sepulturæ tradantur.

16. Cuftodes Ecclesiarum ad refugium non admittant Bannitos, Decoctores, aliosve ære alieno gravatos cumbetrimento Reipublicæ, aut Civium; & si illis irrequisitis se in Ecclesiam receperint, illicò Nos admoneant, ut privilegio Ecclesiæ minimè temerato, quid sacto opus sit, loci, temporis, & Personarum qualitate pensata deliberemus. Quoverò ad Domus Canonicales, Literas Sacræ Congregationis Episcoporum, ac Regularium negociis præpositæ servari mandamus, prout in Appendice.



### TITULUS XXII.

### De Sacris Reliquiis.

Ancrorum Corpora, qui in Terris Christi membra, & viva Spiritus Sancti Templa suere, nunc verò cum illo in Carlis regnantes, locorum, in quibus corum Lypsana custodiuntur, Præsides, & Tutores sunt, multaque ad devotum illorum contactum beneficia impetrant, Sacro

ad devotum illorum contacum beneficia impetrant , Sacro cultu veneranda , & religiosa æstimatione prosequienda esfe Catholica Ecclessa semper docuit , & reipsa executa est . 2. Itaque nemo etiam Regularis novas Reliquias abs-

que Nostra recognitione 3 & approbatione publica venerationi exponere audeat sub peena excommunicationis; sed incertæ Reliquiæ feorsim repositæ decenter quidem; privatim verò custodiantur. Si quæ noviter detectæ sucritt, minimè extrahantur; sed illi; ad quos spectar; ad Nos secretò id deferant; ut re maturè considerata; quid de illis agendum sit; adhibitis Sac. Conc. Trid. Regulis statuere possimus absque strepitu; & Populi concursu.

3. Vascula Sacris Reliquiis asservandis destinata, priusquam illas recipiant, benedicantur, nec postea omnium nanibus promiscue contrestentur, sed corum tantum, quibus res Sacras, Divinasque contingere, & trastare permissum est.

4. Eadem porrò honestis thecis, quæ serico intrinsecus induta sint, inclusa non in areis, armarissque, in quibus sacræ vestes, aut vasa ad usum reponi solent, sed in aliquo honesto Ecclessæ, aut Sacristiæ loco ad hunc essedum elesto, qui humido aeri non sit obnoxius, recondantur sub sera, & clavi; & is quoque extrinsecus serico vestiatur, extrinsecus Sacris Imaginibus sculpris ex materia, quantum.

per vires licet, pretiofa, apposita epigraphe; qua intelliga-

tur Sanctorum inibi reliquias affervari.

5. Lampas ante Sacras Reliquias appensa perpetub maneat, & quidem si illæ insignes sint, & vires Ecclesiæ serre possint, semper accensa, secùs diebus certè Festivis, vel ad minus solemnioribus, & præsertim in Anniversario San-Borum, quorum illæ partes suerunt; quo etiam die, si corpus sit integrum, vel pars ejus insignis, ut Caput, Brachium, Crus, vel ea, in qua Martyr est passus, modò sit in Martyrologio Romano descriptus, & constet de identitate Corposis, seu Reliquiæ insignis illiusmet Sancti, qui reperitur in præsato Martyrologio descriptus, Bestum de Sancto in Ecclesia celebrari, & Officium sub ritu duplici recitari poterie ad mentem Sac. Rit. Congregationis in Decreto generali inferius in Appendice subtexendo.

6. Non oftendantur Sacræ Reliquiæ ob euriofitatem, vel ex qualibet levi caufa, sed tantum ob devotionem, habita dierum ratione, & personarum; nec extrahantur è vasculis, nec since cristallo medio deosculanda præbeamur, nec in ægrotantium domos sine Nostra, vel Vicarii nostri

Generalis licentia deferantur.

7. Non audeat Rector Ecclesiæ, vel quivis alius Sacrarum Reliquiarum partem, vel sibi subtrahere, vel alteri personæ cujusvis dignitatis, & præeminentiæ sucrit, concedere, vel in aliam Ecclesiam propria auctoritate transferre, alias excommunicationis.latæ sententiæ pænam incurrat.

8. Singulæ Sanctorum Reliquiæ nomen habeant deferiptum, fint distinctæ in speciali codice adnotatæ, loculi materia, & forma declaretur, adnotationis copia in Cancellaria Nostra exhibeatur, ut de existentia, & integritate perpetuò constare possit, & siat Cathalogus, seu Index in-Ecclesia, aut saltem in Sacristia palam appendendus, servatis diligenter in Ecclesiæ suæ Archivio authenticis carumdem documentis, sicubi habentur, sub pæna arbitraria, se sucrit contraventum.

## TITULUS XXIII.

# De Sacris Imaginibus.

MAGINES Christi Domini, Deiparæ Virginis, & Sanctorum pingi, & honorari mos antiquissimus est in Ecclesia ab ipsis Apostolorum temporibus derivatus. Illæ

enim præ oculis positæ Sanctorum, quos intueri non licet, abtentiam quodammodo supplent, figuram eorum, & acta, & gloriam, qua perfruuntur, oculis ipsis, quantum fieri potest, cernendam exhibentes, propter quod Idiotarum, & Rudium, qui legere nesciunt, libri appellari solent. Cumigitur aptæ sint intuentes ad Sanctorum, quos repræsentant, memoriam, venerationem, & imitationem erigere, rationabiliter introductæ, ac receptæ funt, & cum Imagines eorum fint, quos religiofo cultu profequimur, horum intuitu etiam illas jure veneramur. Quam rem Parochi rudioribus, ac mulierculis, si illos in ea errore aliquo suspicentur, ingerere, & explicare non prætermittant.

Summopere verò curandum est, ut Sacræ Imagines, præsertim, quæ in Ecclesiis publice ad venerationem Fidelium exponuntur, tales fint, ut eos ad devotionem, & pietatem excitare valeant, quod Sac. Trid. Synodus, & fan. mem-Urb. VIII. studiosè observari jubent. Et Nos illorum statuta religiosè custodiri volentes, pracipimus, ut nulla Imago, aut Tabula depicta in Altari, vel alia Templi parte collocetur, priusquam à Nobis, aut Vicariis Nostris Generalibus recognita, & approbata fuerit; immo enixè unicuique Fidelium utriusque Nostræ Dioccesis suademus in Domino, ut prophanarum, & quandoque impudicarum, quas non tolerabimus, Imaginum loco, pias Christi Salvatoris, Beatissimæ Virginis Mariæ, Angelorum, Sanctorumque Tutelarium

rium icones in domibus fuis decenter habeant, ut coram iis mane, cum è cubiculo furgunt, & Vespere, antequam le-Aum conscendant, ipsi, totaque familia preces effundant, examen conscientiæ faciant, & per totum diem modestiæ, ac virtutis memores nihil moliri audeant, quod Deo, Sancisque præsentibus perpetrare erubescerent.

Si quæ autem ex jam expositis ineptè depicta, vel parum piè non devotionem, sed offensionem, & scandalum excitare possunt, curet Ecclesia Prafectus, ut quamprimum emendentur, & corrigantur, & si id sieri non potest, deleantur penitus, & auferantur . Idemque fiat, si quæ præ nimia. vetustate exesæ sint, aut situ,& squallore obsitæ vim animos

ad devotionem pertrahendi amiserint .

In pavimentis, & locis fordidis Sacræ Imagines non effingantur, & si quæ sictæ sunt', removeantur, nemove illas præ foribus tabernæ pro infigni fufpendat.

5. Nulla Imago in Ecclefia tamquam miraculofa fine Ordinarii licentia cooperiatur, & si qua miracula ad aliquam Imaginem Deus operari dignabitur, ea similiter abs-

que Nostra licentia non publicentur.

Eorum Imagines, & simulachra, qui cum sanctitatis, aut martyrii fama decesserunt, cum laurcolis, radiis, aut fplendoribus pingere, vel efformar e nemini liceat, quousque illi per Apostolicam Sedem Sanctorum, aut Beatorum Cathalogo adscripti fuerint; Neque votivæ Tabellæ, aut quicquam aliud ad illorum cultum pertinens in Ecclefiis, Oratoriis, vel aliis publicis, aut privatis locis tam Sæcularium, quam Regularium apponatur, & si appositum fuerit; auferatur sub poenis pro facti, & personarum qualitate arbitrio Nostro irrogandis.

Si quæ verò Desiunctis hujusmodi Tabulæ, ac Vota à Fidelibus pro acceptis, ut ipsi asserunt, Beneficiis oblatæ fuerint, illæ unà cum eorum attestationibus exceptæ secreto loco extrà Ecclesiam reponantur, ut à san. mem. Urbano VIII. sancirum est; res autem statim ad Nos deferatur.

### 68 CONSTITUTIONES

8. Ad vitandam in rebus Sacris derifionem, multorumque scandalorum materiam, interdicimus, ne actiones, seu repræsentationes Passionis Domini Nostri, aut Sanctorum. Martyrum, aliarum ve historiarum Sacrarum in locis jurisdictionis nostræ sivè sacris, sivè prophanis habeantur, absque nostra, aut Vicarii nostri Generalis licentia in scriptis obtenta sub gravi pœna arbitrio Nostro instigenda.

## TITULUS XXIV.

# De Sacris Indulgentiis.

Nouzcenti Ae, seu pœnarum culpis superstitum remissiones, quæ de Thesauro
Ecclesie inexhauribili Redemptoris Nostri
Jesu Christi, ac Sanctorum meritis exundante ab ejusdem Christi Vicario benigne, ac provide in.
Animarum subsidium dispensantur, à Fidelibus, quibus fasus cordi est, quique rationes, & computa suorum operum
cum Deo expungere satagunt, avido, & hilari animo amplectendæ sunt, & opera, quæ ad illas sucrandas imponuntur, non exacte solum, sed etiam cumulate exequenda.

2. Hortamur igitur subjectas Nobis Plebes, ut cœlestes hosce Thesauros, quanti par est, facientes, Ecclessa, ubi propositi sunt, frequenter, ac devotè visitent, non modò sæculi depositis vanitatibus, sed etiam domesticis negociis intermissis, ut tàm pretiosi doni participes siant. Ut autemodebitam eorum æstimationem teneant, & simul, quæ ad eos consequendos præstari oportet, non ignorent, Parochis, Consessario, & Concionatoribus injungimus, ut ad aures Pænitentium, & in sermonibus, quos habebunt ad Populos, tum Divinam Indulgentiarum vim illis exponant, earumque desiderium illis accendant, tum dispositionem, quæ incomnibus universim requiritur, explicent, tùm demum ope-

ra, que singillatim prescripta fuerint, recenseant, & de-

clarent .

3. Specialiter verò cum propter urgentem aliquamo Christianæ Reipublicæ necessitatem Jubilæum, seu Indulgentiam plenariam ad formam Jubilæi à Summo Pontifice manare contigerit; ad Ecclesiam Cathedralem in Civitate, seù Parochialem in locis Diœcesum præcedenti die Dominico convocetur Populus, & ad eum inter Missarum solemnia concio habeatur, in qua ejus Jubilæi ratio explicetur, excitenturque omnes ad ea ritè præstanda, quæ Summus Pontisex ab eis requirit, ut & ipsi bonis spiritualibus repleantur, & Ecclesia optatum benesicium seliciter confequatur.

4. Porrò ne infra annum Fideles nostræ curæ commissos pretiosi hujus Thesauri fructibus careant, strictè mandamus omnibus Ecclesiarum Rectoribus, & Confraternitatum Officialibus, ut, si Ecclesiæ præsaæ Indulgentias non habent, eas à Sancta Sede Apostolica saltem in die Sancti Titularis Ecclesiæ, seu alterius præcipuè Festivitatis maturè impetrent, & lapso tempore, ad quod suerint concesse areno-

vari curent.

5. Novas verò Indulgentias etiam impressas, que imposterum obtinebuntur, vel cujusvis privilegii prætextu, aut quoquo modo concessa asseruntur, nemo etiam Regularis, neque in Ecclesia propria, absque nostra, seu Vicariorum nostrorum licentia in scriptis obtinenda publicare, evulgare, aut proponere, & prædicare, vel carum summam imprimi sacere sub pœnis arbitrio nostro insligendis audeat.

6. Quod si vagi, aut mendici Indulgentias tamquam-Imaginibus, numismatibus, aut aliis devotionis, & pietatis signis adnexas divendere, & jactare deprehendantur, à Vicariis nostris etiam Foraneis respective severe, etiam per expulsionem ab universa nostra Jurisdictione, puniantur, ne

#### CONSTITUTIONES

prætextu pietatis quæstum turpem faciant, & simpliciorum

animos fallendo introducant.

70

7. Eamdem etiam ob causam prohibemus, ne occasione Indulgentiarum ullæ fiant importunæ eleemosynarum exactiones, neve in locis, ubi colliguntur eleemosynæ, sed alio omnibus patenti Indulgentiarum Bullæ, Brevia, seu literæ Apostolicæ exponantur.

## TITULUS XXV.

# DeVita, & honestate Clericorum.

UICUMQUE in fortem Domini adscripti funt, sciant, se non ad otium, aut sæculi voluptates, & opera carnis vocatos effe, fed ad dandam scientiam salutis Plebi eius, ad cooperandum eidem Domino in Altissimo Ministerio Verbi, & Sacramentorum, ad illuminationem, & san-&ificationem Fidelium, & confummationem Sanctorum. Eos proindè omnes hortamur, & obsecramus per viscera miscricordiæ Dei nostri, eisque etiam mandamus, ut vocationis suz, suzque conditionis, & officii memores vitam, moresque suos ità ad Christi, & Sanctorum exempla componant, ut habitu, cultu, gestu, fermone, aliifque omnibus factis, & actionibus nil nisi grave, moderatum, & Religionis plenum præseferentes, edificent cunctos tam Fidei scientia, quam operum disciplina; utque internoscantur se Deo fervire, non Mundo, Tonsuram Clericalem, quæ est militie spiritualis insigne, abrasis capillis, conspicuam assiduè gerant ejus magnitudinis, quam gradus, & Ordo, in quo fuerint, postulet, servantes ea, que per Edictum inferius in Appendice decernimus. Timorem Domini, qui est initium omnis sapientis,

toto

toto corde amplectences, licerarum scientiam assequi inprimis studeant, ne qui sal terræ à Domino nuncupantur, ob literarum ignorantiam ad condiendos Populos, quasi infatuati reddantur inutiles. Itàque Clerici omnes in minoribus Ordinibus constituti Scholas Grammatices frequentent, & humanioribus liceris diligenter incumbant; Subdiaconi autem, & Diaconi, acætate grandiores, præcipuè Parochi, & Sacerdotes curam Animarum administrantes, studia graviora amplectantur, habeantque libros saltem necessarios, veluti novum, & vetus Testamentum, Cathechismum Romanum, Concilium Tridentinum, summam Navatri, vel Sylvestrinam, Possevinum, & alios ad verbi Dei prædicationem, & Sacramentorum administrationem pertiaentes, hadque nostras Constitutiones Synodales.

3. Casium Conscientiæ Conferentiæ, quam institutmus, ac lectionibus Theologiæ Moralis in Cathedrali nostra Veliterna intersint; in Ecclessis, in quibus adscripti
sunt, assidude inserviant, præsertim occasione delationis Sanctissimi Viatici, & Doctrinæ Christianæ, sivè ad discendum,
strè ad docendum; Processionibus, & Concionibus intersint;
Diaconi, & Subdiaconi Sacerdoti solemniter celebranti
adsistant; & saltem semel in mense, prout cæteri Clerici, communicent, si ad altiorem gradum promoveri desi-

derant.

4. Vefles nec fordidas, nec nimis elegantes, nec coloratas, sed nigras, prout etiam caligas nigri coloris, aut subsocuri, vel saltem violacei, necnon collare descrant, anulum verò nemo Clericorum, qui Doctoratus Laurea., vel dignitatis prærogativa præditus non sit, gestare præsumat; & ii quidem illum in Misse Sacrisicio semper deponant sub poena ipsius anuli amissionis, aliisque arbitrio sossiro.

5. In aliorum tutelam non se intromittant, licèt Tutores sint institut, nis pietatis causa; nullius sint sidejussores; ad querelas etiam citra poenas sanguinis in quolibet Laicali cali Foro non deveniant, nec in co testimonium perhibeant. Sæcularibus Principibus nullo modo samulentur, in iis præsettim, quæ Ordinis dignitati adversantur, & Clericalemhabitum dedecent; sæminarum quavis nobilitate sulgentium, vel consanguinitate conjunctarum nec præcursores, nec assecta sint, easque legere, sentere, canere, aut quodcumque Musici generis instrumentum non doccant, nequecum mulieribus cujusvis ætatis, ac conditionis, quæ primum, vel secundum consanguinitatis, aut assentatis gradum non attingunt, nullo tempore cohabitent, dimissis etiam samulis, de quibus inhonestatis suspicio, aut incontinentiz occasso præbeatur.

6. Medici operam, aut Chirurgiam etiam ad solam venæ incissonem Clerici in Sacris constituti, & etiam Benesiciati non exerceant; Notariatus, aut Tabellionatus munus in soro sæculari non suscipiant, neque inibi in causis tàm civilibus, quàm criminalibus compareant, neque Procuratoris, aut Advocati partes ibidem subeant, nisi in causis Pauperum, & miserabilium personarum gratis, & nulla penitus

mercede recepta.

7. Illicitas negociationes, vel mercaturas, neque per se, neque per interpositas personas exerceant; Non Laicorum prædia conducant; nec mecanicis artibus dent operam; quæ omnia, & singula interdicta veniunt per Encyclicam in Appendice datam, ex mente SS. D.N. Innocentis Divina. Providentia Papæ XII.

8. Alearum, & taxillorum ludos, aliofque illicitos tâm publice, quâm privatim Clericis omnibus, etiam in propriis Ædibus, omnino prohibemus, prout quodvis armoum genus ad formam Edicti in Appendice subtexendi, &

sub pœnis in eo contentis.

9. Colloquiis inhonestis, & turpibus, quæ bonos mores corrumpere solent, ne aures præbeant, nec libros res turpes, & obscenas, vel lascivas continenter legant, vel apud apud se retineant ad incontinentiæ periculum evitandum; Personati nullo modo incedant; à Choræis, Comœdiis, Venationibus clamorosis, Cantilenis, spectaculis abstineant sub pænis alio in Edicto in Appendice pariter apposite instictis.

10. Nemini vim, vel injuriam verbis, vel factis inferant, & de nocte domi se contineant; neque Bannitorum, seu publicorum latronum receptores, fautores, victumque præbentes existant, niss per vim, & metum cadentem in con-

stantem virum id fieri contigerit.

11. In viis, & plateis non otientur, aut vagentur; à Tabernarum, aut Cauponarum ingressu abstineant, & sugiant familiaritates, consuetudines, & comessationes cumblaicis, omniaque alia, quæ Sacerdotalis gradus dignitatem, & auctoritatem in vilipendium abducere, aut imminuere possint; memores in sacro eloquio modo Deos, modo Angelos vocari, & tamquam Divinæ Majestatis ministros, & in Terris ejus vices gerentes, Regibus, & Principibus esse Superiores, quia istis corpora, illis verò animæ commissa sunt. Quare illis à sæcularibus debitum honorem, & reverentiam semper, & ubique præstari mandamus.

12. Quicumque redditus Ecclesiasticos possident, noverint res Ecclesie nihil aliud esse, quàm vota Fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum, earumque propterea ministros se esse, non Dominos, ut, quod illis supe-

rest, in pauperum necessitatibus erogent.

13. Cum autem nihil æquè, ac pia consideratio mentem purificet, regat assectus, dirigat actus, corrigat excessus, componat mores, vitam honester, & ordinet; dicbus singulis horam certam suscipiant, in qua suavissima Divinatum rerum contemplatione delectentur, certoque præterea anni tempore per dies aliquot à rebus aliis sequestrati exerceant animæ suæ in otio sancto negocium, toti Sanctorum. Librorum sectioni, & Divinorum mysteriorum meditationi castissimo animi sensu jugiter incumbentes.

K

#### CONSTITUTIONES

74

14. Omnes denique, qui ad Divini Officii recitationem, sive Ordinis suscepti, sive Beneficii ratione tenentur, siue in Choro, sive extra Chorum, eamdem competentibus horis studiosè pariter, & devotè peragant, nec unquam sub poenis per Apostolicas Constitutiones sancitis omittere præsumant, preces immò alias vocales, quas sua cuique devotio suggeret, addant, ut omni loco, & tempore gens sanca intetiore cordis affectu Christum induta appareat.

## TITULUS XXVI.

# De Officio Parochi.

Um Parochi proximi, & immediati animarum Pastores sint sub Episcopo, & ab eorum cura, & regimine illarum salus magna ex parte dependeat; sintque præterea

velut oculi, & manus Episcopi, per quos ille necessitates ovium suarum perspectas habet, & per quos sua Pastoralis providentia officia exequitur; meritò ad illos sollicitudo nostra convertitur, eosque muneris sui serio admonendos suscipimus, quia, si ipsi benè valebunt, & strenuè officii sui partes impleverint, nostra etiam studia, & labores, quos pro Laicorum, ac Clericorum inferiorum salute impendimus, Deo, qui Supremus omnium Pastor est, benedicente, inanes, & vacui non redibunt.

2. Illos igitur per viscera misericordia Dei nostri hortari cogimur, ut assiduè cogitent se esse Ecclesiarum suarum Sponsos sub Christo, qui eas sibi acquisivit Sanguine suo, à quibus illa Divino ejusdem Christi spiritu imbur, & soveri jure suo postulant, clamantes, ut in singulis Fidelibus Christum, & singulos Christo pariant, alant, & ad persedum perducant; Adeòque se in statu persectionis adulta jam, & exercenda positos non solum niti debere, ut Sancti

lint,

sanctæ sint Ecclesiæ, quas regunt, sicut & Christus Sanctus est, nou habentes maculam, neque rugam, & ejusdem Supremi Pastoris exemplo paratos esse pro Ovium suarum sae

lute animas ponere.

3. Has itàque Constitutiones familiares habeant, & as-siduè perlegant instructionem pro ipsis editam, de qua instra in Appendice, sciantque præscripta Titulo præcedenti devita, & honestate Clericorum ad ipsos posissimum pertinere, qui sunt capita Ecclesiarum. Quæ autem de Doctrinæ Christianæ rudimentis, de Prædicatione Verbi Dei, de Sacramentorum, & Sacramentalium administratione, de Ecclesiarum Custodia, & similibus à Nobis sancita, & ad illos directa sunt, quæque de residentia, & aliis materiis inserius statuemus, exactè, & iuviolabilites servari curent.

4. Totis viribus incumbant, ut de statu, & necessitatibus pauperum Viduarum, Orphanorum, & aliarum miserabilium personarum in eorum Parœciis degentium certiores siant, & eorum calamitati, & egestati succurrant, aliosque suo exemplo, & hortatu ad succurrendum impellant, & ii, in quorum Parœcia Carceres sunt, in illis detentos frequenter invisant, & spiritualibus, ac corporalibus sub-

sidiis opitulentur.

5. Infirmis tàm in Domibus propriis, quàm in Hospitali jacentibus sedulò assistant, cosque non solum Sacramentis purgare, ac reficere teneantur, sed ad ultimum vitæ spiritum per animæ commendationem subvenire; Quam quidem curam non solum cum iis, qui degunt intra mænia, sed etiam cum iis, qui loca Campestria, & Sylvas inhabitant, ad se persinere meminerint. Si quem verò ex hac vita sine Sacramentis, vel sine animæ commendatione Parochorum, & eorum, ad quos specat, culpa, vel negligentia migrasse compertum suerit, tales ab Ossicio, & Benesicio suspendentur, & aliis gravioribus pænis pro modo culpæ, etiam Benesicii privatione, si in hujusmodi culpa, & negli-

#### 6 CONSTITUTIONES

negligentia frequentes fuerint, punientur.

6. Inquirant diligenter non solum, an in suis Parochiis adsint Haretici, aut de Fide Catholica suspecti, verumetiam an publici Peccatores, utpotè Concubinarii, Sortilegi, Usurarii, Simoniaci, Blasshemi, Adulteri, Lenones, morum corruptores, rerum Ecclessafticarum occupatores, Conjuges sine Decreto Judicis separatim viventes, allique hujulmodi, atque omni industria, diligentia, acharitate illos ad bonam frugem reducere conentur; nec non discordias, ac contentiones tàm domesticas, quàm civiles componere, pacemque inter inimicos conciliare sudeant; quod si nihil proficere compererint, rem ad Nos, seu Vicarios nostros Generales omninò deserre teneantur, ut ad severiora remedia austoritate Nostra deveniatur.

6. Caveant, ne in diebus, in quibus Misse Sacrificium pro Populo applicare tenentur, elecmos/pnam manualem à Confraternitatibus, vel ab alis recipiant, & præter dies Festos de præcepto Missam frequenter celebrare non omit-

tant .

8. Saltem in omnibus Dominicis, & folemnibus diebus Festis inter Missarum celebrationem statim post Evangelium super ejustem Evangelii explicationem sermonemhabeant. Dies Festos tàm de præcepto, quàm devotionis, Vigilias, & Jejunia ineuntis hebdomadæ prænunciare Populo non prætermittant, & Ordinationes, Edista, aliaque juxta præseriptum in præsenti Synodo publicent, sub pæra in casu omissionis pro prima vice seutorum trium, pro secunda seutorum decem, pro tercia etiam suspensionis, alisique gravioribus irremissibiliter instigendis, tertia parte delatori, & reliquis arbitrio Nostro in locos, & usus pios applicandis.

9. Ut fortuitis cafibus, & iis, qui in Animarum perniciem ex prægnantium Mulierum incuria, vel temeritatenon rarò eveniunt, Parochorum pietas, & follicitudo provideat, cafdemque fæpè admoneant, no fub pænis arbitrio Nostro per Mensem ante partum Ruri habitent, sed in Civitate, seu Terris, vel Oppidis immorentur, ubi dumoporteat, sibi, & sœtui tàm corporalia, quàm spiritualia, remedia valeant adhiberi.

10. Obstetrices, quæ eorum Parœciæ subsunt, singulis annis examinent circa peritiam, & doceant modum, & formam in casu necessitatis baptizandi; nec ulla Mulier exercitium obstetricandi assumere audeat absque præcedenti Parochi examine, Nostraque licentia impetrata, quæ prævia ipsius Parochi attestatione circa illius idoneitatem dumtaxat concedetur.

11. Marium, & Fæminarum decem annum excedentium Parentes moneant, ne illorum permittant concubitum quovis confanguinitatis, vel affinitatis gradu sint conjuncti, & insuper lactentes in cubilibus secum pernocare non si-

nant, ut suffocationis periculum evitetur.

12. Animarum curam sibi commissam non per alios, ad quos de ovibus non pertinet, sed per se ipsos administrent, nisi fortè legitima intercedente causa, Nobisque assentientibus approbati Sacerdotis Ministerio indiguerint; nec tamen se propterea aut residentiæ lege solutos, aut ab aliis Passoralibus muniis, que illis interdicta non suerint, immunes existiment. Eorum proindè desidiam, ac damnabilem negligentiam summopere improbamus, qui cum aut ex consuetudine, aut ex pia aliqua institutione, sive alia decausa in regimine Animarum adjutores acceperint, de temporalibus lucris solummodò solliciti, ac Divinis humana, præserentes inexcusabili torpore totum in illos onus passendarum Ovium reiiciunt, quas ipsi arctissimis legibus regendas susceperunt.

13. Non itaque Mercenarii more, qui dimittit Oves, & fugit, sed boni Pastoris exemplum sectantes in Parochiis suis absque intermissione resideant, nec extra nisi perrarò. & idoneo Substituto relicto pernoctent; ultra biduum verò aunquam abesse sub quovis prætextu, seu publicæ, seu pri-

vatæ necessitatis, etiam idoneo Substituto relicto præsumant absque Nostra, vel Vicariorum nostrorum Generalium licentia, quam extra tempus Adventus, Quadragesimæ, ac solemniores anni Festivitates justa, & gravi de causa concedemus. Residere autem non aliter intelligantur, nisi in Ædibus Parochialibus Ecclessæ conjunctis, vel si eas non habeant, saltem in domo aliqua intra sines Paræciæ perpetuò inhabitent. Qui secus secerint, præter mortalis noxæ reatum, quem incurrunt, gravesque musctas pro modo culpæ arbitratu Nostro insligendas, sciant se pro ratatemporis absentiæ quoscumque Benesicii fructus illegitimè percepisse, nec illos tuta conscientia retinere posse, sed in utilitatem Ecclessæ, à qua absuerint, vel in Pauperes ejus

loci arbitrio Nostro esse convertendos.

In fingulis demum Parochialibus Ecclesiis, ubi ad præsens non adest, Archivium erigatur, seu saltem conveniens Sacristiæ armariolum sera, & clavi munitum ad hunc dumtaxat usum seligatur, ibique Libri, Scripturæ, Inventaria, & publica Instrumenta continentia redditus, bona, privilegia, onera, concessiones, aliaque Jura ad Ecclesiam quomodolibet spectantia diligentissimè, & distinctè custodiantur; Similiter authentica Reliquiarum documenta, onerum satisfactiones, Indulgentiarum diplomata, ac Visitationum Decreta ibidem retineantur. Precipuè verò Parochiales Codices, tum antiqui, tum recentes, nimirum Baptizatorum, Confirmatorum, Matrimonia contrahentium, Mortuorum, ac status Animarum, prout alibi distincte statuimus, diligenti cura afferventur. Quinimò gravissima. damna, que ex præfatorum Codicum amissione exoriuntur, probè considerantes, ut imposterum illorum conservationi opportunis remediis prospiciamus, stricte jubemus Libros omnes Parochiales, moriente Parocho, Successori, sive Oeconomo interim ad Curam Animarum deputato per hæredes defuncti, si forte apud ipsos remanserint, sub ponaexcommunicationis infra terminum unius Mensis consigna-

ri:

79

ri: idemque sub eadem omninò pœna præstetur ab ipsismet Parochis Ecclesias resignantibus, seu quomodolibet dimittentibus. Sciant autem, qui Archivii erectionem, ut supra, ultra duos Menses à præsentium Constitutionum publicatione computandos distulerint, decem aureorum pæna piis usibus applicandorum se omninò esse mulcandos.

## TITULUS XXVII.

# De Capitulis, & Canonicis.

ANONICI, ceu Canones, & Regulæ benè vivendi Fidelibus omnibus, maximè verò Ecclesiasticis esse debent, & quantò ampliori honoris gradu cæteris antecellunt, tantò majori cura, & diligentia mu-

nus suum obire. Quapropter illos omnes, præsertim Cathedralis Nostræ Veliternæ Capitulares hortamur, ut Christianis, & Ecclesiasticis moribus ornati studeant, ut in Virtutum stadio non tantum ipsi currant, sed etiam alios, & præcipuè inseriores Clericos post se in odorem unguentorum suorum trahant; dignosque Successores se præbeant Majorum suorum, qui B. Petri Damiani ævo sloruerunt, ut, sicuti Sanctus iste Præsul Canonicorum suorum jugem orationem, abstinentiam. & universim Sanctos, ac laudabiles mores ad ædisticationem scribere lætabatur, ità Nos, qui illi, impares licèt meritis, in Episcopatu successimus, depari nostrorum sanctitate, & virtutum sulgore gaudere, & gratulari debeamus.

2. Suffraganeum in primis Nostrum R. P. D. Episcopum Eliopolitanum in honore habeant, illique, dum Pontificales functiones vice nostra gerit, benevolè, & devotè assistant ad formam Cæremonialis, & Pontificalis Romani, servatis utrinque immemorabilibus consuctadinibus anti-

quis; nec non Vicario nostro Generali, ceterisque resp vè Superioribus, qui unitatis, ac pacis vinculum funt veluti petra angularis, cultum, & reverentiam debitan hibeant. Cumque eorum denominatio focietatis ame importet, pacem inter se mutuo foveant, itaut sit omi illorum quasi cor unum, & anima una. Nullæ sint inte fos contentiones, & jurgia, nullærixæ, & si quæ differe oboriatur, amicabiliter componant, seu absque strepit judiciale Forum deducant, & placidè Superiorum dicte quiescant. Quod si horum obliti inter se rixati fuerint verbis contumeliosis, & injuriis sese mutuò affecerint, aperta odia cum aliorum scandalo retinuerint, etiam hibito ad Sacrum Altare accessu, perque fructuum sub ctionem, mulctasque pecuniarias, nec non etiam per de tionem in Carceribus juxta scandali qualitatem, eos co bere, & urgere non cessabimus.

3. Cum præcipuum ipforum munus sit Divinas Lat in Choro canere, curet unusquisque Gregoriani cantus dulationes addifcere, atque ad omnes Canonicales, & clesiasticas functiones obeundas aprum se reddere; qua de Horarum Canonicarum recitatione præscribimus,

fecte adimplere.

Specialia quoque Officia Ordinis sui, seu ad fuerit electus, quisque quam diligenter adimpleat, & tuta Capitularia alias edita, vel in minimis omni cura servent juxtà juramentum in actu adeptæ possessionis j

stitum sub pœnis perjurii.

Designatis diebus, & horis ad Capituli Congre tionem in Sacristia conveniant omnes, atque intersint, currentes materias à singulis per ordinem præpositas di tiant, & terminent, ac per ordinem fententiam dicant. clesiæ commodum, & dignitatem, ac religiosum, he stumque rerum Divinarum cultum procurent, nullis affe bus indulgentes. Postquam mentem suam quis declar rit, maje ris parcis opinioni ( exceptis casibus, in quibi jui

jure singulorum consensus requiritur) acquiescat, nec insui animi sensu ità obstinate persistat, ut non aliter decernendum esse contendat.

6. Tâm Camerarii, Fabricerii, & Exactores, quàm alii Administratores bonorum Capituli communicent cateris negocia, qua sint alicujus momenti ad ipsam ecconomiam-spectantia. Referant Villici super eorum Ministeria, illisque absentibus legantur corum litere, & audiantur Procuratores super statu Litium, & causarum. Ratiocinator, seu ad id deputatus exhibeat folium dati, & accepti, nec non notulam pecuniarum exigendarum, artisque alieni persolvendi, qua omnia Canonicis audientibus à Secretario legantur, ut omnes sint informati, ac invigilent bonorum administrationi, celeri creditorum exactioni, ac debitorum sus sentences.

7. Negocia majoris momenti, non nifi à Capitulo, & per secreta Suffragia deliberentur, nec alicui ex Canonicis liceat aliquid, quod interesse Capituli concernat, in scriptis attestari sub poena nullitatis, aliisque gravioribus arbitrio Nostro imponendis.

8. Acta fingulorum Capitulorum diligenter per Secretarium describantur in libro ad hoc designato, & in Archivio singulis annis reponantur.

9. Electiones Officialium quorumcumque fiant semper per secretum serutinium in Aula Capitulari, & non nisi ad annum, nec prorogari possint, nisi ob legitimam causam, & per vota secreta. Administratores verò bonorum, reddituum, seu pecuniarum Ecclessa quovis nomine appellentur, post annum consirmari non possint, nisi prius exhibita ratione dati, & accepti, & non ultra triennium.

10. Porrò nemini Canonicorum, aut Beneficiatorumliceat officium, ad quod capitulariter eledus fuerit, recufarc, aut illius exercitium differre, præterquam ob legitimum impedimentum ab codem Capitulo per vota fecretaprobandum, fub possa -privationis omnium fructuum, distributionum, & emolumentorum quorumcumque Canonicatus, Præbendæ, ac Beneficii respective per tres Menses, quibus eo ipso privatus censeatur, illaque accrescant iis, qui in ejus locum, & ossicium subrogati suerint, quocum-

que recursu, & appellatione remota.

Camerarii, Fabricerii, aliique Administratores debeant frequenter facere computa eorum œconomiæ, & in fine cujuslibet anni rationem reddere generalem Syndicis ad id Deputatis, totique Capitulo, quam si non reddiderint per totum mensem Januarii anni sequentis, tam Camerarii, Fabricerii, & Administratores supradicti, quam Syndici, fi non institerint, & negligentes fuerint in revisione computorum, amittant distributionem duorum Mensium, & ulterius, donec adimpleverint, ac distributiones præfatæ cedant eo ipso in utilitatem Sacristiæ, teneanturque. Sacristæ sub pœna solvendi de proprio agere coram Vicario pro solutione pœnæ prædictæ. Quod si novi Camerarii menstruas rationes non retinuerint, teneantur insolidum refundere eidem Sacristiæ tantumdem de proprio, atque hæc obligatio omnium duret, quousque rationes. integræ reddantur, nec intelligantur redditæ, nisi fuerint producti Libri dati, & accepti, ac residuorum, nominumque debitorum, & exhibita computa generalia, eaque jurata, ac folidata, persolutumque residuum cum liberatione à pleno Capitulo obtenta. Administratores quoque præteritorum annorum. qui hactenus liberationem hujusmodi consecuti non fucrint, teneantur sub eisdem pœnis, modo, & forma narratis producere intra terminum duorum Mensium proximorum omnia sua computa, eaque à Syndicis, solidata, & à Capitulo. approbata reportare.

12. Omnia, quæ de Ecclesiasticorum bonorum alicuatione, locatione, commodatione, Inventariorum confectione, & renovatione, Tabellæ Missarum in Sacristia expositione, librorumque eidem Tabellæ inservientium usu, necnon de Archiviorum erectione, Librorumque, ac Scriptu-

funt, hic quoque cum poenis ibidem contra inobedientes

statutis repetita omninò censeantur.

13. Si de rebus ad aliquem Canonicorum spectantibus sermo habeatur, is, de cujus negocio tractatur, discedat; quod tunc etiam servetur, quando proposita negocia ad Canonici Consanguineos in primo, vel secundo gradu pertineant.

14. Canonicus Theologus ne muneri suo deficiat, statis diebus post Vesperas in Sacristia Scripturam Sacram, &

Morales materias exponat.

15. Poenitentiarius similiter Festivis diebus, ac etiam-Feriatis, si opus suerit, in Confessionario se exponat ad Sa-

cramentales Confessiones excipiendas.

16. Sacrista Major capitulariter per vota secreta quotannis eligatur, seu confirmetur, qui officium suum diligenter obeat, & Ecclesiam, & Sacristiam religioso nitore, ac munditia sulgere curet, nec in iisdem strepitus, deambulationes, confabulationesve toleret, horis competentibus Missa celebrari, campanasque ad significationem Sacrarum functionum, & piarum precum juxta consuetudinem opportune pulsari faciat.

# TITULUS XXVIII.

## De Seminario.

2. (C)

Um per Sacram Tridentinam Synodumjure optimo, & laudabiliter fancitum, atque praceptum fuerit, ut in omnibus Cathedralibus, & Majoribus Eccle-

fiis Puerorum Collegium erigeretur, ut Adolescentes ad Mundi illecebras propensi à teneris annis ab omni malorum occasione semoti in Dei Ecclesia ministerio exerceantur, dictum, & Ecclesiasticis ministeriis inserviturum.

2. Quoties itaque locus aliquis in Seminario vacaverit, publicetur in Civitate, & Diœcesi Edictum, cujus sormula in Appendice habetur, & in concursu prævio examine ad Alumnos is aggregetur, qui vitæ, & morum probitate, cæterisque requisitis magis idoneus repertus suerit ad viam Sacerdotii capessendam, & sidejussionem præstiterit se, si quando ad statum Laicalem transferit, impensas victus sui in Seminario sactas pro rata temporis redditurum.

3. Seminarii Alumni pro nunc fint numero octo, pauperes, & ejuschem Seminarii sumptibus alendi. Opulentos tamen non excludimus, dummodo victus, aliaque necessaria pro eodem Seminario anticipate per trimestre suppeditentur. Si quis autem justa non interveniente causa, & à Nobis probanda è Seminario discedere præsumpserit, omni

spe regressus careat.

4. Iidem diebus singulis Missa Sacrificio intersint, bis in Mense sua peccara confiteantui, Sacram Synaxim sumant; Dominicis, Festisque diebus à Matutini, & Vesperaruminitio usque ad Completorii sinem à Choro in Ecclesia Cathedrali, & Ecclesiastico servitio non recedant. Rectori, circa ea, quæ ad morum, & literarum disciplinam pertinent, nedum obedientiam, & obsequium, sed summampræstent observantiam; amore mutuo se tractent; nullum dieto, sactove lædant; si quod inter ipsos jurgium oriatur, subitò sedetur; in incessu bini procedant; in omni gestu, motuque modestiam, & gravitatem præseserant; & omnia

prædicta amore virtutis potius, quam pænæ formidine obfervent, atque custodiant.

- 5. Silentium in Seminario fervetur; fit quisque talari tunica violacei coloris, superpelliceo mundo, & bireto munitus; Beatæ Mariæ Virginis, & Defunctorum Officium nullus prætermittat, nec dicto Officio careat; ad mensam preces, Sanctorum librorum lectio, & gratiarum actio semper adhibeatur.
- 6. In Schola, quamvis libros Poetarum gentilium, aliorumque fimilium opera ad acuendum ingenium explanari conferat, fatius tamen ducimus libros facros exponi, ex quibus ad Confessiones audiendas, ad Sacramenta exercenda Ecclesiasticæ leges, præcepta, ritus, & cæremoniæ ediscuntur. Rectoris propterea munus sit Puerorum animos bonis moribus imbuere, liberalibus literis instruere, Sanctorum lectiones, homilias, Concilium Tridentinum, Cathechismum, cæterosque piorum scriptorum libros explicare, Christianæ Fidei rudimenta, rituum, & cæremoniarum formas docere, & certo diei spatio in cantu quoque exercere.
- 7. Si quem contigerit rudi esse Minerva, vel Ecclesiasticæ disciplinæ contemptorem, vel ad vitia proclivem, &
  virtutum progressus, vel morum emendatio desperetur, ad
  Nos deseratur, ut removere, aliumque subrogare valeamus. Nitorem præterea quisque suum exhibeat, cordis primum, deinde vestimentorum, cæterorumque utensilium, in
  Ecclessa præsertim.
- 8. Cumque Seminarii Alumnos per Civitatem, & plateas vagari dedeceat, Rector caveat, ne è Seminario discedant, & egredientes modestè, simulque omnes, & bini incedant, nec unquam è conspectu ejus, qui illos passim comitatur, usquam abeant, advertendo semper, neullo modo sine nostra speciali in scriptis licentia in Seminarii Hospitio aliquem recipiat, vel admittat, neque ad mensam, neque ad pernoctandum, prout neque mulieres sub quovis prætextu, i

eriam

etiam serviții præstandi; alias arbitratu nostro graviter punietur.

9. Manè antequam quid aggrediantur, Deo gratias agant, Beatæ Mariæ Virginis, Sanctorumque patrocinium implorent, & diem totum in Divinæ Majestatis laudem infumant; ad cubile, in quo socium non adhibeant, prius non accedant, quam alicui piæ meditationi, & orationi vacave-

rint, & nocte lampas accensa continuò extet.

ro. Seminarii Depositarius habeat penes se sibrum, ubi Puerorum nomina sint descripta, alium, vbi bona mobilia, & stabilia cum suo introitu, & exitu sint adnotata, anno quolibet sua administrationis rationem Deputatis per Nos punctualiter reddat; & meminerit prudentis Administratoris partes esse, qua ad Alumnorum, & loci necessaria censebit, opportuno tempore parare, ac providere, ne, qua viliori pretio tempestive haberi possunt, chariori postimodum impensa siant.

# TITULUS XXIX.

# De Divinis Officiis.

UANTA devotione, & reverentia Divina laudes persolvi debeant, & ratio ipsa naturalis utcumque assequitur, & Sacra Litera Nobis aperiunt, dum calestis aula Principes, & Seniores aureo Diademate

coronatos ante thronum summi Regis procidentes, & coro-

nas mittentes hæc officia præstare referunt.

2. Quicumque ergo ad Divini Officii recitationem tenentur, omni animi pietate, & diligenti attentione tam dignum munus adimpleant. Qui autem Choro interesse debent, statutis horis ad signum Campanæ conveniant, nonsucro distributionis adducti, sed Dei charitate, religionis-

que

que cultu commoti, talari veste, ac superpelliceo mundo, & unanimes, unoque ore alternatim psallentes supremano Divini Numinis Majestatem laudare, & benedicere studeant.

3. Ne tardè veniant, neve indè antè finem discedant etià redituri absque causa rationabili , & quando genua sectere, stare, aut sedere jubentur, singuli pariter sectant, stent, sedeant, & quando caput inclinare, aut aperire, inclinent uniformiter, atque aperiant, ut proprio exemplo ritè, & sanctè orandi animum addant.

4. Caveant, ne nimium festinanter, ne verbis intercisis, aut mutilatis Divinas laudes pronuncient; sed debitam paufam in medio versiculi faciant, & verba voce clara; distincta, ac intelligibili proferant; nec labiis tantum, & lingua, sed potisimum mente, & corde Domino Deo psallendumetes recogierent.

 Colloquia, rifus, nutus inter fe à tam fancto minifterio longe abesse debere sciant; prophanas quoque occupationes divinis laudibus intermiscere piaculum putent.

6. Sedes, & loca Canonicis, reliquisque Ecclessaticis deputata Divinorum Officiorum, vel Concionum tempore Laici pon occupent; neque cum illis in Choro sedeant sub pœnis Nobis benè visis; nullique liceat ibidem vagari, dormitare, privatim legere aliquid, vel seorsum ab aliis recitare.

7. In omni Ecclesia, ubi Divina Officia in Choro recitantur, eligantur Punchatores vitæ, a cmorum probitate Jaudabiles, quotum munus siscorum, qui Choro absuerint, seu in hac Decreta deliquerint, desecuado de diligenter cuftodiant. Hi in officii sui ingressi idelitate jurumentum præstent, & si quam fraudem in officio commiserint, de proprio iis, in quorum damnum illa cesserie, satisfacete teneantur.

8. In his, quæ ad Sacrarum functionum cæremonias pertinent, cunctis, quacumque dignitate præfulgeant, Magifri, cæremoniarum directionem, & monita exequantur. Evangelium, Epiftola, Lectiones, Antiphonæ &c. ab iis, à quibus debent, respectivé canantur, præcinantur, & recitentur. Quod fi cujufpiam defectu Mifæ canatai od diata fuerit, aut notabilis deordinatio, vel omiffio contigerit, is amiffione diftributionum illius dici, allisque gravioribus peenis arbitrio nostro mulctabitur.

#### TITULUS XXX,

### De Residentia.

UM Beneficium propter ministerium præbeatur, & hoc in absentia exerceri nequear, tum ipsum naturalis intelligentiæ
lumen, tum repetita Sacrorum Canonum
monita, & sanctiones, personalis Beneficiariorum in suis
Ecclesiis residentiæ necessitatem, & rigorosam, præcisamque obligationem satis superque manisestam reddunt. Parochorum in primis, quibus animarum cura commissa est,
quique de corum jactura strictam coram Domino, qui illas Sanguinis sui pretio comparavit, rationem reddituri

funt.

2. Habentes hic propterea pro repetitis ea, quæ fupra in tit. de Officio Parochi fancivimus, Parochos nostrarum-Diocecsum, quos Spiritus Sanctus posuit regere gregem. Christi, enixe monemus, iistemque rigorose præcipimus, ur apud suas Ecclesas fine intermissione resideant, nec sub quovis prætextu, sivè tenuis redditus, sivè modici commodi, sivè aeris insalubris, sivè ctiam ob instrmitates curandas, vel inimicitais sugiendas; sivè denique ex quavis urgenti, & repentina causa Nobis inconsultis recedere ab illis præ-

umant.

fumant. Qui autem hujus decreti violator extiterit, sciat se Sacri Concilii Trid. præscripto, præter mortalis noxæreatum, & pœnas adversus non residentes à diversis Summis Pontisicibus indictas, & innovatas, pro rata temporis, quo absuerit, fructus suos non facere, nec illos tuta conscientia, etiamsi nulla pro illis declaratio specialis secuta suerit, retinere posse, sed sabricæ Ecclessæ, & Pauperibus loci erogare debere. Ad aliarum etiam pænarum executionem contrà contumaces irremissibiliter deveniemus.

3. Quamvis verò eadem Sac. Trid. Synodus indulgeat Parochis, ut abesse possint singulis annis per duos menses, sivè interruptos, sivè continuos, id tamen non propria auctoritate præsumant, sed licentiam prius à Nobis obtineant idoneo Substituto relicto. Priusquam vero recedant, ægrotis, si qui in Paræcia adsint, provideant, & hoc privilegio non utantur tempore Adventus, aut Natalis Domini, aut Quadragesimæ, Paschatis, Pentecostes, aut in solemnitate.

Corporis Domini.

4. Quoscumque similiter in nostris Ecclesijs Canonicatus, aut Præbendas, Dignitates, Personatus, Cappellas, aut quæcumque alia Benesicia possidentes, quibus de jure, vel ex consuetudine personalis residentiæ onus adnexum est, cujuscumque sint ordinis, & præeminentiæ, strictè monemus, essque in virtute Sanctæ Obedientiæ præcipimus, quaternus residentiam in essdem non per substitutam personam, sed per se ipsos exhibeant, suisque oneribus præsentes satisfaciant. Quod si neglexerint, & ultra tres menses à suis Ecclesiis absuerint, sciant se primo anno dimidia parte fruduum, secundo anno omnibus sructibus privari, crescente autem contumacia contra eos procedi juxtà Sacrorum Canonum dispositiones, quarum observantiam inviolabiliter exigemus.

5. Onus fit Vicariorum nostrorum Foraneorum,necnon etiam Parochorum viciniorum, Parochos, aliosque Cleri-

stiterint, severè à Nobis punientur.

Neve etiam Beneficia simplicia perpetua de obseguiis fraudentur, iis, qui illa in nostris Diœcesibu tinent, mandamus, ut illis diligenter, & per semeti prout illorum institutio postulat, deserviant; minimè per Substitutos, nisi de nostra speciali licentia in script tenta; cujus Decreti custodiam Parochis Ecclesiarum quibus dicta Beneficia existunt, committimus; qui, u adjuncta iisdem Beneficiis onera adimpleantur, inspice Nobisseu Vicariis nostris Generalibus unà cum nomin Beneficiariorum, & eorum, qui pro aliis fortasse absqu stra licentia deserviunt, referre teneantur, ut transgre pro culpæ qualitate, & exigentia providere valeamus.

### TITULUS XXXI.

# De Simonia, & Confidentia.

I MONIA ità detestabile , & gravissi scelus, ut materiæ parvitas non exc nil aliud est, quam studiosa volu emendi, vel vendendi aliquid spirit

nec prece, nec pretio, sed gratis concedendum.

Ut itaque hoc vitium funditus tollatur, men rint omnes Summorum Pontificum Constitutiones hoc emanatas in viridi permanere observantia, & inte teras illam B.Pii V.per quam statuitur aliquo Ordine niacè initiatum, sive mediatè, sive immediatè, ab illius cutione per decennium esse suspensum, carceribusqu annum mancipandum, & juxta Sac. Trident. Synodum ter supradictas poenas de hoc crimine convictum cor liter quoque puniendum, & à consortio fidelium! gandum ..

3. Omnes igitur, & singuli caveant, ne pro re spirituali quicquam pecuniæ dent, vel accipiant, prout est, quod-cumque Ecclesiarum regimen, Locorum Piorum administratio, sepultura, nuptiarum benedicio, exequie mortuorum, manuum impositio &c. nec non pro Benesicijs, & Dignitatibus Ecclesiasticis adipiscendis, vel earum resignationibus, aut nominationibus; alias tâm dantes, quam recipientes labem simoniacam incurrunt, excommunicationem contrahunt, provisiones, resignationes, & nominationes invalidæ sunt, nullum jus proviso, vel nominato quarieur, fructus non faciunt suos, restituere tenentur, sunt ipso jure privati Benesiciis, & ad quaccumque alia obtinenda perpetuam contrahunt inhabilitatem.

4. In administratione pariter Sacramentorum quicquam prorsus accipere maxima Simonia estideire à administrantes aliquid recipere etiam à sponte dantibus renuant, aliàs pœnis gravibus subiacebunt. Quod enim gratis accepimus, gratis etiam communicare debenus, nec que ad animarum salutem instituta sunt, aliquid missendum, quod eo-

rum repugnet ministeriis.

5. Non folum Simonia auctores, sed etiam internuntii, interpretes, & Notarii Simoniaca Instrumenta conficientes eodem genere pœnarum se affectos noverint, rebusque

adeptis spoliandos, & infamiæ obnoxios.

6. Confidentia Beneficialis, seu Confidentia in Beneficiis, grave Simoniæ genus, ea est, quando quis aliquo interjecto tempore collatum sibi Beneficium alteri renunciat, fructus illius integros, vel in partem ab alio percipi patiens, adeptum Beneficium non pro se, sed pro alio recepisse deprehenditur; & quando translato, aut resignato Beneficio, vel pensione, resignans, vel transferens continuant in possessione, aut exactione, dummodò tamen pactiones, & conventiones præcedant. Hujusmodi tamen labe affecti non modo ipso jure Beneficiis privati existunt, sed etiam ad aliorum affecutionem inhabiles remanent, & ulterius in-

M 2

#### CONSTITUTIONES

92

currunt excommunicationem, à qua excepto mortis articulo à Papa folum abfolvi possunt.

7. Et quia non pauca de Jurepatronatus Laicorum Beneficia in his nostris Diocecsibus reperiuntur, & in eorum nominationibus, ac præsentationibus pravitates Simoniaca accidere fortasse possum, ne iis occurrere prætemittamus, omnibus, & singulis in talia Beneficia instituendis mandamus, ut priusquam illorum possessimonancis anancis anancis præsentation in manibus nostris, seu Vicarii nostri Generalis præstare teneantur.

Ego N. N. prz/entatus ad Bencficium N. juro, & profiteor per hæc Sanêta Dei Evangelia meis, quæ tango, manibus, neque à me, neque à quovis alio, meo nomine, me confcio, & confentiente, quicquam pro hujufmodi Beneficii nominatione, prz/entatione, vel affecutione Nominanti, aut Prz/entationi, aut alteri cuipiam promiflum, datum, compenfatum, mutuo datum; commodatum, locatum, depofitum, aut quomodolibet debitum aliquod remiflum fuiffe, vel remiflum iri, nullumque pactum ad hunc effectum cum aliquo inviffe. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sanêta Dei Evangelia.



# TITULUS XXXII.

# De Casuum Conscientiæ Conferentia, & Sacræ Scripturæ lestione.

Um ii, qui Confessionibus audiendis incumbunt, vel ad hoc sacrum munus per Clericalis status susceptionem destinantur, Doctrinæ moralis peritia ad rectum-

illius usum, & exercitium summopere indigeant, Sacrorum Canonum Decretis inhærendo, præcipimus, ut in Cathedrali nostra Veliterna, Collegiatis Ecclesis, & omnibus Terris, ac locis, in quibus plures resident Sacerdotes, tam Parochi, & Confessarii omnes, sive Sæculares, sive Regulares, quam alii Sacerdotes, & Clerici saltem in. Sacris constituti, semel in mense, die, ac loco à Vicariis præscribendo conveniant, ibique ad formam Instructionis in Appendicæ asserendæ tres saltem casus proponantur, discutiantur, & resolvantur, necnon cætera pro uberiori harum Congregationum progressu sancta executioni mandentur.

2. Qui hujusmodi Conventibus interesse neglexerint, legitimo impedimento cessante à Vicariis approbando, si fuerint Parochi, pœnam juliorum quinque pro qualibet vice piis usibus applicandorum incurrent, graviter tamen augendam pro modo culpæ, si iterum, aut tertiò desuerint: Si verò Consessante poenam suspensionis ab audiendis Consessante pro Nos, aut Vicarios nostros Generales declarandam: Si Sacerdotes, quando ad vacantium Ecclesiarum Parochialium concursus accedent, sciant se minus idoneos judicandos iis, qui testimoniales literas afferent de hujusmo-

di Conventuum frequentatione, prout Clerici, quos ad Superiores Ordines imposterum promoveri non permitte-

mus, nisi exhibitis coram Nobis præfatis literis.

3. Lectioni pariter Sacræ Scripturæ, sive materiarum moralium explanationi, prout moris est, à Canonico Theologo habendæ omnes intersint, ne alias & ipsi, quæ sunt Domini, nescientes, à Domino nesciantur, Paulo attestante. Si quis ignorat, ignorabitur.

### TITULUS XXXIII.

## De Vicariis Forancis.

UONIAM frustra in legibus statuendis nostra laborat industria, nisi in illis exequendis ii, quos in singulis locis nostros Vicarios constituimus, operam suamexhibeant, postquam illos ad hoc munus elegerimus, de

quorum vità integritate, zelo, ac prudentia certi sumus, eos impensè admonemus, ut in ditionibus sibi assignatis om-

nem fidem, omnemque diligentiam præstent.

2. Requirimus autem ab illis, ut vigilantiæ suæ oculos per unamquamque Ecclesiam, etiam Parochialem, & Collegiaram, earumque Altaria, & Sacristias indesinentur circumferendo dispiciant, an diligenter custodiantur, an reparatione indigeant, an cultus Divinus, horæque Canonicæ ad præscriptum ibidem ritè peragantur, ante omnia, an Sanctissimum Sacramentum præsucente diu, noctuque lampade venerabiliter asservetur.

3. Inquirant in Clericorum quorumcumque mores, ac præcipuè an Parochi omnes Sacramenta sanis, & infirmis sedulò ministrent, an diebus Festis semper, & feriatis frequenter Missam celebrent, an pueros, rudesque adultos præsinitis modis, atque temporibus in Doctrina Christiana

erudiant, an inter Missarum solemnia statutis diebus præscriptas promulgationes alta, & dissincta voce faciant, an
denique iidem, omnesque alii, ad quos spectat, Synodales
Constitutiones, & Decreta in actu Visitationis edita debitæ
executioni demandent, & quos in aliquo ex prædictis negligentes deprehenderint, eos paterne moneant, atque si
ità moniti non se corrigant, id ad Nos, vel ad nostros Vicarios Generales pro culpæ gravitate quamprimum deferant.

4. Invigilent præterea, ut in fingulis Parochialibus Ecclessis proprii Rectores jugiter resideant, & si eorum aliquem absque licentia ultra biduum à cura abesse compererint, Sacerdotem idoneum deputabunt, qui sumptibus absentis deserviat Ecclessæ, donec aliàs à Nobis provideatur.

5. Sed ità alienæ diligentiæ sint stimulatores, exactoresque, ut propriam quoque exhibeant in præsectura Congregationum casuum conscientiæ, & in sedula observantia omnium, quæ ad eorum officium spectant, quæque in multis sparsim Decretis hujus Synodi, & Instructione inserius edita continentur, studentes, ut corruptelæ omnes tam in Clero, quam in Populo eradicentur, depravati mores emendentur, aberrantes in viam salutis reducantur.

6. Si Ecclesiasticam Immunitatem violari, nostraque Episcopalis Mensa jura ladi contigerit, in his tuendis imperterritos se prabeant, & si in hujusmodi tuitione, vel querelarum exceptione, sive occultatione, sive in pramissis quomodolibet deliquerint, ultra remotionem ab officio, aliis pœnis arbitratu nostro pro modo culpa decernendis graviter punientur, memores, quod sicuti vices nostras gerentes pracipuo honore, atque etiam in pertinentibus ad officium obedientia coli debent, ità aliis vita, ac morumexemplo, studioque, & prudentia pralucere tenentur.

### TITULUS XXXIV.

# De Regularibus.



U ONIAM non ex Clericis tantummodo Sæcularibus, si rectè instituti sint, plurimum in Ecclesia Dei splendoris, atque utilitatis accedit, sed ex iis potissimum, qui mundi illecebris, & inquinamentis post-

habitis ad strictioris vitæ institutum ultro addicuntur, ac Divinis obsequiis sub suavi Religionis jugo mancipantur. Regulares omnes enixè in Domino monemus, & hortamur, ut ante omnia ad ejus regulæ formam, quam prositentur, ità vitam instituant, moresque componant, ut conversatione, sermone, gestibus, & actionibus cunctis exemplo sint Fidelibus, verosque Christi, & Institutorum suorum imitatores se præbeant.

2. Soli per Civitatem non vagentur, sed bini incedant; in Plateis, aut Officinis otiosè non detineantur, & à Sæcularium domorum frequentia citra necessitatem abstineant.

3. Mulieres nullam ob causam intra Monasteriorum septa ingredi patiantur, advertantque tàm illas introducentes, quàm intrantes excommunicationem majorem incurrere Summo Pontifici reservatam.

4. Novitios suos ad renunciationes, donationes, & alias de rebus suis dispositiones faciendas sine Vicarij nostri Generalis licentia, & ultra duos menses ante Professionem non admittant; secus illas declaramus irritas, & nullius effectus.

5. Ne Sacrum Viaticum, nec Extremam Unctionemagrotis Sacularibus administrent; ne Sponsos benedicant; ne compaternitatem ineant; ne extrà Claustra Processiones

agant;

agant; ne Defunctorum Cadavera fine Parochi præfentia

levent ad fepulturam .

6. Peregrinos Sacerdotes, qui id fibi per Vicarium nofrum Generalem liecre non ostenderint, apud se Sacrumfacere non permittant, & ca, quæ de Verbi Dei prædicatione, de Sanstarum Ecclessarum cultu, ac de recta Ecclesiasticorum bonorum administratione præseripta sunt, exequi non omittant.

7. Cenfuras, & Interdica non folum à Sede Apoftolica emanata, sed etiam à Nobis promulgata, Nobis, vel Vicario nostro Generali mandantibus, in suis Eccelestis publicent, & servent. Dies quoque Festi, quos in Civitatibus, & Diœcesibus nostris servandos præcipimus, ab iis pariter ex Sacri Concilii Tridentini Decreto observentur.

8. Degentes extrà Clauftra nullius privilegii pratextu fe tutos exiftiment, quominus fi deliquerint, à Nobis fecundum Canonicas Sanctiones puniri, corrigi, & civiliter respective judicari possint: Qui verò in Claustris degentes extra illa forsan notoriè deliquerint, à Superioribus suis intrà tempus à Nobis prafigendum pro delicti gravitate coerceantur, & hi de animadversionis qualitate Nos reddant certiores; sin minus, delinquentes à Nobis ipsis punientur.

9. Quicumque Regularis, cujuscumque fuerit conditionis, & gradus, cum Monialibus, autaliis intrà septa-Monasseriorum degentibus, vel per modicum temporis spatium colloquetur, meminerit se ultra peccatum mortale pœnas excommunicationis, amissionis vocis activæ, & passivæ, a liasque satutas in Decreto, de quo infra in Appendice, protinus incurrisse.

10. Qui verò ad Confessarii munus exercendum sucrint à Nobis approbati, nostras hasce Synodales Constitutiones frequenter legere non gravensur, ut, que in illis ad cos pertinentia sancivinus, jugiter valcant adimpleres que-

N

que de Sacramentorum, ac in primis Pœnitentiæ administratione decrevimus, exactè calleant, & observent, memores, quod si à Censuris, Cassibusque Nobis refervatis absolvere præsumpserint, in excommunicationem. Papæ reservatam, aliasque poenas incurrunt, nullatenus suffragante privilegio, quod Mare magnum appellant. Quo autem ad Consessarios, & Concionatores Sanctimonialium, servetur Constitutio san.mem. Clementis X. incipiens Superna, cujus particulæ in Appendice subterentur.

11. Ordinandi, licet à fuis Superioribus examinati, ac dimissi, nihilominus sine nostro diligenti examine non promoveantur, nec ab alio, quam ab Epsicopo loci, ubi de suorum Superiorum mandato degunt, à quibus difpensari non possunt super interstitiis, sed solum recipere attestationem de necessirate, vel utilitate Eccless.

12. Cujuscumque Ordinis Regulares in Ecclesiis suorum Ordinum prædicare non audeant, nisi de licentia.

fuorum Superiorum, qua obtenta tenentur nostram quoque benedictionem petere, antequam fuggestum confeendant. In Ecclesiis autem, que fuorum Ordnum non funt, ultra prædictam licentiam, pariter nostram habeant, fine qua prædicare non valent; & si errores, aut seandala disseminaverint, prædicatio illis interdicta ips sacho.

telligatur.

13. Nemini deinceps Regularinm, tàm Mendicantium, quam non Mendicantium, cujufcumque fint Ordinis, Congregationis, Societatis, vel Infittuti in locis utriufque noîtræ Diœcefis novas ad habitendum domos, vel loca quæcumque de novo recipere, seu Monasteri, Conventus, vel Collegia fundare liceat absque speciali nostra licentia, non nist vocatis aliis Regularibus, & Præfeckis Locorum Piorum, concedenda, prout de Hospitio nuper Velitris aperto à Patribus Carmelitis Discalecatis

fervarum videtur in Decreto Sacræ Congregationis Episcoporum, & Regularium Negociis præpositæ in Appendice relato.

13. Et quia ex Apostolicis Ordinationibus Monasteria, Conventus, & loca Regularia, in quibus non substentantur duodecim Religiosi, ut in eis persecta Instituti Observantia vigere possit, unà cum personis in eisdem degentibus, visitationi, correctioni, & omnimoda jurisdictioni Ordinarii loci, tamquam super hoc à Sancia Sede Delegati, subdita esse declaratum est, ideo cum in nostris Diœcesibus multa hujusmodi reperiantur, de quibus specialius rationem reddere tenemur, iisdem Decretis inhærentes mandamus, ut in dictis Conventibus fex faltem Religiofi probatæ vitæ, ex quibus quatuor ad minus Sacerdotes fint maturæ ætatis, continuè alantur, alioquin. Nostræ Jurisdictioni ad præscriptum Constitutionum Apostolicarum, præsertim san. mem. Innocentii X. & Declarationum san. mem. Alexandri VII. quæ in Appendice inseruntur, subjacebunt.

14. Superiores verò sedulò, ac solerter invigilent, ut illi Regularem disciplinam, Silentium, Chorum, & perfectam Regulæ Observantiam, quantum præ numeri parvi-

tate licet, observent.

Singulis annis Vicario nostro Generali exhibeant libros exitus, & introitus, fuæque administrationis rationem reddant.



### TITULUS XXXV.

## De Heremitis.

EMINI sivè Laico, sivè Clerico habit Heremiticum propria sponte assume: ac gestare liceat, neque cum hujusm habitu in Cellis, Hermitoriis, Eccles

Oratoriis, aliisque locis nostrarum Diœcesum inhabita aut permanere, antequam fuerit diligenter examinatus vita, moribus, conversatione, ac Patria per nostros Ge rales Vicarios, & ab iisdem in scriptis licentiam impet verit, sub carcerationis pœna, & aliis arbitrio nostro in gendis. Omnibus proinde Archipresbyteris, aliifque Lo rum Piorum administratoribus mandamus, ne dictos Ho mitas sub quovis prætextu recipiant, vel locum aliquem affignent, aut quæstum facere permittant, sub pæna vigi: quinque scutorum Locis Piis applicandorum.

Cum verò fuerint approbati, & licentiam obtin rint, in locis, in quibus se Deo voverunt, permaneant, tam cælibem, integram, & Monasticam ducentes; Pœnit tiæ, & Eucharistiæ Sacramenta frequentent, hominum co mercia fugiant, ac sacrarum precum recitatione, corpe castigatione, & aliis instituto suo dignis exercitiis mei se inter conspicua Ecclesia membra connumeratos esse monstrent. Parochi, in cujus Paræcia degunt, monitis c diant, qui eos, cum occasio exegerit, verbis corripere p sit, nec absque illius licentia plus, quam tribus diebus Hospitiolis, sive mansiunculis suis absint, in quas mu res ingredi nequaquam permittant.

#### TITULUS XXXVI.

### De Monialibus, & Conservatoriis.

NTER TOT Pastroalis officii curas, qua animum Nostrum anxium tenent, non parmum un se Sanctimonialium statu soluciti. Ne scilicet sacra Virgines, qua ad calestis regni nuprias destinata sunt, relictoque Mundo, & Parentibus in arta custodia detinentur, expectantes Adventum Domini, vel cum Uxore Loth retrò ad carnis incendia, & Mundi oblectamenta respiciant, vel cum fatuis Virginibus otio torpeant, & ornare lampades suas non curantes clausam convivii januam invenire, atque à Divino Sponsonescrir imereantur; sed imitando potius prudentes Virgines de oleo bonorum operum in tempore sibi provideant, ut veniente Sponso vigilantes reperiantur, cique cum accensis lampadibus obviam ire, & intrare cum eo ad regales nuprias illis contingat.

2. Tantis igitur muneris Nostri partibus, quantuna, cum Domino possumus, satisfacere cupientes, monita ex cordis intimo provenientia ad eas dirigimus per Edictuminfra in Appendice, casque, per charitatem Domini nostri Lesu Christi, qui ad tam inestabilis dignitatis, & dulcedinis connubia sibi delegit, rogamus, & obseramus, ut tanta electionis. & vocationis donum pro merito astimantes, avertant oculos suos, ne videant vanitatem; claudant aures blandienti Saculo, & Diabolo Mundi sallacias suggerenti, unicè intenta ad vocem Dilecti sui, illas ad considerationem rerum Calestium, & delicias, qua omne desiderium superant, invitantis: Fidem, quam suponderunt, Vota, qua nuncuparunt, Regulam, quam susceptum, Crucem, cui humeros, jugum, cui colla ab adolescentia subjectentia subjectentia superanti.

cerunt, in memoriam revocantis, hortantisque, juvantisque ad lætanter illud ferendum usque in proximum diemadventus sui, quo erutas de carcere mortis hujus afferet in libertatem Filiorum Dei, & in regnum exultationis, & gloriz sur.

3. Quoniam verò disciplina studii cælestis (ager nempè ille, in quo cælestis hujus desiderii thesaurus absconditur, quemque venditis omnibus, quæ possidebant, avidissimè compararunt), absque inviolabilis clausuræ lege vix, aut ne vix quidem custodiri potest; providè per Sacram. Tridentinam Synodum, Summosque Pontifices cautum est, tàm neque virgo extra, quam ne quis extraneus intra illarum ædes pedem essera, inferatve, sub pœna excommunicationis ipso sacto incurrenda Sedi Apostolicæ reservata, exceptis casibus necessariis, æ cum Superiorum licenția in scriptis obtenta. Quæ Decreta in Appendice damus cumrigore illorum observantiam præcipientes, adjecta Præsecæ, quæ violationem permiserit, pœna depulsionis ab osficio, & aliis arbitrio Nostro instigendis.

4. Ædificia Monasteriis, & Conservatoriis proximanon ità attollantur, ut ex illis intra claustrum prospici queat, nec ita contigua construantur, ut inde colloquentes audiantur, neque à suspectis mulieribus inhabitentur.

- 5. Prope Monasteria, aut Conservatoria non fiant tabernæ, non spectacula, cantus, saltus, ludi, aut prophanæ aliæ, inanesque actiones, quæ Moniales, aut Puellas possint à Sacris Officiis divertere, aut earum animos offendere. Qui hæc ausi suerint, viri manibus ad tergum ligatis tortorii sunis triplicem ictum sustineant, mulieres in exilium pellantur, & domos ad hæc locantes, pecuniarias pænas luant.
- 6. Communem vitam, quæ est paupertatis custodia, & suave conviventium vinculum, aptissimumque persectionis acquirendæ subsidium in Monasteria nostræ curæ subjectatintroducere, & stabilire hactenus totis viribus conati su-

mus, omnique studio laboravimus, prout nuper in Gynecao, seu Conservatorio Ursulinarum Auctoritate Nostra Ordinaria erecto servari mandavimus. Hortamur igitur omnes, & singulas, ut eam vivendi rationem, quæ nascenti Ecclesia communis suit, & omnia habebat communia, ad cujus exemplum illarum Religio, & Conventus institutus est, pro amore ejus, qui se pro illis pauperem secit, quique illis Cælestes Thesauros ab æterno præparavit, promptè, & ex animo amplectantur, præcipientes illis districtè, ut omnem proprietatis tabem à se reiiciant, nullique aliquid etiam minimum liceat fibi addicere, neque bona mobilia, aut immobilia cujuscumque qualitatis, & quantitatis fuerint quovis modo, causa, & occasione acquisita, tamquam propria, aut etiam nomine Conventus retinere, vel possidere, & si quid legatum, relictum, datumve fuerit, labore, seu industria factum, & acquisitum, Superiorissis tradatur, & Monasterio incorporetur sub pœna privationis vocis activa, & passive juxta Regulam, & Constitutiones illarum.

7. Quod ut exactius observetur, præcipua Superiorisse, tamquam communis omnium Matris, seu diligentis Patrissamilias cura sit, ter singulis annis unà cum Discretis diligenter perquirere singularum Monialium cellas, & supellectilem, & si quæ aliquid sine licentia possidere comperta sucrit, ac præsertim religiosæ paupertati, aut modestiæ dissentaneum, biennio voce activa, & passiva privetur.

8. In Refectorio tantum communi reficiantur, silentium fervantes, & moralem Lectionem, & sui Ordinis regularum caput unum quotidiè attente audientes, & cum à primo ad ultimum deventum fuerit, à primo rursus incipiatur, ut hujus exercitationis usu nunquam prætermisso, & frequenti salutarium præceptorum commemoratione, in its perfecte adimplendis diligentiores evadant, & communi pariter loco laborerium exerceant.

9.. Non audeant Moniales accipere aliquid de rebus

#### 104 CONSTITUTIONES

communibus absque licentia, nec sine illa Officiales tribuere, interdictunque omnibus sit dona, munera, pecuniam, aut quodvis aliud, sive ex bonis Monasterii, sive ex aliis in usum proprium affignatis, sive intra, sive extra Monasterium donare, dispensare, aut elargiri, etiam intuitu charitatis, pietettis, aut elecenossym, vel etiam ad agrotos mittere, nisi de licentia Præsecæ. Quæ à Monialium agnatis recipi contigerit, ea statim eidem Præsecæ deserantur, siuoque arbitratu distribuantur.

10. Propinarum, seu munerum largitionem Monialibus tàm in ingressiu, seu in habitus regularis susceptione, quam in professione emittenda, veloque suscipiendo, tamquam abussim omnino abrogamus, prohibemusque sub ponnis etiam censsurarum, ne iistem, alissive diebus nimis sauta, aut luculenta convivia stant. Eleemosynæ verò, quæ diuturna consuetudine Sacrissi, vel Insimariis occasioneingressis, vel Professionis stari consueverum i, non ye-

tantur.

11. Religiofo habitu non ad elegantiam, & inanemostentationem, sed pro necessario tegumento, & discenticulo ad regular prasferiptum uniformiter composito omnes utantur; & postquam illum assumptionint, nunquam deponant. Virorum indumenta, etiam recreationis causa, non assumant.

12. Plures verò in unoquoque Monasterio non recipiantur, quam pro modo, & facultare loci, & consuetis elecmossinis substentari commodè queant. Preserca certus Monialium numerus à Nobis jam constitutus per Decretum, de quo in Appendice, omnino servetur, neque supranumerariæ recipiantur, nis cum duplici dote, & ad formam Declarationis in Appendice pariter editæ.

13. Dotes folvantur in ære, non in bonis stabilibus, neque in Censbus. Eam und cum eleemofyna consuera Parentes, vel alii, ad quos spectar, antequam ad actualem receptionis actum deveniatur, promptam, & paratam har

henne :

beant; Quæ apud Monialium Confanguineos nullatenus relinquatur, sed actu, realiter, & cum effectu deponatur in-Sacro Monte Pietatis, vel penes personam fide, & facultatibus idoneam, quæ professione secuta, illam ad omne mandatum Monialium reddere spondeat, seque nulla servata forma, & figura judicii, nullo Judicis decreto interpolito, unica tantum præcedente intimatione, realiter, & personaliter gravari posse consentiat, sub gravibus pœnis contravenientibus arbitrio Nostro irrogandis.

14. Expedit interea, ut omnes sciant anathematis pœnam ab iis incurri juxta Decretum Sacri Concilii Tridentini in Appendice positum, qui quomodocumque Virginem, vel Viduam, aut aliam quamcumque Mulierem invitam, præterquam in casibus à jure expressis ad ingrediendum Monasterium, vel ad suscipiendum Religionis habitum, aut ad emittendam professionem coegerint, quique scientes eam non fponte hac facere, quoquo modo confensum, prefentiam, vel auctoritatem interposuerint, sive è contra qui earum voluntatem accipiendi veli, aut voti emittendi quoquo modo fine justa causa impedierint .

15. Nulla proinde ad Regularem habitum admittatur, nisi prius per Nos, aut per nostrum Vicarium Generalem, vel per alium à Nobis ad id deputandum ejus voluntas jnxta formulam in Appendice inferendam exploretur; qua exploratione facta, si reperta fuerit idonea, eò præcipiatur, ut in secessu per decem saltem dies exercitia spiritualia faciat, prout statutum est de Promovendis: acceptatio autem ejuldem Capitulari suffragio majoris partis Monialium vocalium efficiatur, eaque nulla erit, si habitus intra duos Menses non suscipiatur.

Professio verò nullatenus facienda est, nisi jami completo decimo fexto ætatis, & probationis integro anno continenter peractæ fub fevera disciplina Magistræ Novitiarum in loco à reliquis separato, ubi Novitiz in timore institui debent in iis omnibus, quæ ad religiosa munia, & ad promissionem prælaudatum communis vitæ institutum fervandi, ac juxta illud perpetuð vivendi spectant; nec è contra ultra quindecim dies à completo probationis anno sine Nostra licentia differenda est.

17. Per Mensem ante professionem Superiorissa de eumox facienda Nos, aut Vicarium nostrum Generalem sub poena suspensionis ab Officio certiores faciat, ut iterum, ficut in suspensionis ab Officio certiores faciat, ut iterum, ficut in suspensionis acceptation ut supera a majori parte, Capituli rursus facienda est. Ante Prosessionem nihl præter impensas victus, & vestitus Novitiæ Monasterium ex bonis ejus accipere debet, sub poena anathematis comma tâm dantes, quâm accipientes.

18. Liber benè compactus retineatur, in quo tam receptionis Novitiarum, quam emiffionis Profeffionis tempus deferibatur, & fublequenti fubleriptione tàm Novitiæ, feu Profeffæ, quam Superioriffæ, & duarum Monialium prote-

stibus habitarum .

19. Factores, Famulæ, & alii quicumque Monasterio inservientes non audeant sub pœnis carcerationis, a slissque pro persona; de culpæ qualitate ab vlla Moniali, vel alizin Monasterio degente literas cuicumque perferendas recipere, vel à quocumque ad eas deserre, cum à sola Prase de accipere, eique soli eas tradere omninò debeant. Servitiis aliotum Famulorum, Famularumwe, quam corum, qui communi Monasterii servitio sunt deputati, Moniales, & reliquæ non utantur, præserrim mittendo nuncia iis, qui Consanguinei non sun; sine Presecta licentia.

20. Puellæ non nisi annorum vigintiquinque minors in educationem recipiantur, & si antea receptæ sucriticati ætate adveniente dimittantur, nisi licentia à Sacra Congregatione obtinuerint, & sub unica Deputate Magistræ diciplina in loco separato educentur, neque commercia vabsque Magistra cum Monialibus habeant, neque per Monasterium divagentur, & in Dormitorio separato unà cumo masterium divagentur, & in Dormitorio separato unà cumo

earum Magistra maneant. Monialis verò, qua secum in lecto Educandam ad dormiendum admiserit, in Censuram incurret, & una tantum Educanda in Monasterio remanente, Conversa illi pro Socia destinetur. Cum ad collocutorium accedunt, semper Magistram, aut aliquam ex Discretis secum habeant, nec frequenter ad illud accedaut, sed tantum, cum Parentes, aut Fratres, aut Sorores illas vocari jubent .

21. Pro illarum alimentis certa Monasterio pecunia. quolibet semestri anticipatè solvatur, aliàs remittatur ad fuos, nec permittatur, ut illis victus à Parentibus in diemsubministretur, aut sumptuosis vestibus utantur, sed in quibus morum honestas, & pudicitiæ candor præfulgeat. Ne margaritas, aurumque ferant, multove minus capillos componant. Quæ non paruerit, Monasterio egredi cogatur; Superiossa verò, aut Magistra, si alicui hæc indulserit, graviter punietur.

Si qua Educanda matrimonium contrahere decreverit, antequam Sponfalia contrahat, & denunciationes fiant, extra Monasterii septa mittatur, nisi Nobis aliter vifum fuerit. Interim tamen, donec permanserit in Monasterio, præcipimus, ne ad Crates Ecclesiæ, aut Collocutorii, seu ad januam Monasterii colloqui audeat cum futuro Sponso, vel cum alio, seu alia ejus nomine ad Monasterium veniente, sub pœna Præsectæ privationis veli ipso sacto incurrenda, Puellæ verò excommunicationis.

23. Diffidia, & diffidiorum caufæ inter Moniales è medio omnino tollantur, ut veræ Sorores in Domini nomine; & factis appareant, & incorrupta inter eas pax, veraque concordia, quam pro inextimabili hareditate Christus Deus noster Nobis reliquit, inviolabiliter custodiatur.

Pro Ecclesiis ornandis non liceat Monialibus quicquam commodato accipere, fed propriis ornamentis contentæ fint. Earum pariter supellectilia commodare sit prohibitum, prout in earum Festis post Solis occasum tympana pulfapulsare, tuba canere, pilas, & sclopos explodere, Festos ignes facere, lumina in facie Ecclesia, in turribus sacris; aliisque Monasterii locis exponere, aut alia dare hujusmodi prophana latitia argumenta, sub pæna iis, qui in talibus operam prabuerint, si sint Saculares, scutorum decem pro qualibet vice, si verò Clerici, aut Moniales, privationis officii, vocis activa, & passiva, ac etiam veli, aliisque secundum transgressionum gravitatem arbitrio Nostro in-

fligendis.

Moniales legitima causa cessante singulis diebus Missa Sacrisicio intersint, omnes Chori servitio adsint, ubi devotè, & reverenter se gerant; in suis locis unaquaque persistat usque ad sinem Officii; colloquia, risus, & quicquid in Domo Dei dedeceat, removeantur, orent, legant, divina meditentur, vacent assiduè alicui honesta exercitationi, Officio terminato, vel alio commodiori tempore à Prassecta arbitrando dimidiam saltem horam mentali oratione expendant. Semel saltem singulis Mensibus, & solemnioribus diebus Pœnitentie Sacramento suas animas expient, & devotione, & reverentia, qua decet, Sacra Eucharistia cibo resiciantur, nisi aliter Confessarius senserit, penes quem set clavis exterior tam Confessionalis, quàmb sensestella Communionis.

26. Ordinarius Monasterii Consessarius sit ætate provectus, & vitæ probitate clarus, qui ultra triennium nonduret, & Extraordinarii pariter supradictis polleant qualitatibus, qui bis, aut ter singulis annis Sanctimonialium confessiones audiant, nec in particulari unquam assignentur. Neutri septa Monasterii ingrediantur, nisi ad Sacramentaministranda, & tunc superpelliceo, & stola induti recto tramite suum exequantur officium, aliò non se divertentes, neque prætextu visitandi valetudinarias, quæ Sacramentorum administratione non indigeant, sub pœna violatæ clausuræ: Ad eorum ingressum, & egressum duæ ex senioribus assiduæ sint comites, & sociæ, & si ipsis innotuerit aliquam

infirma esse valetudine, non tamen adeo gravatam, ur ad Consessionale gressus dirigere non possit ad sua pecceta-aperienda, à Monasterii ingressu abstineant. Ministrantibus verò Sacramenta nemo se eis comitem jungat, & in lecto decumbentium cons sisones audientibus aperto ossio cella pateat, & ante illud duz ex Sororibus adstent, quarum oculis Consessiantis, & Instruma non lateant, ita tamen, ut prospicere, non autem audire possint, prout aliàs retulimus Decreta Sacra Congregationis.

13. In Administratores Monasterii eligantut persona idonea, provectar atatis, probatarque vitar, ac boni testimonii, qui curent hijusmodi munus ca, qua decet, charitate, ac diligentia exercere. Instrumentis, & contractibus omnibus Monasterii sideliter interveniant, inque ejus utilitatem pro viribus adlaborent, egregia tam piar, ac religiose operar pramia à Christo Domino sacrarum Virginum

Sponso hand dubiè relaturi.

28. Rationes dati, & accepti fingulis tribus Menfibus fummariè à Superioriffa, & allis res conventuales adminifrantibus referantur; quotannis verò firicius, & exactius Vicario nostro Generali, seu personis à Nobis deputatis.

29. Que circa rectam administrationem Locorum Piorum, corumque bonorum alienationem, pracipuè circa, empriones, & venditiones, ac pecunias reinvestiendas, Inventaria, & Archivia inferius stabiliuntus, omninò serventur; quod si secus aliquid contigerit, irritum declaramus, ac etiam poenis temeritatem coercebimus.

30. Quecumque similiter in Constitutionibus juxta Regula præscriptum, & per Sacros Canones, atque Apostolicas Ordinationes disponuntur, adamussim, & inviolabiliter

fervari mandamus.

#### TITULUS XXXVII.

#### De Tertiariis

ERTIARII, & Tertiaria, veluti quedam Religioforum Appendix, & inter hos, ac faculares homines medii, uberem, & invaria diffusum germina Ecclesia spiritum, & fanctitutem oftendunt, & quamdiu à fuo instituto, & le-

gibus non recedunt , magno quoque splendore eidem este

possunt, & plurimi sanè fuerunt.

Invigilent propterea ii, ad quos spectat, ut qui illorum instructioni, & gubernio incumbunt, sint personz religiose, matura atatis, moribus, & doctrina conspicui, quorum disciplina, & exhortationibus proficere, & in via virtutum recte, & constanter incedere, & progredi queant, nec illis permittant vanitatem in vestibus, crinibus, & aliis fimilibus, multò minus fœminis virorum colloquia, atque confortia. Iidem verò à nimia cum illis familiaritate ablineant . & ad earum domum minime accedant, nec cum illis extra Ecclesiam; & destinata Sacris adhortationibus, & instructionibus tempora versentur.

Tertiariæ ad habitum non admittantur, nec recipiantur, nisi fint bonæ vitæ, ac bonis moribus præditæ, atque in ætate saltem quadraginta annorum constitutæ, quæ de proprio habeant, unde sufficienter vivere possint; non cum aliis viris, quam cum Confanguineis, vel Affinibus in primo, vel fecundo tantum gradu fibi conjunctis cohabitent, & à Nobis, sive à Vicario nostro Generali licentia prius impetrata, que non prius concedatur, quam de predictis, pravio diligenti examine, constitum fuerit: Sed in habitu deferendo omninò à velo supra caput, à pectoralis & à patientia abstineant, alias ab eodem Vicario ad dimittend2

tenda per censuras etiam Ecclesiasticas compellantur juxta Decretum Sacræ Congreg. Episcoporum, & Regularium

fub die 20. Decembris 1616.

4. Tertiarii item, vel Tertiariæ prædiæ, si decesserint, nulla sibi electa Sepultura, in Ecclesia Parochiali sepelliantur, nisi habeant conditiones præscriptas in Bullasel. record. Leonis X., videlicet ut Viri collegialiter, aut claustraliter vivant, Mulieres verò virginalem, seu cælibem, aut castam Vidualem sub expresso voto, & Tertiariorum habitu vitam ducant, juxta alias resoluta per eamdem Sacram Congregationem in Nepesina 11. Decembris 1615.

# TITULUS XXXVIII.

# De Confraternitatibus Laicorum, & Artium Universitatibus.

D Ecclesiæ ornatum, quæ varietate jucundatur, illi etiam Fideles pertinent, qui, & si Ecclesiasticæ militiæ adscripti nons sint, & in sæculo versentur, addisti etiam Conjugio, Christiano, ac Religioso vivendi instituto, seu Sodalitati adscribuntur, in eaque ad suam, & aliorum utilitatem plura charitatis, & pietatis opera exercent. Quapropter Nostri muneris est similiter providere, ne Fideles hujusmodi à pia, ritèque instituta vivendi ratione discedentes, ac Sodalitatis suæ sines transgredientes, & sibi perniciem, & cæteris scandalum afferant.

2. Omnes igitur in hujusmodi Sodalitatibus, & præcipuè in iis, quæ Sanctissimi Sacramenti, & Doctrinæ Christianæ nuncupantur, adscriptos in Domino admonemus, ut regulas, statuta, & ordinationes in earum sundatione præscriptas, & à Nobis, seu Antecessoribus nostris approbatas diligenter observent, atque ab aliis observari faciant, nec, not eaque ad iplos spectantia in Titulis de Sandissimo Eucharistias Saeramento, & de Fidei rudimentis à Nobis superius statuta sunt; Ad Oratoria diebus consuetts conveniant, spiritualia exercitia, & divinus laudes persolvant, susceptional experitualis exercitia, & divinus laudes persolvant, susceptional exercipandentes reddant abundanter Altissimo structus suos.

3. Tàm in Oratoriis prafatis, quàm dum procefionaliter fimul incedunt, prophana non habeant colloquia, nugas, & feurrilia non peragant, arma non deferant, convivia, & comessations, etiam suis ipsorum sumptibus, nonfaciant. Soli per Civitatem Saccis induti non incedant sub poena cassationis in perpetuum à Confraternitate, sen aliis arbitrio Nostro, etiam afflictivis insigendis.

4. In Confratrum numerum non recipiantur, qui Dodrinam Christianam ignorant, sacinorosi, sturpis vitæ, aut aliqua infamiæ labe notati, publici peccatores, concubinarii, & similes; quod si tales evadant, postquam adscri-

pti fuerint , deradantur .

5. Officiales quotannis eligantur, omni humana ratione postpostita, præsente in Civitate Vicario nostro Generali, & Canonico Deputato, & in Diœces Vicario Foraneo, aut Archipresbytero loci, qui vota excipiant per secreta. Suffragia; quod pariter observetur in conficiendo bussolo, ubi fieri consuevit; nec Officiales ipsi eligant Successors, aliàs electio nulla sit. Præteriti rationem administrationis sira coram Vicariis, & Canonicis deputatis reddant novis Officialibus, & per sententiam regisfrandam in libro, ubi introitus, & exitus adnotantur, absolvantur, aut condamnentur. Qui verò debtor inventus fuerit; nistra duos Menses solvere, & omninò satisfacere teneatur, sub pœna inhabilitatis imposferum ad officia, & dignitates, tàm in eadem Sodalitate, quam in aliis obtinendas.

5. Onera ex ipfa Fundatione, seu ex Piorum Fidelium voluntare instituta curent, ut debita diligentia adimpleantur. Quod ut sacilius feri possit, unum ex Capitularibus pro qualibet Sodalitate deputavimus, en nonullas Ordinationes in Appendice dabimus, quas omnes, & singuli ad sedulam earum observantiam in Tabella semper conspicuo loco affixa retineant.

7. Novæ Confraternitates neque à Clericis, neque à Regularibus inftituantur, nifi aut Summi Pontificis, aut Nostra præcedat auctoritas. Institutæ novis Regulis, quæ à Nobis approbatæ, aut subscriptæ non suerint, minimé

utantur.

#### TITULUS XXXIX.

## De Hospitalibus.

UANTA religione, & pietate Hospitalitas à Fidelibus sit amplectenda, à Redemptore, & Magistro nostro Christo discere possumus, dum non solum opera charitatis hujufmodi tamquam fibi exhibita fe habiturum protestatus est, verum etiam ea exercentibus sæpè & Angelos, & seipsum sub Peregrini, vel Infirmi specie recipiendum, & curandum obtulit. Quapropter quicumq; Hospitales xdes custodiunt, & Peregrinos, & Ægrotos recipiendi, seu alendi, seu ad Urbis Hospitalia transportandi curam gerunt, & bona ipsis credita fideliter tractent, & omnia humanitatis, & pietatis Christianæ officia prompto, benignoque cordis affectu Pauperibus præftent, caveantque, ne ab illis, five in Hospitalis ingressu, sive in discessu, sive alio quovis tempore quicquam etiam minimum petant, aut exigant, aut etiam ultrò oblatum recipiant, neque cum pauperibus mendican-

tibus alicujus lucri pactionem ineant, ut eos in Hospita admittant.

2. Majores natu cum pueris, vel adolescentibus simi ne odem lecto jacere, somnumve capere non patiantur, mus autem viros cum seminis, imò ubi fieri potest, cubici la virorum seorsium separata sint, a e remota à cubiculis sominarum, nec ab issis ad illa detur accessus. Virum, ac se minam simul peregrinantes non recipiant, nisi qui firmum sideque dignum restimonium exhibuterint, quo legitimu inter cos esse marrimonium constet.

3. Infirmi primo ingressu sacramentaliter confiteantus & ingravescente morbo aliis Sacramentis reficiantur. P nitus autem arceantur Scurre, Circulatores, Histriones, M

retrices, publici denique peccatores.

4. Nefas sit Deputatis, & Administratoribus Xenode chiorum redditus in rem aliam, quam in pauperum usun ut illi Pii loci, & instituti utilitatem, & conservationem erogare; Domos sarto tecto, janusique, & senestris resesta da hospitii usum accommodando, Ecclesse, seu Cappella quæ fortè Hospitali reperitur adnexa, cultum, & nitoren enerumque eidem incumbentium adimplementum religio sè curando.

5. Iidem verò quotannis, & quoties expedire videb tur, accepti, & expenfi rationem reddere, necnon quecur que circa administrationem, conservationem, & alien: tionem bonorum Ecclesse inferius stabilismeur, observare

tencantur.

6. Vicarii denique Nostri etiam Foranci, Archipresby teri, & Parochi omnia Hospitalia sub quorumcumque cui intra sua jurisdictionis sines existentia supè invisant, pre fatorumque executionia affiduè invigilent, & si quid anima-versione dignum invenerint, pro sua quisque auctoritate op portunè provideant, vel ad Nos deserant, ut tam contr. Deputatos, Administratores, & Hospitalarios remotiom ab officio, ac graviosibus pemis, & censuris pro moc

culpæ, quam contra alios quoscumque in præmissis delinquentes severe procedere valeamus.

#### TITULUS XL.

#### De Monte Pietatis.

Nran extera pietatis opera, quæ fumma cum laude Domus Gymafia condidit, credio hujus Montis pro fublevandis pauperum, & miferabilium personarum ne-

cessitatibus insignis est, quem ex propriis pecuniis laudabilis, ac piissima feemina Catharina Gymnasia rec.mem. Dominici Cardinalis Sacri Collegii Decani, ac hujus Ecclesiae
Episcopi Soror fecit. Qui, ut non conservetur modo, sed
ad corumdem Pauperum commodum, ac utilitatem continuum in dies incrementum suscipiar, non obstantibus diversis, & nimis frequentibus accidentibus hucusque. passis,
quascumque ordinationes, & decreta, qua pro cius rechaadministratione ab Antecessoribus nostris, & præsertimCardinalibus Pio, & Lante provide instituta, & ordinatastretut, inviolabiliter observari mandamus.

2. Potissimum verò cavendum ducimus, ut illius regimini, & custodiæ deputentur Viri conspicuæ integritatis, & diligentiæ, qui non per substitutos, sed per semetipsos munus exerceant, quorum side, & industria bona pignori data non deperdantur, corumque particularis cura sit singulis Mensibus pignora recognoscere, & à pulvere, tineis, & humore illæsa custodire.

3. Lidem ante muneris susceptionem dato idoneo vadimonio spondeant sideliter se illud administraturos, & dati, ae recepti rationes coram Deputatis nostris reddituros, & quod ipsos debere declaratum sueris, statim soluturos. Que quidem rationes in sine anni per Successores suos coram.

2

nostro Vicario Generali irremissibiliter exigantur : \*\*\*

116

4. Singulis mensibus Deputati coram Vicario Generali de statu ipsus Montis computata pecunia, & pignoribus referant, & consulant, nec non curent, ut venditiones pignorum citra fraudem, ac majori, quo possum, pretio, tamquam si essente res proprias, ad commodum, & utilitatem Dominorum vendantur, servantes Constitutionem san.me. Pauli V. cujus Summarium in Appendice habetur.

5. Non liceat Officialibus, ac Miniftris, neque iis, qui ad Montis gubernium Deputati funt, pignora emere, nee pro illis per fe, vel interpositam personam pretium offere, aliàs pretii pradicti, & rei empta jacturam incurrant. Poterit ramen quilibet Deputatus ad substincedum pretium rei oblationem augere, nomine tamen ipsusmet Montis, ad essectum ut idem pignus alias subhastetur.

#### TITULUS XLI.

### De Decimis, & Oblationibus.

Ecimae fructuum, quæ Ecclestæ, & Ministris ejus solvuntur, jam olim Deus ab ipsis usque Mundi primordiis sibi in Supremi Dominii sui, suæque benignæ lar-

gitionis recognitionem offerri præcepit, idemque in utriufque Testamenti paginis inculcavit; quibus se Sacri Canones conformare, earumque solutionem omnibus modis urgere Sanctum duxerunt.

2. His igitur Nos, ac præfertim Sacri Concilii Tridentini Decreto inhærentes, omnibus jurifdičtioni noftræ fubječtis, cujufcumque fint conditionis, & status præcipimus, quatenus Decimas ipsas Ecclessis, & personis Ecclessiticis debitas juxtà mensuram, & modum à jure, vel consuctudine determinatum persolvant, sub poma excommunicationis,

àqua

Digital to Goralla

à qua, nisi debita restitutione præmissa, beneficium absolu-

tionis impetrare non possint .

Caveant autem ipfi, ne Decimas amicis, aut propinquis remittentes Ecclefiæ, ejufque Miniftris fraudi, ac detrimento fint; fi cnim in hoc negligentes, & culpabiles fuerint, certi fciant fe Dei, & noftram indignationem incurfuros.

4. Quoniam verò humanæ avaritiæ excitas eò procefit, ut exiguam fruduum à Deo acceptorum portionem ipfi Deo folvendam, quia illius Ministris cessura est, vel quantitate imminutam, vel substantia, & qualitate corruptam., & vitiatam exhibeant, non considerantes, quod Deus hac de causa Cain indignatus ad illius munera non respexit, Parochi diebus præseriptis præstatum Sacri Concilii Tridentini Decretum, quod in Appendice vulgari idiomate postum est, subditis suis exponant, criminis turpitudinem, & gravitatem præ oculis ponant, Divinamque animadverssomem denuncient.

5. Oblationes, quæ Religionis intuitu ab hominibus Deo offeruntur, & exhibentur, & fub quarum appellatione continetur, quicquid mobilis, feu immobilis Deo offertun, funt de jure Parochiali, spedantes proindè ad Parochos, nisi ex voluntate offerentium in certum usum destinatæ sins, quo casu quoad administrationem solum attinent ad Paro-

chum jure Parochiali.

6. Oblationes, quæ fiunt Sacris Imaginibus, debentur Parocho, fivè Imagines expofitæ fint in Parochiali, fivè extrà, intra tamen Paræciæ limites; & facæ alicui Cappellæ in Ecclefia exiflenti non Cappellano debentur, fed Parocho, nifi facæ appareant intuitu Cappellæ. Idem fi fiant Altari, Oratorio, vel Imagini alicujus privatæ domus, quia debentur Parocho, nifi adfit contraria confuetudo, quæ inmateria Oblationum femper eft-attendenda.

7. Ut autem Oblatio sit Deo accepta, offerens debet esse Christianus, quod offeratur Ecclesse, non privatæ Personæ,

quod res oblata licitè, & honestè sit quassita, non en furto, usuris, aut meretricio; ideò Ecclessa non recipit oblationes à fratribus dissidentibus, à Pauperes opprimente, à sacrilegis, ab extrahentibus servos ab Ecclessa, à raptoribus, ab usurariis, & à similibus.

#### TITULUS XLII.

# De Bonis Ecclesia, locorum, & operum Piorum reste administrandis.

- 奋 Uлсим Qu в Piorum Operum administrationem suscipiunt, illud secum ipsis fæpè recogitent, se ad tale munus exercendum ab ipío Christo Domino vocatos & constitutos,ideoq; tamquam Dei Ministri, ac dispensatores fideles, bona corum Fidei commissa, majori, qua poterunt, diligentia, ac vigilantia custodiant, atque ab omni injuria defendant, vel læfa, & directa in integrum restitui curent, & veluti diligentes Patresfamilias, non folum ipforum bonorum conservationi, sed etiam assiduis incrementis insistant; meminerint se Pauperum, Pupillarum, Viduarum, Senum egestate, aut ægritudine laborantium, Peregrinorum, imò ipsius Christi Domini in persona corum curanu fubstinere, ac propterea se in die judicij administrationis fuæ eidem Christo Domino exactissimam rationem esse reddituros.
- 2. Hi verò, quibus Administratores, & Custodes bonorum hujusmodi eligere, & deputare contigerir, advertant, ne ad hæ munera admittant homines lucro deditos, sed neque etiam prodigos, vel qui patrimonium dilapidaverint, neque valdè inopes, vel qui etiam decodi fuerto.

neque qui auram popularem aucupantur, ambiuntque honores, sed eos dumtaxat, qui pietate, ac religione insignes, vita, & moribus probatissimi sunt, prudentia, aconomia,

folertia, & plurimo rerum usu præstantes.

3. In primis Ecclesias, Oratoria, & ædisicia quæcumque, vel vetustate collabentia, vel sordida, ac indecora studiosè sarciant, & in pristinam elegantiam, ac munditiam restituant. Debitum cultum ne deesse patiantur. Opera pia, quæ ex instituto cujusque loci exerceri debent, adimpleri curent, atque illius Constitutiones omninò servent, aliaque præstent, quæ suscepti muneris ratio exigit. Eleemosynæ, quæ erogandæ sunt, videant, ut restè, & piè distribuantur, non gratiam cujusquam, sed probitatem, & inopiam tantummodo præ oculis habentes.

4. Supervacuas impensas imminuant, inutiles litium—controversias tollant, & provideant, ne hujusmodi locorum bona à quoquam diripiantur, & si ab aliquo fuerint iniustè

occupata, recuperent.

5. Pia legata à Defunctis Testatoribus in Ecclesiarum, aut Piorum Locorum savorem sacta, illicò exigant, omnesque alios debitores, nulla habita personarum ratione, ad solutionem adstringant, & si morosi suerint, Edictum contrà

cosdem in Appendice servent.

6. Ne bonorum Ecclesiasticorum dominia in incerto, aut usurpationibus obnoxia esse contingat, illorum omnium cathastum infra annum sieri volumus, quæque de Inventario, & Archivio inferius statuta sunt, observari, quoru nexecutioni, ut Vicarii nostri sæpe, ac sedulò superintendant, districte mandamus, & corumdem, ac Officialium, seu Administratorum cujuscumque Ecclesiæ, & Loci Pii enixius super hoc conscientiam oneramus.

7. Pecunia, ac bona mobilia Locis Piis relicta, feu ad reinvestiendum destinata, præcipimus omnibus Rectoribus, seù Administratoribus quibuscumque sub gravibus poenis arbitrio nostro insligendis etia excommunicationis, ut à die

8. Nulli Ecclefiarum Rectori, aut Locorum Pior Administratori liceat census emere absque prævia pari patione,scientia,& licentia nostrorum Generalium Vica rum, quorum partes erunt, antequam hujufmodi licent concedant, exactam fumere informationem circa facult illius, à quo census venditur, & circa valorem, ac libe tem fundi, super quo census prædictus imponitur: Ali inexigibilis reddatur, & prædicta licentia non interve rit, Officialis ad reficienda damna Ecclesia, seu Piol teneatur.

Cuiuscumque Loci Pii redditus, sivè ex terris, aliis immobilibus, sivè ex Piorum eleemosynis, aut a quomodolibet collectos, nefas sit Administratoribus in aliam, quam in eum usum, in quem destinata, seu rel fuerunt, erogare: Quod ut facilius obtineatur, inhiber omnibus & fingulis prædictis Administratoribus, ne ul impensam, vel minimam præter ordinarias faciant sine t cedenti nostrorum Vicariorum Generalium licentia in s ptis concessa, aliàs censeantur de proprio donata, & in p dicti Loci Pii utilitatem cadant .

Prædiorum porrò, aut Vincarum Ecclesiæ, sivè terin terius cujuslibet Pii Loci locationes, non arbitrio Rectorum, vel Administratorum, sed propositis prius publicis Edictis, dataque omnibus libera conducendi facultate siant, atque ad extinctionem candelæ plus offerenti coram Vicario nostro Generali in Civitate, vel Foranco in Diœcest cum sidejussione idonea, Rectoribus, vel Administratoribus stipulantibus per Instrumentum in forma publica registrandum in libro ad hoc præordinato concedantur; sub pænis nullitatis contractuum, & resectionis damnorum contra dictos Rectores, seu Officiales, si quid in contrarium sucrit attentatum.

Ad hujusinodi tamen locationes vicini, quantum fieri potest, non admittantur, ne ipsi propriorum agrorum fines cum Ecclesiæ, Locorumque Piorum injuria proferendi occasio præbeatur, & siquando necessitas, vel utilitas urgeat, tunc ut facra jura in tuto fint, talium locationum documenta per Cancellarium nostrum cum exacta mensuræ ac confinium prædii, seu Vineæ ab omni latere descriptione cautè conficiantur, id quod in omni quidem casu, sed præcipuè isto, & cum bona dantur quibuscumque in Emphyteusim, servari volumus. Propinquis pariter, atque Affinibus usque ad tertium gradum inclusive Rectorum, Administratorum, vel Patronorum, nedum ipsis prædictas locationes, & signanter concessiones in Emphyteusim, nisi Ecclesiis, Locisve Piis aliter expedire judicavėrimus, nulla ratione, nec per supposita nomina, sub pœna nullitatis contractuum, aliifque ad arbitrium, fieri mandamus.

12. Omnes Ecclesiarum, aliorumque Locorum Piorum Administratores, Exactores, Depositarii, sivè alterius appellationis Ministri, teneantur singulis annis, & in sincossicii rerum à se communi nomine gestarum exactam, ac diligentem reddere rationem, in Civitate quidem coram Vicario Generali cum interventu duorum ejustem corporis, de cujus administratione agitur, Deputatorum, & indice coram Forancis, aliàs coram Parochis. Sententia

autem scribatur in libro dicto vulgariter delle Sentenze, de quo curam gerat Officialis pro tempore, & postea in Ar-

chivio unà cum libris rationum conservetur.

Quicumque debitores deprehensi fuerint, ab administratione suspendantur, & aliorum etiam incapaces officiorum tamdiu censeantur, donec debitum integrè perfolverint, tàm in prædicto Loco Pio, Confraternitate, sivè Universitate, quam in aliis quibuscumque.

14. Bona mobilia cujuslibet Ecclesia, scù Oratorii novis Officialibus prævio inventario confignentur, ex quo indubitanter appareat, an integra facta sit consi-

gnatio,

122

Quandocumque Parochialis alicujus Ecclesiæ vacatio contigerit, Vicarius noster Generalis, seù Foraneus, vel eo impedito, Curatus ipfius Ecclesiæ propinquior, statim ac prædictæ vacationis notitiam habuerit, ad cam se conferre teneatur, ibique adhibitis probis viris, Inventarium describat omnium bonorum mobilium, librorum, ac scripturarum ad eam Ecclesiam pertinentium, eaque omnia penes Æconomum constituendum, vel aliquem alium ejusdem Paræciæ fide, ac operibus idoneum reponat, & Successori reservet.



#### TITULUS XLIII.

### De Archivio, & Inventario bonorum Ecclefiæ, aliorumque Piorum Locorum.



O 5 7 R AS Veliternæ Cathedralis Capitulum, & Canonici, Collegiatarum, aliarumque Ecclesiarum Præpositi, Archipresbyteri, Parochi, Rectores, Benefi-

ciati, Cappellani, Abbatissa, Priorissa, Æconomi, Priores, & quocumque nomine Administratores Hospitalium, Montium Pietatis, Confraternitatum, & quorumcumque Piorum Locorum Præfecti, ubi ad librorum, & scripturarum ad dicta loca spectantium custodiam non est crectum Archivium, illud infrà fex menfes ad tenorem Edicti in Appendice subtexendi in congruo loco construi curent, & omni firmitate muniri, cujus clavem penes Custodem electum, vel eum, ad quem de consuctudine pertinet, custodiatur. Ubi verò congruus locus non reperiatur, faltem in Sacristiis armariolum ad hunc effectum destinctur sub iisdem cautelis, & omnium librorum, ac scripturarum, quæ non confusè, fed distinctis loculis reponantur, fiat dilucidus index, seu Rubricella . Quæ quidem Archivia Rectores Ecclesiarum, & quilibet alii corumdem curam gerentes semper clausa retineant, nullique claves committere, aut ulla scripturarum documenta indè tradere, perquirendive licentiam, nisi ipsis præsentibus dare sub gravibus pænis assiduè meminerint.

 Beneficiati fimplices, & Cappellani, qui hujufinodi Archivia commodè habere nequeunt, in illa Ecclesia, ubi Beneficia obtinent, sua Inventaria asservari curent, & si quæ

ex eorum incuria, vel aliter in Archivio recondita non fuerint, ipfis morientibus, corum hæredes, ac quicumque alii fub pœnis contra illicitos detentores bonorum Ecclefiasticorum statutis, non detineant, nec illa usquam asportents, vel occultent, sed quatenus apud eos existant, infra terminum unius mensis Successori in Beneficio, vel Vicario nostro Generali, ut in Archivio ponantur, sub declaratione incursus in præstatas pœnas, aliisque arbitrio nostro imponendis consignent, ad quod etiam Rectores, Beneficiari, Ecclesias, & Beneficia resignantes sub iisdem pœnis omninò teneantur.

3. Supradicti omnes, si hactenus consectum non sit, infra eumdem terminum Inventarium sidele, & authenticum omnium, & quorumcumque bonorum, stabilium, mobilium, censuum, jurisdictionum, jurium, etiam seudalium, & emphyteoticorum, sacra supellectilis, & rerum quarumcumque ad Pia Loca spectantium, servata formularum diversitate in Appendice inserendarum, accuratissime consiciant, describendo in co singillatim, quacumque habuerint monimenta Testamentorum, Codicillorum, unionum, sententiarum, Missarum, Anniversariorum, & aliorum onerum, Decretorum visitationis, Indulgentiarum, memoria Conservationis, seu Dedicationis Ecclesia, librorum denique Baptizatorum, Consirmatorum, Matrimonio conjunctorum, Mortuorum, ac status animarum.

4. Utantur ad id duobus, aut tribus Confiliariis, vel senioribus loci ex iis, qui possint esse magis instrucci de bonis, & juribus illius Ecclesiæ, seu Loci Pii, quos in Domino admonemus, corumque conscientias stricce oneramus, ut quoties sucrint requisiti, operam suam in hoc libenter præstent, & notitias, quas habuerint, integrè, ac sideliter exhibeant.

5. In fine cujuslibet Inventarii expresse semper addatur clausula, quod per illud nullo modo præjudicetur Ecclesa, vel cuicumque Loco Pio quoad bona in ipso Inven-

tario

tario descripta, si fortè ex Inventario generali aliàs sacto, vel ex aliis particularibus, aut quibusvis instrumentis, documentis, & probationibus constiterit bona alia ad easdem

Ecclesias, & loca pia pertinere.

6. Inventarii confecti duo statim siant exempla per eumdem Notarium, quorum alterum in sua quisque Ecclesia, & Pio Loco ad perpetuam rei memoriam servet, alterum in Archivio Cancellariæ nostræ Episcopalis custodiendum tradat.

7. Ne autem bonorum Ecclesse, seu Locorum Piorum dominia in incerto, aut usurpationibus obnoxia esse contingat, habeat quæcumque Ecclessa, seu Pius Locus particulare Cathastum infra annum conficiendum, & in Archivio similiter custodiendum.

8. Si procedente tempore prædicta bona, & jura augeantur, fit cura Rectoris, seù Administratoris, adhibitis eisdem personis, per Notarium in codem Inventario adnotare facere augumentum, & de iis etiam duo exempla consi-

ciantur, & conserventur ut supra.

9. Postremò quicumque intra præsixa superius tempora Inventarium conficere, Archivium erigere, scripturas ve eodem inferre, & Cathastum esformare neglexerint, aut fraudem aliquam inscribendo admiserint, decem aureorum pœna, atque etiam majori piis usibus applicanda pro culpæ, fraudis ve modo punientur.



#### TITULUS XLIV.

#### De rebus Ecclesiæ, & Locorum Piorum non occupandis, vel alienandis-

E bona, quæ ad Ministrorum Dei substentationem, Pauperum refectionem, Divinique cultus augumentum Fidelium pietas applicavit, & Christi patrimonium. effecta funt, ab aliquibus usurpentur, & in proprios prophanos usus convertantur, quantum in Domino possumus, împedire, & si qui hactenus hujusmodi nequitiæ reus extiterit, ad poenitentiam, & restitutionem reducere satagentes; in primis mandamus omnibus Parochis harum nostrarum Diœceseon, ut inter Missarum solemnia Sacri Concilii Tridentini Decretum, ac partem Bullæ in Coena Domini contra Usurpantes bona Ecclesia, & Locorum Piorum vernacula lingua in Appendice edita divulgent, & hortentur omnes ad tantum facinus execrandum.

Quorum pœnas incurrant etiam ii, qui scientes bona spectantia ad Ecclesias, & Loca Pia ab aliis occupari, aut decimas non folvi, non denunciaverint eos Rectoribus, aut Administratoribus locorum; Hi autem habita hujus facti notitia, ea omnia diligenter recuperari curent, & fiqua difficultas occurrerit, ad Nos deferant .

Ii similiter, qui legata Ecclesiis, vel alia Locis Piis relicta, vel ctiam restitutiones per dispositiones Desunctorum hæredibus injunctas non folverint, sciant se tamquam occupatores, & usurpatores bonorum Ecclesiasticorum habendos esse.

Bonorum quoque alienationes omnes per donationem,

nem, venditionem, permutationem, emphyteusim, infeudationem, hypothecam, locationem, & conductionem ultra triennium, ac denique per quodvis pactum, per quod dominium, seu possessio bonorum, rerum, ac jurium Ecclesiasticorum transfertur, interdicimus, & prohibemus.

Quod si necessitas, vel utilitas ad id moveat, Apostolicum beneplacitum, vel nostra licentia, in quantum Nobis lieuerit, & servatis de jure servandis realiter, & effectivè præcedere debeat; nec prius bonorum possessio emptori tradatur, vel eam emptor acquirat, quam literæ Apostolicæ expeditæ fint, & fententia super illarum verificatione fublecuta fucrit, fine quibus, si quid alienari contigerit, præter excommunicationis pænam, contractus quoque sic celebratos nullos, & irritos declaramus. Periti, qui ad hæc justificanda à Nobis requisiti suerint, vel tamquam Testes interrogati, si falsum deponant, aut veritatem subticeant, præfertim circa justum valorem rei, de qua agitur, præter obligationem restituendi, quantum damni ex eorum relatione Ecclesia passa fuerit, ipsi quoque excommunicationem incurrant.

6. Locationes bonorum non ultra triennium fiant, renovatis semper scripturis, & consultis aliis de corpore Socictatis, seu illius Loci Pii, de cujus interesse agitur, & non nisi prius bannimenta præcesserint, & Edicta fuerint publicè affixa, quæ fimiliter serventur in frumenti, vini , ac aliorum fructuum venditionibus.

7. In omnibus supradictis locationibus interveniat rogatio instrumenti à Cancellario Episcopali, vel obligationes penes acta nostræ Curiæ initæ, non autem fola privata scriptura, & multo minus fides oretenus habita conductoribus, & emptoribus; alioquin nullam vim habeant, & venditores, & locatores contravenientes à suis muneribus suspendantur. Quos si in illis expresse, vel tacite, directe, vel indirectè, aut alio quoquo modo proprium interesse, vel parcom habuisse, vel habuisse eorum Consanguineos, vel Astines in primo gradu, nisi nostra intercesserit licentia, deprehenderimus, præter contractuum etiam adhibitis prædictis solemnitatibus initorum nullitatem, suis quoque officiis privati existant, & ad illa imposterum obtinenda eo ipso inhabiles reddantur.

8. Qui Beneficia Ecclesiastica possident, ne in eorum prædiis arbores cædant, quæ jure cædi prohibentur; si quæ verò ad necessariam Ecclesiæ, ejusve domus reparationem cædendæ sint, prius à Nobis licentia impetretur, & in locum

sublatarum aliæ reponantur.

9. Pecuniæ ad easdem Ecclesias, Cappellas, Monasteria, Sodalitates, aliaque loca, & opera pia spectantes, & ad bona stabilia, & census emendos deputatæ, non nisi congregato Capitulo, vel Collegio, & majore ejus parte respective consentiente, nostroque assensu intercedente, in prædictos usus convertantur; emptiones aliter sacæ nullius sint roboris, aut momenti.

10. Idem quoad assensium à Nobis requirendum dispofirum censeatur de pecunia, quæ ad Præbendas, Beneficia, Cappellanias, aut pia legata à singularibus personis possessa pertinet, & in camdem causam converti

debet .

11. Sed quia ex censuum emptione maximum damnum Beneficiis, & Locis Piis inferri experientia docet, pecuniæ, quæ ex quavis causa, vel occasione investiendæ erunt, imposterum, si sieri potest, in bonis stabilibus investiantur. Licentia verò emendi census non concedetur, nisi per authentica documenta constiterit tam de valore fundi, super quo census imponitur, & quod ad impositorem libere spectet, quam quod idem venditor idoneus sit, & non alieno ære gravatus, servata forma Bullæ B. Pii V. cuius Summarium in Appendice habetur.

12. In annuis Canonibus, laudemiis, & responsionibus ab emphyteotis, sociis, & laboratoribus exigendis diligentia adhibeatur, ne in notandis solutionibus, aut exactioni-

bus intermittendis Ecclesiæ circa direcum dominium præjudicium aliquod inferatur. Quoties autem hujusmodi bona, sivè linea extincta, sivè ob non solutum Canonem, feu quavis ratione devolui contigerit, id Recores, Administratoresque respective sub gravissimis pœnis arbitrio Nostro infligendis quamprimum Nobis denuncient, ut opportune, quod è re magis fuerit, statuere possimus .

Archipresbyteri item, Parochi, & alii Ecclesiarum Rectores, memores juramenti per iplos in capienda Beneficii possessione præstiti (quod quidem juramentum per præfatos fingulos in manibus Nostris, seù alicujus respective ex Vicariis Nostris, cum dictam possessionem ineunt, în posterum præstari volumus, atque mandamus) non folum ea, que superius statuuntur, adamussim observent, fed etiam res, & jura Beneficiorum fuorum male hacenus alienata omni fide, industria, ac vigore recuperare conentur, & Nos, seu prælibatos Nostros Vicarios respeclive, ut juris remedia adhibere valcamus, certiores faciant, nec super iisdem, Nobis inconsultis, ad aliquam transactionem, compositionem, seu renovationem devenire audeant.

14. Stabilia verò modici valoris, ficut etiam mobilia non pretiofa, auctoritate Ordinaria alienari de jure permissa, sine Nostra, ea autem, que servando fervari non possunt, fine pariter Nostra, vel Vicariorum Nostrorum Generalium licentia in scriptis prius obtenta, distrahere, permutare, aut quomodolibet obligare sub pœnis ultra nullitatem contractus arbitrio Nostro infligendis omninò caucant.

15. Præterea præfatis omnibus, & specialiter Hofpitalium, Sacristiarum, Confraternitatum, Seminariique quomodocumque curam gerentibus quidpiam Sacræ, vel prophanæ supellectilis aliis etiam Ecclesiis, aut Locis Piis commodare, vel à dictis locis aspor-

tare, absque licentia Vicarii Nostri Generalis, aut sabtem Foranei, districte prohibemus.

16. Meminerint tandem omnes, & finguli eccupantes, ufurpantes, & in proprios usus convertentes
Ecclesse, Montis Pietatis, & quorumcumque aliorumPiorum Locorum bona, census, jura, fructus, emolumenta, & obventiones quascumque, quavis etiam dignitate fulgentes, esse excommunicatos, donce restituerint,
& à Papa absolutionem obtinuerint: & ulterius, si sint
Ecclesse Patroni, ipse facto aminetee jusparronatus; &
si Clerici, privatos Beneficiis, & ad quaecumque, aliaobtinenda inhabiles, & ab Ordinum executione suspensos.

#### TITULUS XLV.

## De Legatis Piis.

U » Piarum dispositionum ad Dei cultum, vel animarum salutem, Pauperumve substentationem pertinentiumexecutio inter precipuas Pastoralis Of-

ficii follicitudines effe debeat, ex eo maxime, quia valde inhumanum eft, atque Christiani Populi pictati, ac fidelitati penitus adversum, ut ram devota defunctorum voluntares aliena negligentia, aut forsan malitua debito effectu defraudentur, sapeque sapius depereant in gravissimum Ecckesarum, aliorumq Locorum Porum, & Piarum
causarum przipidicium, properera Nos, quibus Sacrorum
Canonum, ac prafertim S.Concilli Tridentini decretis super hanc rem vigilantia, patentia injuncta est, omnes in
primis, qui ad hujusmodi legata, relicta, donata exequenda
quovis nomine obstricti sunt, patera è monemus, esique se-

riò, & enixè mandamus, ut sue obligationi quamprimu na fatisfaciat; quod si culpabiliter neglexerint, pœnas corum, qui Ecclessastica bona occupaverint, se incurrisso sciant.

2. Deindè verò Locorum Piorum indemnitati, & piæ testantium voluntati ab Executorum malitia cavere volentes, statuimus, ut Ecclesiarum Rectores, & alii omnes, qui quarumcumque piarum dispositionum per testamenta, donationes, & legata, vel aliàs quomodolibet fastarum, & nondum impletarum notistam habent, vel habebunt imposterum, de illis Nos, seu Vicarios nostros Generales admonent.

3. Notarii fimiliter, Tabelliones, Cancellarii, aut alii quomodolibet nuncupati, qui tefamenta, Codicillos, donationes, legatave conferipferint, in quibus aliquid Pio cuicumque Loco legatum, relicitum, donatumve fuerit, infra Mensem à publicatione hujus Synodi, quo ad præterita, & quo ad futura infra quindecim dies à die, qua de Testatoris obitu notitiam habuerint, juxta Edictum aliàs promulgatum, & in Appendice positum, ejustem legati, vel donationis, vel reliciti particu um authenticam paucis comprehensam ad Nos, vel Vicarios nostros deferre, aut transmittere teneantur. Nobis autem curæ erit, ut iis lucellum aliquod pro reliciti valore contribuatur, quominus excusationem à tam pio, & necessario officio obtendere, possiti

4. Contravenientes verò post distos terminos excommunicationem majorem Nobis reservatam incurriste prafenti statuto decernimus, prout eos, cujusvis conditionis existant, qui timorem alicui incutiunt, vel impedimento sint, qui ad pias causas liberè testari, vel disponere valleat, nec non haredes quoslibet, & Legatarios, qui legata, pias disposticiones, & onera Missaumi infra sex Menses à die injunca obligationis adimplere neglexerint, legitima causa cessaus que a forsa malitios à, & irrationabili spe allecti accessante.

R

condonationem, vel reductionem à Sede Apostolica, vel transactionem, aut compositionem à Rev. Fabrica S. Petri de Urbe obtinendi, contra quos Constitutionem Sanctifs. D. N. D. I NNO CENTII Div. Prov. Papæ XII. in Appendice damus.

5. Nemo eorum, quibus hujusmodi piorum legatorum, præsertim Missarum, & Puellarum dotium, eleemosynarum cura, vel executio incumbit, aliquid imminuere, detrahere, sibique applicare quocumque prætextu, etiam donationis, seu relaxationis à Legatariis audeat, seu præsumat; sed illas, & illa integra persolvat, tàm Sacerdotibus Missamcelebraturis, quam pauperibus Puellis dotandis, & hoc sub pæna excommunicationis latæ sententiæ, à qua non nissi prævia integra restitutione absolvi possit; nullusque pariter sub quovis colore in dispensatione prædictorum legatorum se intromittat, nissi vocatus à Testatore, vel declaratus per Judicis decretum.

# TITULUS XLVI.

# De Usuris, & Contractibus illicitis.

X ECRABILE Usuræscelus, humanæ cupiditatis infausta progenies (quod nullis hactenus remediis, nullisque Divinarum, & humanarum legum repagulis coerceri

satis potuit, quin identidem in pauperum perniciem, & de-solationem erumpat), Nostram Pastoralem sollicitudinem cessare non patitur, quin illud, quantum cum Domino possumus, reprimere satagamus. Quapropter Fideles omnes nostræ Jurisditioni subjectos studiosè admonemus, ut nihil

ex mutuo preter fortem recipiant, nec principaliter sperent, etiamsi pecuniæ ipsæ sint Pupillorum, Viduarum, aut Locorum Piorum, nisi in casibus à jure permissis.

2. Nullus rem aliquam ob dilatam folutionem ultrajustum pretium vendat, vel ob anticipatam folutionem minoris emat, folvatque minus, quàm alias deberet. Anatocismum autem, idest usuras non solutas, in sortem converti

est prorsus illicitum, immò inhumanum.

3. Illicitam porrò, & usarariam pravitatem declaramus illam, qua operariis anticipatè solvitur Merces, minor tamen, quàm labor, opus, & loci consuetudo exigunt, quod in esse usi si consentam undique pecuniam ita ad se redigunt, ut quasi pecunie monopolium facere videantur; & ubi in societate animalium, qua inassimata dantur alicui ad custodiam, sive ut operas prastet, pactum siat, ut capitali semper salvo, omnes casus sortuiti damno sint non ejus, qui dederit, sed alterius socii, cujus dolo, vel magna negligentia damnum, non provenisse constiterit, vel si animalia locentur certo annuo pretio, pacto adjecto, quod si deteriora siant, illius damno cedat, & non ejus, qui locavit.

4. Inter Usurarios etiam computantur ii, qui Frumenta, cæterasque annonas ementes ob præventam solutionem, vel datam mutuo pecuniam, aliquid ex justo pretio subtrahunt, vel mensuram augent, vel si mutuo detur frumentum, vel aliud corruptum, ut tantundem integrum, & bonæ qualitatis reddatur, etiamsi sequatur restitutio intempus debitori magis commodum; vel si pecunia mutuetur, ut eo, quod datum est, aliquid amplius exigatur, sive

ejusdem generis, sive alterius, etiamsi operæ sint.

5. Quicumque igitur usuras commiserint, sciant se inpœnam tanti sceleris, nec vivos ad Ecclesiastica Sacramenta, nec mortuos ad Ecclesiasticam Sepulturam esse admittendos, nisi prius reali, & actuali deposito pro usurarumdebito satisfecerint, vel sidejussoribus de restituendo cautionem

tionem præstiterint, aut saltem in ipsis sirmum quantocytius restituendi propositum detegatur.

6. Notariis sub pœnis per Sacros Canones, & Apostolicas Constitutiones, præsertim san.mem. Xisti Quinti, cujus Summārium in Appendice, contra iniquos Fœneratores, & Usurarios impositis, aliisque arbitrio Nostro infligendis mandamus, ne ullos Usurarios, ac Fœneraticios contractus, non solum maniseste, verum etiam palliate con-

ficere præfumant.

134

7. Ét ut fædi, énormis, & venenosí quæfus illicit i horror Fidelium mentibus conceptus penitus insídeat, Parochi, Confeslarii, Concionatores, cæterique acriter invehantur in eos, qui per vim, & metum, per dolos, & fraudes, per collusiones, deceptiones, Pauperumque per fas, & nesas oppressiones, vias Domini recas subvertunt, immemores charitatis, justitiæ, æquitatis, bonæsidei, spontanci confensus, & inviolabilis juramentorum, & promissorum religionis, quæ in contractibus facientois requiruntur; & quater in Anno promulgent inter Missarum solennia Edicum, inferius in Appendice datum, regulas subsequences persape volutando, unà cum probatis Auctoribus, ut indesessionados datum de contractibus doctrinam apprimè calleant.



# TITULUS XLVII.

# De falsi depositione.

Um inter casus Nobis reservatos salsi depositionem in judicio contra tertium, illudque scribentes, ac consulentes computaverimus, ex eo quod compertum sit experientia, nonnullos labilis amicitia,

alios minimi lucri gratia, alios vano metu ad perjurium proclives esse, hinc est, quod hujusmodi perjuros, qui Divinam Majestatem, quam præsentem habent, contemnunt, judicem decipium. Proximum bonis spoliant, & honoris, quandoque vitæ expertem reddunt, sibique ipsis damnationem parant, carceratione, poena pecuniaria, & aliis juxtà cri-

minis gravitatem puniri præcipimus.

- 2. In foro autem conscientic Consessarios stricte monemus, ut nullo modo iis, qui in foro Ecclesiastico, vel Laicali in causa criminali, sivè civili falsum dixerint testimonium, quique illud scripserint, aut consuluerint, absolutionis beneficium absque mostra facultate impendant, & facultate obtenta, prudentis Judicis partes non omittant, accurate que perpendant Penitentibus, quam dissicile sit damna partibus illata resarcire, & accuratius provideant hunc morbum à Fidelium animabus blandiendo, vel increpando repellere, & quos minimè restitutioni paratos conspexerint, & in præteritis Consessionibus de restitutione præmonitos non absolvant; indignus quippè redditur absolutione, qui data facultate Consessaria mandatis non paret, illatumque damnum compensare, & violatæ existimationi satisfacere recusat.
  - 3. Pœna excomunicationis contenta in pluribus Pon-

tificiis Constitutionibus afficiuntur famosos libellos (quibus famæ, honori, & existimationi Proximi detrahitur) componentes, affigentes, scribentes, retinentes, aliovotransmittentes, nec non illos, qui casu, vel quovis alio modo repertos non lacerant, vel comburunt, sed alteri pandunt.

# TITULUS XLVIII.

# De Damnis datis.

E Ecclesiastici, aliique jurisdictioni nostra subjecti, qui in Tribunalibus Sæcularibus accusari non valent, penas condignas in grave præiudicium damnissicatorum eva-

dant, inhærendo Sacræ Congregationis Immunitatis Ecclesiasticæ Literis, de quibus in Appendice, præcipimus servanda omnino ea, quæ in Edicto pariter in Appendice edito una cum alio Decreto jam in lapide marmoreo sculpto propè Valvas utriusque nostræ Cathedralis Ostień, & Veliternæ hac de re disponuntur.

2, Poenæ autem ipsis insligendæ Locis, & usibus Piis applicatæ censeantur, ubi non adsirjus Communicatis, quæ cessionem à R. C. A. titulo oneroso reportaverit.

3. Idque intelligi etiam volumus pro Laicis, qui per fe, vel per alios damna inferunt Bonis Ecclesiasticis, quoties per Curiam nostram Episcopalem hujusmodi causa cognoscuntur.



# TITULUS XLVIIII.

# De Adulterio, Stupro, Incæstu, Concubinatu, & Lenocinio.

T.

U RPISSIMAS impudicitiæ fordes, unde gravia inter Fideles scandala, cæcitas mentis, inconsideratio, præcipitatio, inconstantia, amor sui, odium Dei, assectus

præsentis sæculi, & horror suturi exoriuntur, ex utraque. Nostra Diœcesi, quatenus ex alto permittitur, egerere impensè cupientes, Parochis omnibus districtè mandamus, ut sæpè sepius Edictum Nostrum in Appendice editum Plebi. sibi commisse promulgent, curentque verbo, & exemplo, ut hujusmodi crimina penitus eradicentur.

2. Adulterium à quocumque, & cum quacumque commissum acerrime à Nobis vindicandum esse omnes meminerint.

3. Si quis aliquam Virginem, non modo invitam, & renuentem, sed volentem etiam, atque consentientem deflorare præsumpserit, Mulieri consentienti carceris pænam arbitrio Nostro, Viro verò ultra dotis solutionem, si matrimonium non contrahatur, pænam corporis assistivam juxta personarum, sacti, & circumstantiarum qualitatem arbitrio augendam, & minuendam injungimus.

4. Execrabile crimen Incæstus, si committatur copula carnali habita inter primo, vel secundo, vel tertio, vel quarto inclusive consanguinitatis gradu, vel in primo assinitatis, vel cognatione spirituali conjunctos, Viri triremium ad quinquennium, & scutorum centum, Fæminæ verò sustigationis, & exilii, si plebeja, & si honestæ conditionis, scutorum centum, & carceris arbitrio pæna plectentur.

Concubinarii à Parochis, & Confessariis nullo modo absolvantur, five conjugati, five soluti, quicumque illi fint, nisi Concubina penitus ejecta, seu dimissa, & pœnitentiæ signis ostensis; & quoties trina monitione præmissa. non resipuerint, vel sint notorii, ac publici; Tales enimfunt, qui per sententiam, aut confessionem propriam in judicio factam, seu per evidentiam, quæ nulla possit tergiversatione celari, notorii sint; ad Sacramenta per Parochos non admittantur, & ab iisdem Nobis, vel Vicariis nostris Generalibus denuncientur, & si denunciare prætermiserint, arbitraria pœna punientur, nisi etiam de emendatione, separatione, & scandali remotione publica constet; ipsi autem Concubinarii pœna excommunicationis, aliisque per Sacrum Concilium Tridentinum, Sacros Canones, & Constitutiones Apostolicas injunctis punientur; Sciantque Nos adversus eos adhuc nemine denunciante, seu accusante per viam inquisitionis, quinimò etiam ante factas monitiones, omissoque excommunicationis remedio, si ita expedire duxerimus, fore processuros, & quidem severissime, tam ad pœnam pecuniariam, quam corporis afflictivam, aliasque arbitrio Nostro.

6. Si qui verò in alterutra Nostra Diœcesi matrimonium alibi contractum asserntes more conjugali cohabitare reperti suerint, literas testimoniales ejusdem ab Ordinario loci, ubi celebratum suerit, Parochis, in quorum Pa-

rœciis degunt, exhibere omninò teneantur.

7. Perditæ mulieres, quæ libidine, vel aviditate furentes se ipsas prostituunt, ut resipiscant, & Deo reconcilientur, non cessamus totis viribus, & auxiliis laborare. Quæ autem surgere ab hujusmodi turpitudinis cæno detrecant, curare saltem debemus, ne sua petulantia, & pravo exemplo honestarum seminarum mores corrumpant, alissique omnibus scandalum, & peccandi occasionem prebeant; Quapropter seriò prohibemus, ne publicæ Meretrices prope Ecclesias, vel Monasteria tàm Monialium, quam Religioso-

gio sorum habitent, neque prope Conservatoria, & domos Mulierum honestarum, neque in viis publicis, sed vicos, & diverticula quarant. Puellas etiam fub prætextu Confanguinitatis, vel famulatus domi fuæ non habeant; Ad Ecclefias Monialium, etiam prætextu audiendi Sacrum, non accedant, & in aliis Ecclesiis post Divina celebrata Officia. non permaneant, prefertim ad colloquendum; sed modeste flarim discedant.

8. Post datam horam vigesimam quartam extra domum vagari non audeant , Natalitiis, ac Paschalibus Festis, Quadragefimali, aliifque temporibus Sacris neminem in domum introducant, neque Cauponis . aut diversoriis, vel Tabernis quæstus causa, aut quomodolibet alantur, sive retineantur, nisi itineris occasione, & tunc per diem unicum, nisi aliud necessitas cogat. Caupo, vel Tabernarius, aut quovis nomine nuncupatus, qui contrafecerit, pœnis arbitrio Nostro gravissimis afficietur.

Sed eò severius in flagitiofos illos Diaboli Satellites, quos Lenones appellant, animadvertendum est, quo atrocius delinquunt, miserandam Animarum stragem in-Christiana Republica edentes, interque alia gravissima scelera mulieres alioquin honestas per fraudem, quod maximè dolendum est, seducentes; Idcircò quicumque in hoc scelere deprehensi fuerint, sive Viri, sive Fæminæ, gravibus juxta Canonicas sanctiones, & Imperatorum etiam leges, aliisque pro arbitratu Nostro pœnis afficientur, & fustibus cæsi è Diœcesum nostrarum finibus omninò exterminabuntur, & juxta facti, & personarum circumstantias Vir etiam ad triremes damnabitur.

Si ex Clericis, quos præ cæteris continentiæ, & castitatis splendore præstare oportet, quisquam (quod abfit ) in adulterii, concubinatus, vel etiam fornicationis crimine, aut aliis impudicitiæ fordibus deprehensus, aut de illis convictus fuerit, pœnis severissimis contra illum animadvertemus, & crescente contumacia, pro delicti quali-

140 tate, ad excommunicationem, suspensionem, & ad Beneffcii privationem procedemus.

#### TITULUS ULTIMUS.

### Miscellaneus.

ATERFAMILIAS fuam Familiam doceat, quæ ad piè, fanctèque vivendum agenda funt, quæ sequenda, quæ vitanda; illam ad iracundiam non provocet, fed in disciplina, & correctione instituat; operam det, ut Christianæ Fidei rudimenta addiscat, Sanctissimum Viaticum associet, crebrò confiteatur, vigilias, & jejunia servet, Missa Sacrificio quotidiè intersit, Conciones sacras non omittat, Processionibus interesse studeat; ne patiatur quemquam blasphemum, perjurum, aleatorem, lascivum, & quod Festis diebus opus servile faciat. Filii Parentibus obediant, & obsequium præstent, ut benè ipsis sit, & longævi sint super

Viri diligant Uxores suas, sicut Christus Ecclesiam ; eis adhæreant; fint duo in carne una; abstineant à fornicatione. Uxores Viris subditæ sint; illos diligant, timeant, vercantur; non indecenter, non luxuriose se exornent; composite, & humiliter se gerant; pudicas, castas, sobrias, & irreprehensibiles se præbeant; familiam, domum, & omnia diligenter regant .

terram.

Vidux totam spem in Deo reponant; orationibus infiftant; in vestitu, habitu, incessu, & sermone humilitatem præseserant; homines suspectos in domo non recipiant; bonorum virorum confilio utantur; Judith, Annæ, & fimilium, vitam, & mores intucantur, ac imitentur. Virgines fint animo, corpore, & omni fenfu composita, vere-

cun-

cunda, non loquaces; domestica Juvenum consortia vitent; adulatores, & adulatrices expellant; spectaculis, ludis, & choræis non intersint; cogitent semper, quæ Domini sunt. Anus in habitu sancto sint, non criminatrices, non multo

vino servientes, & prudentiam doceant.

4. Senes sobrii sint, pudici, prudentes, sani in side, in dilectione, in patientia; Juvenibus consilio, & exemplo præsint; coram eis turpia non agant, nec loquantur; Loca Sacra frequentent, memoria repetentes brevi se ad Patriam migraturos. Juvenes benè, & studiosè vivant; otium horreant; malorum consortia sugiant; Senum consilio utantur; illis assurgant, & pareant; bonas artes, & scientias addiscant; vitam laudabilem suorum majorum imitentur; vanitatem, & inanis gloriæ cupiditatem oderint; Deum super omnia timeant, ejusque mandata servent.

5. Domini Seruis præcipiant cum charitate; minas remittant; sciant, quod communis est eorum Dominus, apud quem non est acceptio personarum. Servi subditi sint Dominis, non tantum bonis, sed etiam discolis; quæcumque faciunt, ex animo faciant; non ad oculum serviant, sed in simplicitate cordis; à fraude caveant, pariter à negligentia in rebus sibi commissis; Fideles sint; nihil occulte rapiant, nec alios rapere sinant; mandata sideliter, & cito exe-

quantur.

6. Magistri non minus sidei, & vitæ, quàm eruditionis, & scientiæ elogio sint commendati; Fidei professionem emittant; Pueros in grammatica, & doctrina instruant; etiam quæ ad religionem, & Christianæ vitæ disciplinam, doceant; Dominicis diebus dent operam, ut adolescentes ad Doctrinam Christianam in Parochiali Ecclesia conveniant; hortentur, compellant, ut Miss, & Concionibus intersint; diebus Festis doceant solum, quæ ad bonos mores attinent. In Gymnasio Sacra aliqua Imago in loco decenti appendatur, ad quam Discipuli horis præscriptis pre-

ces effundant; Modestia, obedientia, silentium, pietas in Scholis fervetur, & introducta augeatur; verborum obsenitas, impudica actiones, nuga, contentiones, contumelia, & ludi explodantur; & dum alios docent, se ipso sin primis doceant, ne Puerorum imbecillis atas corum culpa malis moribus imbuatur.

7. Mercatores, & Artifices quicumque dies Festos servent; non mentiantur, vel salsum jurent; ab illicitis, & injustis lucris abstincant, æquis utantur stateris, mensuris, atoue ponderibus; Venalia non corrumpant, aut adulte-

rent; Operariis illicò mercedem folvant.

8. Notarii fua in arte probitatem, integritatem egregiè oftendant; non odio, non amore à fuo officio declinent; in Inftrumentis conficiendis veritatem non imminuant; falfatatem non immificeant; secretò fibi bona fide commiffa calent, non ftipulentur contractus sententatios, mentem contrahentium intelligant, inde seribant, postea recenseant absque eo, quod qui equam addant, seu detrahant; Testamenta, donationes, Legata summa diligentia conscribant; & in omnibus suum fideliter exequantur officium.

9. Divires, & Nobiles nihil injufté querant; propter divitais pauperes non contemnant; egenis fint auxilio; quod debent famulis, & Operariis, jufté, & citô folvant; perpetuo inter vicinos pacem, & concordiam conciliare nitantur; opes fint innocenter parte; eafque modefté habeant. Pauperes divitibus libenti animo inferviant; illis non invideant; ob fugiendam inopiam ad malas artes fe non convertant, fed paupertatem in Domino tolerent.

to. Medici agrotantis curam temeré non suscipiant ; fibi non imputatur mortalitatis eventus, niss per imperitant aliquid commiserint ; instrmitate cognita, opportuna exhibeant medicamenta; novis experimentis egrotum in salutis discrimen non adducant; curationem non derelinquant, sive gratis, sive mercede operam medicam adhibeant; non

protrahant de industria infirmitates; in relationibus super vulnera faciendis debita utantur consideratione; gravi morbo affectos moneant, ut animarum quoque Medicos advocent.

11. Milites Christiani singulis saltem diebus Festis Missa Sacrificium audiant, per annum pluries consiteantur, & Sacram sumant Communionem, jejunia ex pio Ecclesia instituto inviolate servent; dum tempus suppetit, piorum librorum, non obscoenorum lectione delectentur, à blasphemiis abstineant; aleas, & luxuriam odio habeant; suis stipendiis sint contenti, neminem concutiant; nulli calumniam inserant. Officiales illos non opprimant, nihil extorqueant, vel vi rapiant: stipendia non retineant; malos usus, depravatas consuetudines, & corruptelas in militia de medio tollant.

12. Advocati, & Procuratores diffugiis, & controverfiis in negociis expediendis tempus non terant; meminerint
juramenti, quod emiserunt, se, nisi, quod justum, & defendendum, pro clientibus acturos; desperatas, & causas
injustas non tueantur; veritatis lumen non obscurent; in
negociis fratrem suum non circumveniant; litigantium commoda perinde, ac sua curent; instrumenta litis videant di-

ligenter; & Deum semper pre oculis habeant.

13. Iudices omnino invigilent ad id, quod faciunt, Domini loco judicium exercentes; omne eorum judicium fciant in eos redundaturum; nulla apud eos sit acceptio perfonarum, uulla munerum cupido, cunca diligenter operentur; cum eis semper sit timor Domini. Et qui in hac nostra Diœcesana Synodo ex Sacri Concilii Tridentini decreto Judices Synodales deputantur, quibus causæ Ecclesæ, & Spirituales ad Fornm Ecclesiasticum pertinentes in partibus delegandæ committantur, & ex quibus juxta Gregorii XV.Constitutionem Regulares debeant sibi Conservatores eligere, causa, quanta sieri poterit, brevitate, termi-

naristudeant, ac litigantium artibus in litis contestatione, vel alia parte judicii differenda, sive termini præsixione,

five competenti alia ratione occurrant.

14. Examinatores pariter Synodales, qui pro examinandis jis, qui ad Parochiales Ecclesias obtinendas accedunt, eliguntur, & deputantur, memores sint muneris, quod exercent, ac juramenti, quod præstant de officio, quacumque humana affectione postposita, sincerè, & sideliter exercendo. Caveant, ne quicquam prorsus occasione habendi examinis, ante, vel post illud, accipiant, aut privatim examinandos præmoneant. Ea tantum ab Examinandis perquirant, quæ ad munus Parochiale, & animarum curæ exercitium pertinent, nec inutilibus, & implicatis quassionibus ipsos satigent, aut verbis, vel gestis deterreant, atque in eis non solum scientiam, sed modestiam quoque, prudentiam, continentiam, ac reliquas Christianas virtutes explorent.

15. Quoniam verò homines sumus, & ubique esse non possiumus, acciditque serè ut Sacerdotum, Clericorum, & aliorum delicta vix tandem post alios ad Superiorum notitiam veniant; laudabile Saniorum Prælatorum institutum sequentes deputandi in Diœcesana Synodo viros aliquot integræ Fidei, qui in delictis inquirendis, & Episcopo deserendis Vicarios juvent, Testes prædictos per nos deputandos in Domino hortamur, ut sine odio, amore, metu, spe, gratia, aut alia animi assectione, (discretè tamen interrogando, non judiciario ordine procedendo) diligenter inquirant.

16. An Parochi, & Canonici, aliique, qui per Sacri Concilii Tridentini decreta, & juris dispositionem ad resi-

dentiam tenentur, verè resideant.

17. An Capitulum Cathedralis, & reliquarum Ecclefiarum Clerici ea, quæ circa Divina Officia recitanda, & decantanda in hac Synodo fancita funt, ritè perfolvant.

18. An Parochi Dominicis, & Festis diebus, hora ad

Po-

Populi commoditatem congruente, Missa celebrent; Plebes in jis Fidei mysteriis, quæ ad salutem necessario feienda sunt, instruant, ac pueros, & puellas prima ejus dem Fidei rudimenta edoceant; Sacramenta bene, & malè valentibus, reliquis post positis negociis, ministrent, & jacentes egrotos sepius invisant.

19. An in Ecclesiis, & Cappellis Missa statutis tempo-

ribus celebrentur .

20. An Sacerdotes diebus Dominicis, & ceteris anni Festivitatibus Missa Sacrificium offerant, & reliqui Clerici ad Synodalium Constitutionum præseriptum Sacramenta, Pænitentiæ, & Eucharistiæ frequenter suscipiant, & omnes ritè officio suo fungantur, vitam verè Clericalem ducentes.

21. An in nostra hac ditione superstitiones, blasphemia, concubinatus, adulteria, usura, & id genus alia publica vigeant scelera, an adsint Magi, Arioli, Venesici, Incantatores.

22. An Festi dies debita Religione colantur, & Sacra

jejunia custodiantur .

23. An aliqui in Paschate à Communione abstineant, Ecclesias non frequentent, vel debitam eis devotionem, & cultum minimè exhibeant.

24. An aliqui secreta, & suspecta habeant conventieula, aut verbis, sactifve se Hæreticos, aut in jis, quæ Fidei sunt, suspectos haberi mercantur.

 An aliqui Monasteria Monialium nimis frequentent, non obtenta licentia, & an earum clausura cum debi-

tis cauthelis, & regulis custodiatur.

26. An Pia Legata juxtà Testatorum præscriptum, & juris dispositionem suum sortiantur essectum, aut id Hæredes, & Executores negligant.

27. An Matrimonia inter aliquos contra Canonicas Sanctiones, & Sacri Concilii Tridentini Decreta contracta fint, vel imposterum contrahantur.

T

#### 146 CONSTITUTIONES

28. An denique ea, quæ à Nobis in hac Diœcefana Synodo constituta, & decreta sunt, rité serventur, & quicquid reformatione, aut moderatione dignum compererint, aa Nos, aut Vicarios nostros Generales, quoties opus suert, deserant, ut Spirituales egritudines, & necessitates Populi Nobis commissi scientes, facilius remedia adhibere valeamus.



### JUDICES STNODALES.

Illustris. & Reverendis. D. Julius Martius Episcopus Eliopolitanus Suffraganeus Eminentis. & Reverendis. D. Cardinalis Episcopi Ostiensis, & Veliterni.

Hluftriß. & Reverendiß. D. Blafus Tertius de Laurea Abbas Commendatarius S. Ángeli de Raparo Anglonen. Vicarius Generalis Veliternus, nominatus Epifcopus Ifernienfis.

Reverendis. D. Carolus Bartholomæus Piazza Archipresbyter Collegiatæ S. Mariæ in Cosmedin de Urbe, & Vi-

carius Generalis Oftienfis.

#### Admod. RR. DD.

Sylvester Cinellus I.V.D. Archipresbyter Cathedralis Veliterne.

Antonius Antonellus I.V.D. Canonicus Pœnitentiarius .
Francifcus Antonius Andrianus Canonicus .
Antonius Salvator Covius I.V.D. Canonicus .
Philippus Gagliardus S. T. D. Canonicus .
Gregorius Landus Canonicus Theologus .
Prosper Georgius I.V.D. Canonicus .

# Examinatores Synodales.

#### Admod. RR. DD.

Sylvester Cinellus I.V.D. Archipresbyter. Paulus Ulisses I.V.D. Canonicus. Antonius Antonellus I.V.D. Canonicus Poenitentiarius. Antonius Salvator Covius I.V.D. Canonicus. Philippus Gagliardus S.T.D. Canonicus. Gregorius Landus I.V.D. Canonicus Theologus. Julius Antonius Funarius Canonicus.

#### RR. DD.

Petrus Cagnettus I.V.D. Parochus S. Michaelis Archangeli.

P. Præpositus pro tempore S. Martini Congregat. Somaschæ.

P. Dionisius de Roma Ord. Min. de Observan. Theologus . Eminentiss. Episcopi, & Lector Moralis, & Casuum Conscientiæ.

P. Bonaventura de Valonia Lector Generalis in studio Generali Velitern, FF.Min. de Observ, S.Francisci in Con-

ventu S.Laurentii.

Philippus Furnius Archipresbyter Collegiatæ Cisternæ. Joannes Milita Canonicus Collegiatæ Coræ. Cæfar Trocchius Canonicus Collegiatæ Norbarum. Scipio Nardus Parochus S. Salvatoris Coræ.

# Testes Synodales.

#### Admod. RR. DD.

Julius Cavaciocchi . (Canonici Cathedralis Antonius Silvi . (S. Clementis . Joseph Antonius Gagliardi . (

#### RR.DD.

Camillus Magni Parochus S.Mariæ de Trivio.
Antonius Tori SS. Salvatoris Coadiutor.
Joannes Baptista Pistillus Archipresbyter S. Petri Coræ.
Ioseph Lutius Vicarius foraneus Coræ.
Antonius Catena Canonicus Collegiatæ Cisternæ.
Franciscus Aristoteles Canonicus Collegiatæ Norbarum.
Antonius Carbonus Archipresbyter Arcis Maximæ.
Erasmus de Philippis Archipresbyter Terræ Juliani.
Cappellanus Curatus pro tempore Cathedralis S. Aureæ
Ostiensis.
Cappellanus Curatus pro tempore Castri Porciliani.

# Deputati Monsterii S.Claræ.

#### Admod. RR.DD.

Antonius Silvius . )
Julius Antonius Funarius )
D. Co: Io: Baptista Landus .
D. Augustinus Butius .
D. Ioseph de Rubeis Procurator .

#### CONSTITUTIONES 150

# Deputati Monasterii Sanstissimi Nominis Jesu.

Ad.RR. DD. (Antonius Salvator Covius. (Canonici. D. Malatesta Torutius.

D. Clemens Erminius Borgia.

D. Franciscus Antonius Fiscarius.

# Deputati Seminarii.

( Antonius Basile. ( Philippus Gagliardi. ( Petrus Cagnetti Parochus S. Michaelis RR.DD. ( Archangeli . ( Marcus Tullius Scoccia Beneficiatus in-Cathedrali S. Clementis.

# Deputati Sacri Montis Pietatis.

Ad.RR.DD. ( Philippus Gagliardus. ( Canonici. RR. DD. ( Petrus Cagnettus Parochus S. Michaelis Archangeli.

( Paulus Vicecomes Parochus SS. Salvatoris.

D. Malatesta Torutius .

D. Comes Jo: Baptista Landus.

D. Xaverius Antonellus .

D. Joseph Torutius .

## S T N O D A L E S. 15 i Deputati Gynecæi, sive Collegii Ursolinarum.

D. Malatesta Torutius.

D. Franciscus Antonius Fiscarius.

# Deputatipro locis Piis in utraque Civitate, & Diæcesi.

In Civitate, & Diœcesi Ostiensi.

R.D. Hieronymus Organantes I. V. D. Ostien. Arcis Præfectus.

#### In Civitate Veliterna.

Admod. RR. DD. P
Antonius Salvator (
Covius. (Canon.
Prosper Georgius (
Canonicus Julius Antonius Funarius.

Pro Ecclesia Cathedrali, & 4. Confraternitatibus in ea existentibus, aliifque annexis.

Pro Ecclefiis SS. Salvatoris, Sanctæ Luciæ, Confervatoriorum, & pro Oratorio. & Confraternitate Sancti Antonii Patavini.

Canonicus Franciscus Anto- Pro Ecclesis S. Michaelis nius Andriani . Archangeli , Sancti An-

Pro Ecclefiis S. Michaelis Archangeli, Sancti Antonini, & Oratoriis Sancti Ioannis in Plagis, & S. Ioannis Decollati, & illorum Confraternitatibus, aliisque annexis.

Сапо-

#### 152 CONSTITUTIONES

Canonic. Antonius Basile. Pro Ecclesiis S.Martini cum Confraternitatibus, S.Antonii Abbatis, B. Mariæ Virginis delle Fosse, & Oratorio, & Confraterni-

oratorio, & Confraternitate B. Marię Virginis Sanguinis, aliifque annexis.

Canonic. Antonius Silvi.

Pro Ecclesia S.Marie in Horto cum Confraternitate
Olitorum, & Oratoriis
S.Vallis cum Confraternitate SS.Stigmatum S.Francisci.S.Sylvestri cum Universitate Fabrorum Lignariorum, aliisque annexis.

Canonic. Gregorius Landi.

Pro Ecclessis Sancti Petri, S.Laurentii, S.Apolloniæ, SS.Trinitatis, & Oratorio S.Marie Constantinopolis, aliisque annexis.

Canon. Philipp. Gagliardi.

Pro Ecclessis S.Io:Baptistæ in Plagis, S.Marie de Trivio, S.Mariæ in via lata cum Confraternitatibus, Universiratibus, alissque annexis.

### In Diœcesi Veliterna.

Admod. R.R. DD.

Canonici (Antonius Salvator Covius (Pro Core.

Canonicus Philippus Gagliardi

Canonicus Antonius Basile Pro

Pro Cisterna. Pro Norbis, & Nympha.

Cano-

Canonicus Franciscus Andriani Pro Arce Maxima.

Canonicus Julius Antonius Funari Pro Juliano, Turichia,

& Castro Ginnetti.

# Revisores Sacr. Rituum.

In Civitate, & Diœcesi Ostiensi.

R. D. Cappellanus Curatus pro tempore Castri Romani.

#### In Civitate Veliterna.

Admod. RR. DD.

Franciscus Antonius Andrianus)
Julius Antonius Funarius
Prosper Georgius
Canonici Cathedralis
S. Clementis.

#### R.R. DD.

Jo: Antonius Malcotti Beneficiatus in eadem Cathedrali. Paulus Vicecomes Parochus SS. Salvatoris.

#### In Diœcesi Veliterna.

RR. DD.

Angelus Cerrachius Canonicus Collegiatæ Coræ. Laurentius Testinus Canonicus Collegiatæ Cisternæ. Cæsar Trocchius Canonicus Collegiatæ Norbarum.

# Deputati ad Instructionem Promovendorum.

RR. DD.

Antonius Malcotti ) Beneficiati in Cathedrali
Franciscus Moro ) S. Clementis .
Dominicus Antonius Ascenzi Coadjutor Sanctæ Mariæ
de Trivio .

Conclu-

# Conclusio Synodi.

Toy E hec, Auctore Deo, necessitatibus utriusque Nostræ Diæcesis benè perspectis, in pre-A fenti Nostra Synodo statuenda, ac decernenda censuimus, quæ, ut debitæ executioni deman-

dari possint, peculiare mox Edictum ad valvas utriusque Cathedralis affigi curabimus, & elapso, postquam affixum fuerit, mense, ea vim legis habere volumus, omnesque, prout materia postulat, tam Laicos, quam Ecclesiasticos, five Sæculares, five Regulares, cujuscumque gradus, conditionis, ac dignitatis extiterint, non secus, ac si de illis specialis mentio facta, eademque singulis personaliter intimata fuissent, comprehendere, afficere, & obligare.

Ne autem temporum decursu, hominumve incuria-Constitutiones hujusmodi abeant in desuetudinem, seu deperdantur, non modò in Diœcesana Synodo, quoties celebrabitur, eas denuò saltem generaliter promulgari, verum etiam earumdem, ubi fuerint impressa, & publicata, authenticum exemplar tam in Nostra Cancellaria, quam in Capitulorum, & omnium Parochialium Ecclesiarum Archiviis reponi, nullatenus amovendum sub pœna scutorum trium Locis, & usibus Piis applicandorum, quando per Visitatores nostros alicubi deesse compertum fuerit, & ideò diligenter, perpetuòque observari, & custodiri strictè jubemus; innovantes, & ab omnibus servari mandantes quecumque etiam Decreta in aliis retrò Synodis edita, & promulgata, quæ hisce Sanctionibus nostris, aut Sacri Concilii Tridentini Decretis, & Pontificiis Ordinationibus non adversentur.

Contra inobedientes, & contumaces ultra penas, & Censuras his Costitutionibus suo quasq; Loco adnexas plenariam Nobis, & Successoribus nostris facultatem reservamus, eos per alias, etiam corporis afflictivas, & pecuniarias, puniendi, mulctandi, & corripiendi, prout (delicti, & perfonæ qualitate, temporis, loci, & scandali circumstantiis maturè perpensis) secundum Deum visum suerit expedire; Licèt in Eo, qui nos confortat, speremus fore, ut Oves celitus Nobis concreditæ Pastoris sui vocem audiant, & virtutis amore ad harum le gum observantiam slectantur.

Sed quia casus contingere possum præsentibus haud comprehensi, & non rarò, quæ pro communi utilitate salubriter statuuntur, justis de causis emendari oportet, Ordinariam pariter sacultatem Nobis relinquimus his nostris Constitutionibus addendi, easque mutandi, corrigendi, alterandi, declarandi, interpretandi; ipsisque non obstantibus, cum Subditis Nostris, prout æquitas postulaverit, dispensandi; salva semper Apostolicæ Sedis, & S.R.E. auctoritate, quam ut Parentem optimam omnes meritò revereri, & ut Magistram sequi debemus, cujus propterea judicio libentissimè Sanctiones, & Decreta, quæ edidimus, semper

emendanda, & corrigenda subijcimus.

Vicariis demum nostris Generalibus hoc in loco præcipuam de harum Constitutionum executione curam in primis committimus, eorumque conscientiam graviter onerando præcipimus, ut omni humano affectu, quocumque terreno timore, & detestanda personarum quarumcumque acceptione postpositis, Nostra in omnibus auctoritate, tamquam si Nos ipsi præsentes essemus, imperterriti utantur. Tum Vicarios Foraneos, atque etiam Parochos omnes, & Confessarios exoratos volumus per charitatem Dei, & Domini nostri Jesu Christi, ut una Nobiscum pro Gregis nostri falute, & incolumitate laborent, & huc omnem fuam industriam, operam, studiumque conferant. Præcipuè verò eumdem Deum Opt. Max. assiduè deprecentur, quatenus, quæ ad ipsius gloriam, & Nostrarum, Nobisque commissarum Animarum utilitatem ipso inspirante stabilivimus, & ordinavimus, ipso etiam dante, debitam apud omnes exe-

V 2

#### 156 CONSTITUTIONES

cutionem, & observantiam feliciter nanciscantur; ut Oves nostra Nobiscum, & Nos cum illis per viam mandatorumcautè incedentes ad ipsum supremum omnium Animarum-Pastorem perveniamus, cui Regnum est, & Imperium super omnia in sacula saculorum. Amen.

#### ACCLAMATIONES

#### SYDONALES

### In prima Sessione.

Diaconus V. Deo Patri misericordiarum, & Deo totius consolationis, & gratiæ, omnis laus, honor, & gloria in sæcula sæculorum.

Chorus R. Amen, amen, amen.

Diac. V. Beatissimo D.N. INNOCENTIO Papæ XII. San-&x, & Universalis Ecclesse Pontifici, Christiani nominis in omnes terrarum partes propagatio, cundarum Gentium obedientia, pax vera, diuturna prosperitas.

Chor. B. Domine Deus SS. Patrem nostrum Ecclesiæ tuæ conserva; mitre illi auxilium de Sancto, ut eo gubernante Gentes omnes illuminentur; & quæ dispersæ sunt, in unum Ecclesiæ tuæ ovile colligantur.

Diac. V. Eminentissimo, ac Reverendissimo D. Alderano Cardinali Cybo Episcopo nostro vigilantissimo, ejusque Ministris Divinum auxilium pro sancto zelo, vires pro reca voluntate, & selix exitus.

Chor. B. Omnipotens Deus super Antistitem nostrum bene-

dictionum tuarum dona perpetua multiplica.

Diac. V. Illustrissimo, ac Reverendissimo D. Odoardo Patriarchæ Constantinopolitano hujus Sanstæ Synodi Præsidi perennes gratias.

Chor.

Chor. B. Perennes gratias, incolumem, falvumque illum Dominus diutifimè custodiat, atque conservet.

Diac. V. Civitatibus, Oppidis, Terris, omnibuíque aliis partibus utriuíque Diœcesis Ostiensis, & Veliternæ tranquillitas, talus, & Divinarum gratiarum abundantia.

Chor. B. Benedic Domine filios tnos, & esto in circuitu Populi tui ex hoc nunc, & usque in Sæculum.

Diac. V. Decretorum utriusque Diecesis observantiamfalurarem omnes, qui hie adsumus, unanimi voto à Deo bonorum omnium largitore humiliter imploremus, intercedente Deipara Virgine Maria Domina-Nostra cum Beatis Apostolis Petro, & Paulo, & Beatis Clemente, Pontiano, Eleuterio, Geraldo, Roccho, Francisco Xaverio, & Aurea Patronis, & Protectoribus Nostris, ac omnibus Sanctis.

Chor. R. Fiat, fiat . Amen, amen.

#### ORATIONES

### In fine prima Sessionis.

Cantor. A Rate Frattes charissimi toto corde conversi ad Dominum, mentes ad Carlum erigamus, & corporibus prostrati devotè hac precemur invocatis Sanctis Patronis, & Protectoribus Nostris, Beatissima semper Virgine Maria, Sanctis Apostolis Petro, & Paulo cum cateris Beatis, quorum Corpora, & Reliquia quiescunt in his Diocecsibus.

Orate intimo dolore, ut Dominus peccatorum noftrorum veniam nobis concedat, negligentiis indulgeat, ignorantiæ pareat, errata omnia condonet, quæ in-Clericali difciplina, in Officiis Sacerdotalibus multiplici errore commissimus, immo Charitatis assectu singuli pro

#### 158 CONSTITUTIONES

Eminentissimo, ac Reverendissimo Episcopo, & omnibus, qui in hoc Clero continentur, idem orate, orate inquam, ut salvemur.

#### Fiat pausa per unum Miserere, quod recitatur secretò.

Fratres charissimi unanimes perseverate in Oratione, & petite à Patre misericordiarum, & Deo totius consolationis, quem credimus esse in medio hujus Sacri Cætus, petite Spiritus Sancti Dona, ut posthac dignè ambulemus vocatione, qua vocati sumus, Sacramenta dignè ministremus, Verbum Dei cum fructu prædicemus, animas sollicitè curemus, religiosè vivamus.

#### Fiat pausa, ut supra.

Fratres charifsimi unanimes orate pro Sanctifs.D.N. INNOCENTIO Papa XII. Christi Vicario, ut Sanctam Ecclesiam sancte gubernet cum Sacro Cardinalium Collegio, orate pro Sancta Catholica, & Apostolica Ecclesia Romana toto Orbe dissus, ut cam Deus conservet, defendat, augeat, & exaltet ad honorem, & gloriam suam.

#### Hic fiat Benedictio, & dimittatur prima Seffio.



# ACCLAMATIONES

Pro ut in prima Sessione.

### ORATIONES

In fine secundæ Sessionis.

Rate Fratres charissimi, unanimes orate, ut bonum quod in nobis ab Eminentissimo, ac Reverendissimo. Antistite nostto tam incenso charitatis studio, & ossicio requiritur, omninò exequamur, utque prompta cum eo sollicitudine gradientes dignè ambulemus vocatione, qua vocati sumus, omnique opere bono crescentes obediamus Deo studiis placitarum orationum.

#### Fiat pausa, ut heri.

Fratres charissimi orate unanimes, ut Deus spiritumu Religiosa observantia det omnibus Viris Regularibus hujus Diœcesis ad suam salutem, & Populorum adissicationem, omnibus item Monialibus ad salutem suam, & aliorum.

#### Fiat pausa, ut supra.

Fratres charissimi unanimes orate pro cunctis Populis utriusque hujus Diœcesis, ut Deus conservet in its Sancam Fidem Catholicam, peccata eliminet, augeat devotionem, concedat abundantiam fructuum terræ ad earum felicitatem.

# Cantatur Hymnus Te Deum &c.

Acta fuere, & respective lecta, & publicata supradicte Constitutiones Universo Clero tam Urbano, quam Foraneo, servatis de more servandis, legitime convocato in Cathedrali Eccl. S. Clementis V elitris per Rev. D. Josephum Savum ejus dem Ecclesia Beneficiatum Cantorem, Synodi Secretarium, Prasidente in ea Illustriss. ac Reverendiss. P.D. Odoardo Cybo Patriarcha Constantinopolitano, cum interventu Illustrissimorum, ac RR. DD. Thoma Guzzoni Episcopi Sorani, 69 Julii Martii Episcopi Eliopolitani Suffraganei Eminentiss. ac Reverendiss. P.D. Cardinalis Episcopi, qui unà cum Illustrissimis , ac RR. DD. Dominico Hercule Monanni Episc. Terracineñ , & Petro Paulo Gerardi Episcopo Anagnino mox accessuris ad Solemnem S.Geraldi Episcopi, @ Protectoris translationem postridie Synodi celebrandam fuerant per Emin. Suam adsciti, multis ibidem præsentibus, & audientibus, præsertim Perillustr. & Adm. RR. DD. Joanne Paulo Borgia J. U.D. & Cafare Santirecchia Testibus ad pradicta specialiter babitis, vocatis, atque rogatis, Anno reparata Salutis 1698. Indictione Sexta diebus 24. 5 25. Menfis Novembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, ED D. N.D. INNOCENTIL Div. Prov. Papa XII. anno eius Octavo.

Et quia Ego Simon Antonius Bartoloccius de Celleno Diœc. Montis Falifci publicus Apost. auctorit. Not. es ad prasens Curia Epise. Veliterna Cancellarius de pramissis rogatus sui, ideo boc publicum Instrumentum Synodi Actorum scripsi, es publicavi.

# TAVOLA

Delle Promulgazioni, che devono farsi dalli Curati inter Missarum Solemnia.

# TAVOLA

DELLE COSE, LE QUALI IN ESECUZIONE
Del Sinodo Diocesano debbono publicarsi
ogn'Anno dagli Arcipreti, e Curati delle
Città, e Diocesi d'Ostia, e di Velletri,
nella solennità della Messa Conventuale, e Parochiale gl'infrascritti giorni

Sotto pena à quelli, che tralasceranno la detta publicazione, di scudi due per ciascuna volta, & altre maggiori ad arbitrio.



### DICEMBRE.

Nella prima Domenica dell'Avvento, l'Editto dell'Avvento quello del S. Offizio, e l'altro contro i Bestemmiatori.

Nella seconda Domenica, l'Editto del Santissimo Viatico, & il Sommario della Costituzione di Paolo V. sopra gl'Amministratori del Monte di Pieta.

Nella terza Domenica s'esorti il Popolo à confessarsi, e comunicarsi quanto prima, per essere più disposto alla prossima Solennità del S. Natale, e si publichi l'Editto contro i Delinquenti in materia d'Adulterio, Concubinato &c.

Nel-

Nella quarta Domenica , il Sommario della Bolla in Cæna. Domini , & i Cafi Rifervati , e l'Editto contro gl'Ufurarj. Nella Festa degl'Innocenti , l'Editto contro quelli , che devo-

no adempire i Legati.

Nella Festa di S. Silvestro, l'Editto contro i Debitori Morosi.

### GENNARO.

Nel giorno della Circoncissone, il Catalogo di tutte le Feste di

precetto, e l'Editto circa l'offervanza di esse.

Nel giorno dell'Epifania, nella Catedrale, e Collegiate il Catalogo delle Feste Mobili secondo la forma del Pontificale Romano; & i Curati non lascino per questo d'avvisare il Popolo anco la Domenica antecedente à ciascheduna di dette Feste tanto mobili, quanto immobili.

Nella prima Domenica,l'Editto contro i Bestemmiatori, e l'altro della Dottrina Cristiana, col Sommario dell'Indul-

genze.

Nella seconda Domenica, gl'impedimenti del Matrimonio,

e l'Editto del Santissimo Viatico.

Nella terza Domenica, il Compendio della Bolla del B.Pio V. fopra il modo, e forma di creare i Cenfi, & il Sommario della Bolla di Sifto V. fopra i Contratti illeciti.

Nella quarta Domenica, l'Editto per le Monache.

### FEBBRARO.

Nella prima Domenica, l'Editto contro i Bestemmiatori; e se farà la Quinquagessima, quello dell'Osservanza della Quaressima, e Vigilie comandate, con il Catalogo di esse, & i Curati non lascino per questo d'avvisarne il Popolo anco la Domenica antecedente à ciascheduna di dette Vigilie.

Nella secoonda Domenica, l'Éditto per il Santissimo Viatico, & il Decreto del Concilio di Trento con una parte della Bolla in Cæna Domini contro quelli, che occupano, & ufurpano Beni Ecclestastici.

Nella terza Domenica , l'Editto per l'Archivio delle Chiefe , e Luoghi Pii , e fe farà la prima di Quarefima, l'Editto del S. Offizio .

Nella quarta Domenica, il Decreto del Concilio di Trento contro quelli, che non pagano le Decime.

#### MARZO.

Nella prima Domenica, l'Editto contro i Bestemmiatori.
Nella seconda Domenica, l'Editto per il Santissmo l'iatico;
e se sarà la quarta di Quaressma; l'Sommario della Bolla
in Cana Domini, colli Cass Riservati, & il Sommario
della disposizione del Concilio Lateranense, sopra l'obligo
de' Fedeli di consessario, e comunicarsi almeno una volta,
l'anno.

Nella terza Domenica, l'Editto della Venerazione delle. Chiefe; e fe farà quella di Paffione, se replichi il Sommario della disposizione fudetta del Concilio Lateramense, con avvertire tutti à comunicarsi nella propria Parochia, perche altrimenti s'averanno per non Comunicati, e si procederà alle pene comminate dalli Sacri Canoni, e nel presente Sinodo, i cui Decreti si dovranno notissare al Popolo infosanza.

Nella quarta Domenica, la Bolla del B. Pio V., e la Lettera della Sac. Congregazione de Vefcovi, circa l'obligo de Medici verfo gl'Infermi, e fe farà quella delle Palme, s'eforti il Popolo al fervore di devozione, È à frequentare gl'atti di Pietà nella Settimana Santa.

#### APRILE.

Nella prima Domenica , l'Editto contro i Bestemmiatori . Nella seconda Domenica , l'Editto per il Santissimo Viatico ; e se e fe farà quella in Albis , gl'impedimenti del Matrimonio. Nella terza Domenica, il Compendio della Bolla del B.Pio V. fopra il modo , e forma di creare i Cenfi , & il Sommario

della Bolla di Sisto V. sopra i Contratti illeciti .

Nella quarta Domenica, colle due Domeniche sussegnita, se faranno la terza, e quarta doppo Pasqua, s'ammoniscano quelli, che non avranno adempito il Precetto Pasquale, e si prefiggano loro i tre termini in luogo di Canonica monizione, per poter poi doppo l'assissima alla porta della Chiesa della citazione procedere contro i Contumaci alla fulminazione della Scommunica.

#### MAGGIO.

Nella prima Domenica, l'Editto contro i Bestemmiatori, e l'Altro della Dottrina Cristiana, col Sommario dell'Indulgenze.

Nella seconda Domenica, l'Editto per il Santissimo Viatico,

e quello dell'adempimento de' legati Pii .

Nella Festa dell'Ascensione, si conceda il quarto termine soprabondante à quelli, che nom si sarnou consessati, e comunicati la Pasqua, e si denunzi, che si dichiareranno sommunicati il terzo giorno della Pentecoste.

Nella Domenica infra l'Ottava dell' Ascentione , l'Editto della Cresima , quando s'abbi à tenere nella prossima Festa...

della Pentecoste.

Nella terza Festa della Pentecoste, si dichiarino scommunicati quelli sche non si sono constessati, si leggano publicament i loro nomi, e s'assiggano alla Porta della Chiesa, e se ne mandi la nota all'Eminentiss. Sig. Card. Vescovo, ò suo Vicario Generale.

Nella quarta Domenica , l'Editto de' Danni dati .

### GIUGNO.

La prima Domenica l'Editto contro i Bestemmiatori, e se sarà quella della Santissima Trinità, si publichi il Sommario dell'Indulgenze concesse da Sommi Pontesici à quelli, che intervengono agl'Offizii Divini del Corpus Domini, e per tutta l'Ottava di detta Festa; e s'esorti il Popolo ad intervenire in detti giorni alle Messe, e Vespri, & all'ornamento delle strade, per dove dovrà passare la Processione.

La feconda Domenica , l'Editto per il Santissimo Viatico ; e se farà infra l'Ottava del Corpus Domini , s'esorti il Popolo ad aggregarsi alla Compagnia del Santissimo Sacramento ,

per confeguir l'Indulgenze .

Nella quarta Domenica , l'Editto contro gl'Usurarj.

Nel giorno della Natività di S. Gio: Battifta , l'Éditto per l'Osservanza delle Feste .

Nel giorno de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, l'Editto della. Venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese.

### LUGLIO.

Nella prima Domenica , l'Editto contro i Bestemmiatori .

Nella seconda , l'Editto per il Santissimo Viatico .

Nella terza, il Compendio della Bolla del B. Pio V. fopra il modo, e forma di creare i Cenfi, & il Sommario della Bolla di Sisto V. fopra i Contratti illeciti.

Nella quarta Domenica, il Sommario della Costituzione di Paolo V. circa gl' Amministratori del Monte di Pietà.

### AGOSTO.

Nella prima Domenica, l'Editto contro i Bestemmiatori. Nella seconda, l'Editto per il Santissimo Viatico. Nella Festa dell'Assunta della Beata Vergine, il Decreto del Sac. Concilio di Trento cap. 15. sess. de Regularibus. Nella viij

Nella terza l'Editto contro i Delinquenti iu materia d'Adulterio, Concubinato & c.

Nella quarta, l'Editto per le Monache.

### SETTEMBRE.

Nella prima Domenica, l'Editto contro i Bestemmiatori, e l'altro della Dottrina Gristiana, col Sommario dell'Indulgenze.

Nella seconda , l'Editto del Santissimo Viatico .

Nella terza, l'Editto contro quelli, che devono adempire i

Legati, e l'Editto contro i Debitori morost.

Nella quarta, l'Editto contro gl'Usurarj, & il Decreto del Concilio di Trento, con una parte della Bolla in Gæna Domini, contro quelli, che occupano, & usurpano Beni Ecclefiastici.

### OTTOBRE.

Nella prima Domenica , l'Editto contro i Bestemmiatori .

Nella seconda, l'Editto per il Santissimo Viatico.

Nella terza, l'Editto per l'Archivio delle Chiefe, e Luoghi Pii, & il Compendio della Bolla del B. Pio V. fopra il modo, e forma di crear i Cenfi, & il Sommario della Bolla di Sifto V. fopra i Contratti illeciti.

Nella quarta, il Decreto del Concilio di Trento, contro quelli,

che non pagano le Decime.

# NOVEMBRE.

Nella prima Domenica , l'Editto contro i Bestemmiatori . Nella seconda , l'Editto per il Santissimo Viatico .

Nella terza la Bolla del B. Pio V., e la Lettera della Sacra. Congregatione circa l'obligo de' Medici verso gl'Infermi.

Nella quarta, l'Editto de' Danni dati.

AP-

# APPENDICE

Delle Bolle, Decreti, Dichiarazioni, e Lettere delle S. Congregazioni

Editti, Instruzioni, & Altri Documenti, che vengono citati a' suoi luoghinel Sinodo presente.

### FORMULA

PROFESSIONIS FIDEL

Juxta Pii IV. Constitutionem, quæ incipit Injunctum.

鹽

Go N. firma fide credo, & profiteor omnia, Ad I. Tis. & fingula, quæ continentur in Symbolo Fidei, quo S. Rom. Ecclefia utitur, videlicet

Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Cali, & Terra visibilium omnium, & invisibilium; & in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei Unigenitum, & ex Patre natum ante omnia fecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de Cælis, & incarnatus est de Spiritu San-Eto ex MARIA Virgine, & Homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, & sepultus est, & refurrexit tertia die seeundum Scripturam, & ascendit in. Cælum, fedet ad dexteram Patris, & iterum venturus eft cum gloria judicare vivos, & mortuos, cujus regni non erit finis; & in Spiritum Sanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit, qui cum Patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur, qui loquutus est per Prophetas; & unam Santtam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam . Consiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum; O expecto refurrectionem mortuorum , & vitam venturi Seculi . Ane 1 .

Apostolicas Ecclesiassicas traditiones, reliquasque ejusdem Ecclesia observationes, & constitutiones strmissime admitto, & amplector. Item Sacram Scripturanz juxta eum. b 2 [en]em

fenfum , quem tenuit , & tenet Sancta Mater Ecclefia , cujus est judicare de vero sensu, & interpretatione Sacrarum Scripturarum admitto, nec eam unquam nist juxta unanimem. consensum Patrum accipiam , & interpretabor . Profiteor quoque septem esse vere, & proprie Sacramenta nova legis à IBSU CHRISTO Domino Nostro instituta, atque ad falutem bumani generis , licet non omnia singulis necessaria , scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Panitentiam, Extremam Unclionem, Ordinem, & Matrimonium, illaque gratiam conferre, & ex bis, Baptisinum, Confirmationem. Ordinem fine facrilegio reiterari non posse : receptos quoque, & approvatos Ecclesia Catholica ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, & admitto; omnia, & fingula, qua de peccato originali, & de justificatione in Sacrosancta Tridentina Synodo definita, & declarata fuerunt , amplector , & recipio . Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum , proprium , & propitiatorium Sacrificium pro vivis , & defunctis , atque in Sanctissimo Eucharistia Sacramento esse verè, realiter, & substantialiter Corpus, & Sanguinem, unà cum Anima, & Divinitate Domini Noftri JESU CHRISTI, fierique conversionem totius substantia panis in corpus, & totius substantia vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia Transubstantiationem appellat . Fateur etiam sub altera tantum specie totum, atque integrum Christum, verumque Sacramentum Sumi constanter teneo. Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis juvari , similiter & Sanctos , una cum Christo regnantes venerandos, atque invocandos ese, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque corum reliquias esse venerandas. Firmissime assero imagines Christi, ac Deipara semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum babendas, O retinendas ese, atque eis debitum honorem, ac venerationem impertiendam ; Indulgentiarum etiam potestatem à Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime falutarem effe affirmo. Santtam Catholicam & Apo-

xiij

& Apostolicam Romanam Ecclesiam , omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnosco, Romanoque Pontifici Beati Petri Apostolorum Principis successori , JESU CHRISTIVicario veram obedientiam spondeo, ac juro. Catera item omnia à Sacris Canonibus, & Oecumenicis Conciliis, ac pracipuè à Sacrofancta Tridentina Synodo tradita, definita, 6 declarata indubitanter recipio , atque profiteor , simulque contraria omnia, atque harejes quascumque ab Ecclesia damnatas, rejectas, & anathematizatas ego pariter damno, reiicio, O anathematizo. Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in prasenti sponte profiteor, & veraciter teneo, eamque integram, & inviolasam usque ad extremum vita spiritum constantissime, Dee adjuvante, retinere, & confiteri, atque à meis Subditis, vel illis , quorum cura ad me in munere meo spectabit , teneri , doceri , & pradicari , quantum in me erit , curaturum Ego idem N. Spondeo, voveo, ac juro . Sic me Deus adjuvet, & hac Sancta Dei Evangelia .



AdII.Tit.

## \*\*PUBLICATIONE

DELS. OFFIZIO.

Per ogni prima Domenica di Quaresima, e dell'Avvento.

Noi ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e di Velletri, della S.R.C. Card. Cybo del Sacro Collegio Decano.

H Avendo Noi , per invigilare al nostro Pastoral'osfizio , & adempire agl'ordini del supremo Tribunale della S. Inquifizione , fatto stampare il sequente Editto, ordiniamo , & espressamente comandiamo a tutti, e singoli Arcipreti, Curati, Rettori, & altri Superiori delle Chiefe, tanto Secolari , quanto Regolari delle nostre Città , e Diocest d'Ostia , e di Velletri, che per la prima festa doppo la publicazione presente , siano obligati d'affiggerne un'esemplare alla porta maggiore della Chiefa, & un'altro in Sagrestia, con tenerne uno terzo appresso di loro per poterlo leggere, come l'istesso Editto ordina, due volte l'anno al Popolo in tempo di maggior concorso, cioè le prime Domeniche della Quaresima, e dell'Avvento; & in caso di contravenzione, dichiaramo, che li trasgressori incorrano irremissibilmente nella pena di scudi dieci per ciascuna volta, da applicarsi a Luoghi Pij, & in altre à nostro arbitrio, e la presente publicazione affissa, che sarà ne'luoghi soliti , vogliamo , che oblighi ciascuno, come se susse stata personalmente intimata . Dato &c. il primo di Marzo 1688.

EDIT-

#### EDITTO

#### Del S. Offizio.

Noi per la Mifericordia di Dio, della S. Romana Chiefa Cardinali, in tutta la Republica Criftiana contro l'eretica pravità Generali Inquifitori dalla Santa Sede Apostolica specialmente Deputati.

Ssendo a Noi per la continua esperienza manifesto, che molti per malizia, altri per inobedienza, & altri per ignoranza non sodisfanno all'obligo, che hanno di denunziare al S. Offizio li delitti spettanti ad esso ; e che per ciò succedono grandissimi inconvenienti, & errori, non folamente contro i buoni, e Cristiani costumi, ma ancora contro la Fede Cattolica; Noi per tanto, a' quali specialmente deve essere à cuore la gloria di Dio, la conservazione, O augumento della Fede Cattolica, e la salute dell'Anime, volendo provedere à tanto disordine, con autorità Apostolica à Noi commessa, comandiamo in virtù di Santa obedienza, e sotto pena di scommunica di lata sentenza , oltre l'altre pene prescritte da' Sacri Canoni , Decreti , Constituzioni , e Bolle de'Sommi Pontefici , per tenore del presente Editto à tutte, & à ciascuna persona di qualunque stato , grado , e condizione , ò dignità , così Ecclefiastica, come secolare, che frà il termine di un mese, dieci de' quali per il primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio, si debbiano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Offizio, ò vero à gli Ordinarii tutti , e ciascuno di quelli, de' quali sappiano, è abbiano avuto, è avranno notizia;

Che fiano Eretici , ò fospetti , ò diffamati d'Erefia, ò adherenti , ò fautori , ò ricettatori , ò difensori loro , ò abbiano adesiano puniti ad arbitrio del Giudice.

Che i Giudici Secolari, i quali non punisfero i Rei convini di delitto così efecrabile foggiacciano alle medesime pene delli Delinquenti. Ma dall'altra parte tutti i Giudici diligenti, che severamente li puniranno, per ciascuna volta conseguiscano Indulgenza d'Anni dieci, e la terza parte della, pena pecuniaria.

Che chi uairà hestemmiare, sia obligato di riprendere il Delinquente aspramente con parole; pur che ciò possa faresenza suo pericolo, e poi denunziarlo, e notiscarlo fra tre

giorni al Giudice Ecclesiastico , o Secolare .

Che se sessenzia d'uno, che l'avessero udito bestemmiare, sutti siano tenuti a denunziarlo, eccetto, se fra di loro si sosse-

ro convenuti, che uno solo facesse l'ossizio per tutti.

Che i Denunziatori, e Notificatori guadagnino la medefima Indulgenza fopradetta d'Anni dieci, e la terza partedella detta pena. Il che tutto &c. Dato dalla nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocefano quesso di 24. di Novembre 1698.



#### EDITTO

### Sopra la Dottrina Cristiana.

Dapublicarsi le tre prime Domeniche di Gennaro, Maggio, e Settembre.

Noi ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e di Velletri, della S.R.C. Card. Cybo del Sacro Collegio Decano.

E Sfendo sopra ogni modo deplorabile, che si trovino Anime totalmente inconsapevoli de' principali Misteri della... Santa Fede , senza la notizia de' quali, non solo, come dice l' Apostolo, non si può piacere a Dio, ma è impossibile di conseguire la salute, & ad consortium Filiorum cius pervenire.

Per tanto volendo Noi ovviare, e rimediare a questo irreparabile precipizio dell'istess' Anime, e compire all'obligo del nostro Pastorale Offizio , con questo general' Editto comandiamo, e strettamente incarichiamo a' Parochi, e Confessori, tanto Regolari, quanto Secolari della nostra Città di Ostia, e Velletri , e loro Diocesi , che prima di dare a' Penitenti l'assoluzione debbiano diligentemente interrogarli sopra i rudimenti della Santa Fede, e specialmente, se sappiano i Misteri della Santissima Trinità, che Dio è rimuneratore de'buoni con premio eterno, e che punisce i cattivi con eterna pena; e dell'Incarnazione, e morte di Giesù Cristo nostro Signore per nostra Redenzione ; perche senza questa notizia, sarebbero affatto incapaci del benefizio della Sagramentale Affoluzione: In oltre, se sappiano il Simbolo degli Apostoli, l'Orazione Dominicale, la Salutazione Angelica, i Precetti del Decalogo ,

logo, e della Santa Chiefa, i Sagramenti, e i Sette peccati mortali căpitali; e trovundo nelle predette cofeignoranti i Penitenti loro, debbano con carită Sacerdotale ad esti infegnarli, ad esfetto di renderli degni del Sagramento; Intendendo prò, che ogni qualvolta i l'arochi; e Consessoria, che i desti e Regolari abbiano per esperienza intiera notizia, che i desti loro Penitenti siano pienamente istrutti ne' presati Rudimenti, possono tralasciare d'interrogarli, eccetto in caso, che per lunghezza di tempo si possesse dubitare, che se ne sissero fordati.

E perche vengano le dette cose inviolabilmente osservate, in caso 5 che da Parochi e Consessor sciencemente si pretermetta la sudetta interrogazione, vogliamo, che siano privi della facoltà di consessor & in essa non possano e non che

da Noi reintegrarsi.

Et accioche quesso Nostro Editto sia noto a tutti, e nonpossa da verun Penitente ignorarsi, comandiamo espressimente a tutti i Parochi di quesse nostre Diocesi, che arrivato alle loro mani, lo debbiano nel primo giorno di Festa nel concorso maggiore del Popolo inter Missarum solemnia, & anco nella prima Messa publicare ad alta voce, & intelligibile; inmodo, ebe da tutti possa essere inteso, e dassiggerio poi ne' loro Consessionarii, e ritenerio sempre assisso, acciò ivi, si adessi, come anco alli Penitenti serva di perpetua ricordanza.

Volendo in oltre, che questa stessa di sublicarlo staccia le tre prime Domeniche di Gennaro, Maggio, e Settembre, inseme coll'infrascritto Sommario delle Indulgenze concesse da Sommi Pontesci a quelli, che frequentano la Dottina Cristiana, sotto le pene gravi a nostro arbitrio contro i Trasgressori a tal publicazione, o assissimo e. Dato Oce.

li 20. di Marzo 1690.

#### SOMMARIO

#### DELLE INDULGENZE

Concedute dalli Sommi Pontefici a quelli, che frequentano la Dottrina Cristiana.

L'Beato Pio Quinto concede a tutti i Fedeli dell'uno, c l'altro fesso, che saranno ascritti nella Compagnia della Dottrina Cristiana per ogni volta, che o con insegnare ad altri, o con imparare, s'occuperanno in questo Santo esercizio, Indulgenza d'anni quaranta.

Questa da Gregorio XIII. su confermata, aggiungen-

dovi altri cento' Anni di vera Indulgenza .

Clemente Ottavo ampliando questi Tesori Spirituali, concesse a quelli, che siranno in detta Compagnia il primo giorno del loro ingresso consessiti, e ecommunicati, Indulgenza Plenaria, e nell'articolo della morte loro doppo la debita Confessione, e Communione, e se saranno impediti, dato alcun fegno di Contrizione, invocando il nome di Giesù con la bocca, o vero col cuore, conseguiranno Indulgenza Plenaria.

Similmente a tutti i Confratri, che esercitati in opere pie di questa Confraternita, la terza Domenica di qualunque. Mese, veramente consessitati, e contriti si communicheranno, e pregheranno Dio per la concordia de Prencipi Cristiani, per l'estirpazione, dell'Eresse, e per l'esaltazione di Santa Chiesa,

concede Indulgenza Plenaria.

In oltre a tutti quelli della Compagnia, che si troveranno presenti alle Congregazioni publiche, e private di detta Compagnia, o vero che insegneranno la Dottrina Cristiana, o altri principii della Fede, ogni volta, che in una di queste cose si occuperanno, concede cento Anni d'Indulgenza.

Et a ciascheduno , che attualmente insegnerà , o vero sar**à** P Assiche atto di offesa, o disprezzo contro l'Immagini, o figure rappresentanti il medesimo.

Che abbiano tenute, o tengano occulte conventicole, o ra-

dunanze in pregiudizio, disprezzo, o contro la Religione.

Che abbiano indotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo,o altra Setta contraria alla Fede Cattolica,o impedire i Giudei , o Turchi à battezzars.

Che non essendo ordinati Sacerdoti, s'abbiano con sagrilego ardire usurpato, o si usurpino di celebrar Mesa, ancorche non abbiano proferite le parole della Consecrazione, o abbiano presonto di ministrare il Sacramento della Penitenza a Fedeli di Cristo, ancorche non si sia venuto all'atto dell'as-Coluzione .

In oltre si dichiara, che quelli, i quali non denunciaranno, come si ordina col presente Editto, non possono esser da alcuno assoluti, se non dal S. Offizio, doppo che avranno in esso giuridicamente rivelato i Delinquenti, al che non possono sodisfare con bollettini, o lettere senza nome, e cognome dell' Autore, o altri modi incerti, de' quali non si tiene conto alcuna nel Santo Tribunale.

Si dichiara anche, che con la sudetta espressione de' Casi di sopra da Noi specificati da rivelarse. non s'escludano gli altri Casi spettanti al S. Offizio, che per altro sono compresi ne'Sacri Canoni, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontesici; Nè meno col presente Editto s'intenda derogato all'altre provisioni Canoniche, Apostoliche, & a gli altri Editti degli Ordinarii , & Inquisitori .

Et a fine, che del presente Editto non si possa pretendere ignoranza comandiamo, che sia assisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifichi alli Vescovi delle Città vicine à Roma, nelle quali non sono Inquisitori, acciò lo publichino, & ordinino, che li Parochi delle loro Diocest lo leggano ogn'anno la prima Domenica dell'Avvento, e la prima Domenica di Quaresima; il che parimente vogliamo, che si facci dalli Parochi, e Regolari di Roma nelle loro Chiese in tempo, che si

## EDITTO

Ad III.

# Contro li Bestemmiatori,

Col Sommario della Bolla del B. Pio V.

Da pubblicarfi la prima Domenica di ciaschedun Mese.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Avendo Noi piena notizia dell'essecrando Vizio, che per immonda srassi ono prosperire bessemunic contro Dio, la Beata Vergine, e Santi, senza rissestere, che vengono a concitare con esse il città nitrere, e loro distatori, che pasissono spesso sa distato incarichiamo si conspitare quei rimedi, che se si simo più esseci: Quindiè, che in vigore del presente nostro Editto incarichiamo si confessori, che alli sudetti Bestemmiatori non diano l'assoluzione, senza prima parteciparlo a Noi, che gli prescriveremo le penitenze gravi, e sa latutari da ingiungere alli medemi, acciochè si assenza prima parteciparlo a Noi, che gli prescriveremo le penitenze gravi, e sa latutari da ingiungere alli medemi, acciochè si assenza parte caso riservato a Noistessi.

Ordiniamo in oltre, che i Padri, e le Madri usino ogni studio di leuare da' Figli vizio sì detestabile, i Padroni da' Servidori, e Garzoni, e ch: i Parochi, e Coadiutori di qual'Assistente, o Coadiutore a tale esercizio, ogni volta concede

parimente Anni cento d'Indulgenza.

Alli Padri, Madri, & a chi manderanno Putti, o Putte ad imparare la Dottrina Cristiana, divotamente recitando cinque Pater noster, e cinque Ave Maria per l'esaltazione di Santa Chiesa, per l'estirpazione dell'Eresse, e per la conservazione, & augumento di quest'opera, concede cento Anni d'Indulgenza.

Le quali tutte fono state grandemente accresciute da... Papa Paolo V. per l'Archiconfraternità della Dottrina Cristiana di Roma, e per quelle Compagnie, che alla medesima

Confraternita saranno aggregate.

# EDITTO

# Per la Dottrina Cristiana.

ALDERANO per Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo Decano del Sagro Collegio.

Vendo Noi somma premura, che nelle nostre Città, e Diocest d'Ostia, e Velletri sia insegnata da' Parochi la Dottrina Cristiana con quell'attenzione, e diligenza, che sono tenuti, abbiamo voluto trasmettere ad essi un Ristrettu della medesima Dottrina Cristiana, assinche sene vagliano in questo sì necessario, e pio esercizio; incaricandoli in oltre ad avvertire li Padri, e le Madri dell'obligo, che gli corre di mandare i loro figliuoli, e figliuole ne'tempi, e giorni prescritti alla Dottrina Cristiana, e che non ammettano per Compari, e Commari nel Battesimo, e nella Cressma, ne congiungano in Matrimonio Vomini, e Donne, se non saranno instrutti nella sudetta Dottrina Cristiana, come sono strettamente

obligati tutti quelli, che anno ricevuto l'Acqua Battefmale. Cott efeguifcano con la maggior efattezza, e diano avifo di averlo efeguito intieramente, fotto le pene a noftro arbitrio, non volendo ammettere alcuna scufa per parte de' Parochi in questa materia totalmente necessaria, a chi vuol salvars. Das. il 7, Febrara 1691.

#### COMPENDIO

#### Della Dottrina Cristiana.

- D. Hi v'à creato, e messo al Mondo?
- R. E' fato Iddio .
- D. Chi è Iddio? R. E' il Creatore, e Signore del Cielo, e della Terra.
  - D. Per qual fine vi à creato? R. Per conoscerlo, amarlo, e servirlo in questa Vita, e goderlo nella Celeste Patria.
  - D. Dove è Dio ? R. In Cielo, in Terra, & in ogni luogo.
  - D. Quanti Dei fono? R. E' un folo Dio, mà trè Perfone distinte, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, dette la Santissima Trinità.
  - D. Queste trè Persone sono trè Dei? R. Nò, mà un solo, impercioche non hanno, che una medesima natura, e sostanza.
  - D. Chi è il Maggiore, il più vecchio, & il più potente ?
  - R. Sono le trè Persone uguali in tutte le persezzioni .
  - D. Quale delle trè Persone si è fatto Vomo ?.
  - R. La seconda , cioè il Figliuolo .
- D. Che cosis à fatto per farsi Vomo? R. A preso un Corpo, & un Anima, come abbiamo Noi, nelle Viscere di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo,
  - D. Come si chiama il Figliuolo di Dio fatto Vomo ?
  - R. Giesù Cristo Redentur Nostro vero Dio fatto Vomo .

D.,

D. Perche si è fatto Umn 1 R. Per liberarci con la sua morte dalla perdizione, e meritarci la Vita Eterna.

D. Dove è Giesù Cristo ? R. In quanto è Dio, è in ogni luogo; in quanto è Vomo, è in Cielo, e nel Santissimo Sagramento.

D. Che cofa v'è nel Santissimo Sagramento?

R. Vi è il Corpo, il Sangue, l'Anima, e la Divinità di Giesù Cristo specie di Pane, e di Vino.

D. Che cosa s'intende per le specie di Pane?

R. Quello, che si vede, e si sente, che è il colore, il sapore, e la quantità.

D. Non v'è ancora con le specie la sostanza del Pane nell' Ossia R. Nò, perche è tutta mutata, e transustanziata nel Corpo, e Sangue di Giesù Cristo per virtù delle parole della Consagrazione.

D. Quando si rompe l'Ostia, si rompe ancora il Corpo di Cristo ? R. No, ma solo si rompe le specie, o accidenti del Pane.

D. Se non si rompe il Corpo , in qual parte dell'Ostia resta s R. Resta intiero in qualsivoglia parte di essa .

D. Qual disposizione deve apportarsi per communicarsi degnamente: R. Deve l'Anima esfer purgata dal peccato mortale.

D. Con che si purga l' Anima dal peccato ?

R. Con una buona Confessione.

D. Che cosa deve farsi per fare una buona consessione ?

R. Prima bifogna efaminar bene la coscienza. 3. Avere gran dolore d'aver offeso Dio 3. Far proponimento sermo di non ossenderlo mai più per l'avvenire. 4. Dichiarare tutti i suoi peccati al Consessore. 5. Fare la Penitenza, che sarà impossa.

D. Che cofa è obligato a credere il Cristiano ?

R. Tutto quello, che crede la Santa Madre Chiefa Cattulica Apostolica Romana.

D. Che cofa è obligato a sapere ?

R.

xxviij

R. Quello, che si contiene nel Credo, i Comandamenti di Die, e della Santa Chiesa, & il Pater noster, e l'Ave Maria .

D. Dite dunque il Pater noster , l'Ave Maria , & il Credo .

R. Primo. Padre nostro, che sei neCieli. 2. Sia Santiscato il Nome tuo. 3. Venga il Regno tuo. 4. Sia satta la volonta tua, come in Cielo, così in terra. 5. Daccio ggi il nostro Pane quotidiano. 6. E rimetti a Noi i nostri debiti, si come Noi li rimettiamo a nostri Debitori. 7. E non ci indurre in tentazione. 8. Ma liberaci dal male. Amen.

Dio ti falvi Manua, piena di grazia; il Signoreè teca; tu fei Benedetta fra le Donne; e Benedetto il Frutto del tuo l'entre Gietù; Santa Manua Madre di Dioprega per Noi peccatori; adesso; e nell'ora della morte nostra, Amen.

1. Io credo in Dio Padre omipotente Creatore del Ciplo, e della Terra. 2. Et in Giesù Crifto fuo Figlivolo unico Signor noftro. 3. Il quale fă concepito di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine. 4. Pati fotto Ponzio Pilato, fă crocififo, mortu, e fepellito. 5. Difeefe all' Inferno, il terzo di refuficito da morte. 6. Sali al Cielo, făcde alla destra di 'Dio Padre Onnipotente. 7. Di la bă da venire a giudicare i' Vivi, e li Morti. 8. Credo nello Spirito Santo. 9. La Santa Chiefa Cattolica, la Communione de' Santi. 10. La Remissone de Peccati. 11. La Refuezzione della Carne. 1. La Vita eterna.

D. Che cofa è obligato di fare?

R. Osservare i Comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa.

D. Quanti sono i Comandamenti di Dio?

R. Dieci, cioè. 1. Io sono il Signore Iddio tuo, non averai altro avanti di me. 2. Non pigliare il Nome di Dio in vano. 3. Ricordati di sanisficare le Feste. 4. Onora il Padre, e la Madre. 5. Non ammazzare. 6. Non fornicare. 7. Non rubare. 8. Non dir falso testimonio. 9. Non desiderare la Donna d'altri. 10. Non desiderare la robba d'altri. D. QuanD. Quantize quali sono i Comandamenti della Santa Chiesa?

R. Cinque . 1. Udire la Messa tutte le Domeniche, e le Feste comandate . 2. Digiunare la Quaressma, & altri giorni comandati, & astenersi dalla Carne il Venerdì, e'l Sabato . 3. Consessarsi al meno una volta l'Anno . 4. Communicarsi al meno la Pasqua . 5. Pagare le Decime secondo l'uso.

D. Quanti sono i Sagramenti, e quali effetti producono?

R. Sono fette. 1. Battesimo, che ci sa Cristiani. 2. La Crestima dà grazia per diventare persetti Cristiani. 3. l'Eucarestia nutrisce l'Anima, e la conserva nella grazia.
4. La Penitenza scancella i Peccati. 5. L'Olio Santo dà ajuto per ben morire, e spesso per ricevere la sanità corporale. 6. L'Ordine dà la potestà per essercitare le sunzioni sagre. 7. Il Matrimonio dà grazia per allevare Cristianamente i figliuoli.

D. Quante sono le virtù principali?

R. I. La Fede, la quale fà, che Noi crediamo tutto quello, che Iddio hà rivelato alla Santa Chiefa. 2. La Speranza, la quale fà, che noi mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio, che in lui speriamo la vita eterna, mediante la grazia del medesimo Dio, e de' nostri meriti, i quali pur nascono dalla grazia sua. 3. La Carità, la quale fà, che Noi amiamo Dio sopr'ogni cosa, & il Prossimo come Noi medesimi per amor di Dio.

D. Quali sono le Virtù Cardinali ?

R. I. La Prudenza, la quale ci fà considerati, e cauti in ogni cosa, acciòche non siamo ingannati, nè inganniamo gli altri. 2. La Giustizia sà, che rendiamo ad altri quello, che è suo. 3. La Temperanza sà, che mettiamo freno alli desiderii disordinati. 4. La Fortezza sà, che non. temiamo alcun pericolo, nè pure l'istessa morte per seruizio di Dio.

D. Quanti sono i Doni dello Spirito Santo?

R. Sette . 1. Sapienza . 2. Intelletto . 3. Configlio . 4.

Fortezza, 5. Scienza. 6. Pietà. 7. Timor di Dio. D. Quante sono l'Opere della Misericordia, delle quali ci

sarà domandato in particolare nel giorno del Giudizio ?

R. Sono sette. 1. Dar da mangiare agl' Affamati. 2. Dare da bere agl' Assetati . 3. Vestire gl'Ignudi . 4. Alloggiare i Pellegrini . 5. Visitare gl'Infermi . 6. Visitare i Carcerati . 7. Sepellire i Morti .

D. Queste sono l'Opere di Misericordia Corporali; Sonovi

altre di Misericordia Spirituali ?

R. Ve ne sono altre sette, cioè. 1. Consigliare i Dubiosi. 2. Insegnare agl'Ignoranti . 3. Ammonire i Peccatori. 4. Consolare gli Afstitti. 5. Perdonare le offese. 6. Sopportare pazientemente le Persone moleste. 7. Pregare Dio per i Vivi , e per i Morti

D. Quanti, e quali sono i Vizi Capitali, e come fonte di tutti

i peccati ?

R. Sette, & a tutti opposte Virtù contrarie.

Superbia, alla quale è contraria l'Umiltà.

Avarizia, alla quale è contraria la Liberalità.

3. Lussuria, alla quale è opposta la Castità.

4. Ira, alla quale è opposta la Pazienza.

5. Gola, alla quale è opposta l'Astinenza.

6. Invidia, alla quale è opposto l' Amor fraterno. Acccidia, alla quale è opposta la Diligenza.

D. Quanti sono li peccati contro lo Spirito Santo?

R. Sei. 1. Disperazione della Salute. 2. Presunzione di salvarsi senza meriti. 3. Impugnare la Verità conosciuta. 4. Invidia delle grazie altrui. 5. Ostinazione de' peccati. 6. Impenitenza finale.

D. Quanti sono i peccati, che gridano vendetta nel cospetto

di Dio ?

R. Sono quattro. 1. Omicidio volontario. 2. Peccato carnale contro natura. 3. Oppressione de' Poveri. 4. Defraudare la Mercede a gli Operarii.

D. Quante sono le cose ultime dell'Uomo, le quali la Scrit-

tura chiama Novissime, che considerandole bene, ci fanno astenere dalli peccati è

#### R. Sono quattro.

- I. La Morte.
- 2. Il Giudizio.
- 3. L'Inferno.
- 4. Il Paradiso.

# LETTERA CIRCOLARE

DELLA SAC: CONGREGAZIONE

Sopra Vescovi, e Regolari de' 21. Giugno 1686.

# Sopra la Dottrina Cristiana.

Ra l'altre salutevoli provisioni ordinate dalla paterna sollecitudine della Santità di N.S. per la salute dell'Anima, S. B. à destinate diverse Persone Pie, per istrvire ne misteri della nostra Santa Fede le Persone, che da i luoghi, e Città circonvicine si portano in Roma per esser impiegati ne lavori della Campagna; e perche intende con suo particolar sentimento, che la maggior parte di esse si ritrovano in una somma, e compassionevole ignoranza de Rudimenti della medesima Santa Fede, mi à espressamente ordinato di scrivere questa Lettera circolare a tutti li Vescovi circonvicini; in caricando ad essi di dovere, per mezzo de loro Ministri, ne de Parochi invigilare con la dovuta attenzione alla cura dell'Anime delle loro Diocesi, cibandole frequentemente col Pane della Parola di Dio, e spiegando loro i Rudimenti, e Misteri della nostra Santa Fede, al qual'effetto

xxxii

fetto doveranno espressamente, e sotto gravi, e rigorose pene ordinare alli Parochi delle loro Diocosi, che tutte le Domeniche, è altre Fesse di Precetto insegnino con particolare attenzione la Dottrina Cristiana, tanto necessaria alla salure dell'Anime. Nel portare a V. S. questi comandi, con la premura impossami da Sua Santità, e che richiede la materia, le auguro ogni prosperità. Roma 22. Giugna 1686.



#### LETTERA

Ad V.

# Della Sac. Congregazione

Sopra i Negozii de' Vescovi, e Regolari delli 10. di Ottobre 1676.

Sopra i Predicatori,

Ra costume d'alcuni Predicatori valersi di maniere così improprie, tanto circa la fostanza, quanto circa lo stile, e modo di predicare la parola di Dio, che in vece di sumministrare alli Popoli il pane delle Dottrine, e Virtù Cristiane, secondo le Regole, & i Dettami de' Santi Padri, andavano pascendo gl'intelletti degl'Uditori con varie inutili curiosità di Descrizzioni , Paradossi , e favolosi racconti , da che presero motivo alcune persone dotate di vero Zelo Ecclesiastico d'insinuare alla san. mem. di Clemente X. il poco, o niunfrutto, che da tali Predicazioni se ne ritraeva, acciò con la sua paterna providenza si degnasse di dare gli Ordini opportuni per rimedio di sì grave abuso : In adempimento di che la Santità Sua comandò a gli Ordinarii de' Luoghi , che avvertissero seriamente li Predicatori delle loro Diocesi, anche sotto gravi convenienti pene ad aftenersi da' sopradetti inutili discorfi, ma che con spirito ripieno di santo Zelo procurassero d'escitare ne' cuori de' Popoli l'Amore, & il Timore di Dio; e l'aversione, & odio verso li peccati; e se bene s' è havuto notizia, che tal provedimento abbia in buona parte fortito il suo effetto, potendos nondimeno dubitare, che nel progresso di tempo sa per diminuirsene l'esatta osservanza; per ciò la Santità di Nostro Signore, quale come Padre vigilantissimo non hà sollecitudine maggiore, che di moltiplicare l'Erario della Chie fa

Complete Complete

Chiefa di Dio, con l'acquisto dell'Anime, sapendo quanto a questo esfetto sia valevole la Predicazione Evangelica, con sentimenti di somma pietà, si è degnato comandarmi, che rinovi il medesimo Ordine a V. E., acciò resti servita di ammonire in nome di Sua Beatitudine con reiterati Precetti quelli, che averanno l'ossizio di predicare in cotesta Città, e Diocest, ad evitare onninamente tali inutili discorsi, valendosi di quelle sorme, che saranno più conserenti per ammaestrare i Popoli nelle Verità Cattoliche, infervorandoli nell'amore Divino, & allontanarli dalli Vizii; lo signistico a V. E. alla quale & c.

# Litteræ Sac. Congregationis S. R. E. Cardinalium Sac. Concilii Trid. Interpretum, super Verbi Dei Prædicatione.

#### EMIN.ME AC REV.ME D. OBSER.ME

A Pluribus Christiani Orbis Provinciis, graves, frequentesque Romam, atque ad ipsam Sanctam Sedem adventant, seu delationes, seu querela adversùs prasentem Pradicationis Usum, tanquam a primavo Apostolorum instituto prorsus aberrantem. Ac cùm quidem Verbum Dei, quod, Apostolo teste, omninò debet esse sancantant ac salutare, multipliciter per plures ex ipsis Evangelii Praconibus reddatur infectum; meritò Sanctiss. D. N. decrevit contagionem istam. Universo gregi tam exitiosam, longèque patentem omni Apostolica auctoritatis conatu prorsus excindere; nam qua pestis esse, aut cogitari violentior ea potest, qua cibos ipsis ad vita prasidium institutos, ipsasque medicinas pro morbis depellendis inventas, in mortis instrumenta, & prasentissima venena converterit? Verbum prosectò Dei panis est ille vita, & intelle-

lellectus, quo cibari, & aqua simul salutaris, qua potari Fidelium animas ab ipsis ReligionisChristiane incunabulis Redemptor noster edocuit . At verò si Sal, quod pro Dei Verbo a Sanctis accipitur, per futiles Conciones evanuerit, in quo putrescentia Mortalium vitia condientur ? Quinimò si sal idem, quod Pradicatores aperte significat, per eloquentiam. plane stultam infatuatum fuerit, revera non ultra valebit, nist, ut conculcetur, & utinam jam non conculcaretur ab bominibus; que enim Mysterio tam sacro Majestas, qui decor, que Sanctitas, que utilitas inest ? Quando plurimi, ut Paulus clamat Verbum Dei adulterantes, aut in jocis tanquam Histriones, aut conversi ad fabulas, uti Poeta, Auditores prurientes auribus coacervant, aut inanis facundia lanocinio, & calamistrato, ac meretricio plane stylo pradicationis fidem corrumpunt. Mandat ergo Sanctitas Sua Zelo verè Apostolico accensa, ut omnes Primates, Archiepiscopi, Episcopi, caterarumque Ecclesiarum Prasides, quorum pracipuum munus est Verbum Dei administrare, gregemque pascere, tantis corruptelis occurrant, easque Concionatorihus opportune sub oculis ponant, ut sugiant a facie tot pestium potiùs, quam colubrorum, & præsertim universe intelligant, quod per Hieremiam Deus illis indixit; Propheta, qui habet fermonem meum , loquatur sermonem meum vere , quid palea ad triticum? nunquid verba mea non sunt ignis, dicit Dominus, & quasi Malleus conterens Petras ? Videlicet oportere Conciones non paleis refertas esse ad vanitatem, sed igne veritatis succensas: Porrò sciant non levem esse culpam, sed grande piaculum, gravissimaque pæna mulctandi sunt, ubi per scurrilitatem Verbum Dei veluti in Scenam adducunt, atque Auditoribus deridendum traduxerint : Præterea neque per quastiones curiosas, ac paradoxa tam vanaita supra. captum Populorum assurgant, ut verè querantur, Paruuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis; similiter nequè per illecebras inanium verborum res non minus vanas obtradant, & per oftentationem memoria, atque pronunciationis

xxxvi

tioni ptacipitantiam, quass prassigiis Auditorum animas, auresque ludiscent; quamobrem Antisties per se, si tempus vacaverit; sum in Cathedralibus; sum in aliis Ecclesis serio animadvertant, & in Diaces Vicariis Forancis, aliisque, Ministris, probisque Viris, a quibus ea super re relationes exigant, vigilantiam demandent. As si Concionatores normam bujusmodi transgressor compererint, cos a pradicationis munere ad tempus bene visum suspendant, aliaue ratione, pro modo culpa pletiere curent ssubrogando interim alios, qui salurari modo Populo ostendant vitia, que cos declinare, & virtutes, quas sectari operata, ut panamaternam evadere, & calessem coloriam valeant consequi. Eminentia igitur Vestra in Diaces bus sus successor creditis Santiss. D. N. jussibus proprio muneri satisfacere non gravabitur, & E.V. manus bumillime deosculor. Roma 6, Julii 1680.

Em.Vestra

Humili. & addictifs. Servus F. Cardinalis Columna.

S. Archiep. Brancaccius Ep. Viterbien. Secr.

Queste lettere delle Sacre Congregazioni insteme con la seguente Isruzione , si banno da mostrare dalli Parocbi alli Predicatori subito , che arrivano per predicare nella... Quaresima nelle loro Chiese Parochiali.

# ISTRVZZIONE

# per li Predicatori . Od femuro vella

I. Predicatari devono mirare principalmente la Gloria di Dio, e la falute dell'Anime, o a tale. The footo indirizzare tutta l'opera loro; considerando, che il suo e la falute dell'Anime, o a tale. The Ministero è Santissimo prima esercitato da Prosetti, dagli l'isa Apostoli, e quello, che importa sopra ogni altra cosa, dall'issessiva si consideratione di chi riduce le Anime alla strada della salute, dicendo S. Giacomo, che chi converte il Peccatore, ricuppre i suoi peccati, antorche siano di gran numero, procumo spesso di eccitare gli Uditori all'odio de peccati, al timore delle pene eterne, alla vera Penitenza, all'Amor di Dio, al desiderio del Paradiso, o mall'aquisso delle Virtà.

2. Prima di predicare intendano dall'Ordinario, e poi dal Parocho i bifogni di quel Popolo, al quale fono mandati à predicare la parola di Dio, per poterlo fare con frutto.

3. Non raccontino favole ne' Pulpiti, o altre cose da

muovere rifo .

4. Ne meno Miracoli, o Storie apocrife, e non approvate dalla Santa Chiefa.

5. Nè ardiscano interpretare cosa alcuna della Sac. Scrittura, che non sia conforme all'unanime consenso de'

Santi Padri , e di S. Chiefa .

6. Nè dalla medefima Scrittura, o luoghi di essa profetizzino a Popoli, o al Mondo avvenimenti d'alcuna sorte, ancorche fosse ciò per incutere timore, se non quelli, che spiegano i Santi Padri.

 Riprendano i vizii con carità, e si guardino, anzi si astengano onninamente con tacite, o espresse parole ferixxxviij

re alcuno, onde potesse questi fare argomento, che si parlasse di lui.

8. Si astengano di riferire in Pulpito ragioni, o argomenti d'Eretici, per quanto falsi, massime alla presenza di Persone Idiote.

9. Non publichino Indulgenze, che non siano sottoscrit.

te dall'Ordinario, o fuo Vicario Generale.

10. Nè fenza licenza dell'istesso Ordinario, o suo Vicario raccommandino alcun powero, per l'elemosina, e ne' luoghi di fuori, del Vicario Foraneo, ò Paroco.

11. Non predichino di notte.

12. Non dissuadano alcuno direttamente, o indirettamente dalla frequenza della Communione.

13. Spieghino la parola di Dio con simplicità, e si acco-

modino all'intelligenza di tutti.

14. Inculchino la sodisfazzione de' Legati Pii.

15. La sodisfazzione delle Decime.

16. La Venerazione delle Chiese.

17. La frequenza de'Sagramenti.

18. L'attenzione, in fare, che li Maggiori mandino i Subordinati ad imparare la Dottrina Cristiana.

19. Infegnino il modo di ben confessarsi, l'obligo di resti-

tuire la fama , e robba d'altri .

20. E d'esprimere le qualità, che mutano specie.

21. Di rimuovere gli odii, e rancori contro il Prossimo.

22. Di fuggire l'occasione del peccato.

23. Di sentire Messane'giorni di Precetto, & osservare le Feste.

24. Di fuggire le superstizioni.

25. Il Predicatore non dia rifoluzione de Casi di Coscienza, nè publicamente, nè privatamenta, se non è ben sicuro della Dottrina, con ciò sia cosa che l'errore di uno, che predica, sà gran pregiudizio per il credito, che le persone gl'hanno ordinariamente.

26. Ricordi a' Popoli la Dottrina Cristiana, l'Orazio-

ne per li Morti, lo stare alla Messa con riverenza, la divozione della Santissima Vergine, dell'Angelo Custode, e de' Santi .

27. Inculchi spesso la frequenza de' SS. Sagramenti, ed esplichi le grandissime utilità, che ridondano all'Anime

dal confessars, e communicars spesso

28. Non lasci occasione di trattare del Sagramento della Penitenza, del modo di ben confessarsi, e nella Quaresima ecciti gli Uditori a farlo per tempo, e non aspettare la Settimana Santa .

29. Dichiari con buona occasione i Misteri della Santa Messa, de' Sagramenti, delli Officii Divini, e delle Solenni-

tà , che celebra la S. Chiefa infrà Annum .

30. Rappresenti quanto si debbiano temere le Censure Ecclesiastiche, e specialmente le Scommuniche, e particolarmente da chi tenesse effetti Ecclesiastici, e fusse tenuto a sudisfare Messe, o Legati Pii .

Insegni con qual riverenza si debbia stare nella.

Chiefa come Cafa di Dio .

32. Sia molto sollecito in ammonire i Padri, e le Madri alla buona educazione de'loro figli, con tenere ogni modo, perche siano ben costumati, e timorati di Dio, dipendendo da questo il bene di tutta la loro Vita .

Ricordi spesso la Carità verso il Prossimo, e l'obligo di perdonare l'ingiurie, & il bene di tollerare le tribulazioni di questa vita .

34. Gridi contro l'orrendo vizio della Bestemmia .

35. Contro gl'Incantesimi, Malesizi, e Superstizioni.

36. Contro l'Inosfervanza delle Feste . Contro i Spergiuri , e falsi Testimonii , massime in-

37. Gindizio. 38. Esclami contro i Contratti simulati, mascherati di

Usure, e d'ingiustizie.

39. Contro gli Adulterii , Stupri , Incesti , Concubinati , & altri vizii di carne, ma sotto forme, che non offendino le 40. Concaste orecchie .

xl

40. Contro il Vizio del giuoco .

41. Contro l'abuso di conversare i Sposi prima che sia solennizzato il Matrimonio.

42. Infegni, come si commetta il peccato, anche col solo pensiero, e quanto sia necessario suggire l'occasioni per liberar si

dal peccato medesimo.

43. Predicando ad Vomini di Villa, sarà di grande, utilità valers di alcune similitudini, come apunto si cavadall' Evangelio, che faceva Cristo Signor Nostro, che si prendono dall' Agricoltura v.g. de' Campi, Vigne, Frumento, Alberi, e cose simili; e quando tratterà con altra sorte d'Uomini, sarà anche bene, che si serva degli Esempi dell'arte, ch'esse servicano.

44. Avvertirà di non essere ordinariamente tanto lungo, che apporti tedio, o ritardi le Persone dal venire a

sentirlo.

45. Finito di predicare, comparifca avanti di Noi, ò de'Nofri Vicarii, e dia conto di ciò, che avrà fatto, per falute, e profitto Spirituale di quel Popolo, al quale avrà predicato.

46. E porti le Lettere del Paroco del Luogo, che astessimo il frutto, che avrà fatto con le sue Prediche, & il buono Esempio, che avrà dato a Popoli, altrimente non predicherà più nelle medessime Diocessi.

# FORMULA PATENTALIUM Prò Prædicatore.

ALDERANUS Miseratione Divina Episcopus Ostien. & Veliternus S. R. E. Cardinalis Cybo, Sacri Collegii Decanus.

Dilelo Nobis in Christo.

Cum prò munere nostri Passoralis Officii Nobis incumbat de Verbi Dei Concionatoribus providere; de tuo Animarum Zelo, & Pietate, attenta approbatione, & commendatione de Vita, Moribus, Scientia à tuis Superioribus Nobis pressita plurimum in Constit, ut proxima futura Quadragssima in Ecclesia.

Verbum Dei predicare possis valeas ad prescriptum Scrosantii Concilii Tridentini facultatem concedimus, & impartimur. Admonentes Te, ut in Concionibus tuis, quas semper secundum S. Catholica, & Apostolica Romana Ecclesantiem Crucifixum, virtuis amorem, edium peccatorum, Gehanna, & gloria aternitatem in simplicitate, & brevitate Sermonis ad bonorem Dei, & Animarum salutem, pradices. Volumus atiem, ut expleto Quadragesmali tempore, de, bis, qua ad mores Subditorum spectant, rationem redditurus Conspectui nostro, aut Vicarii Nostri Generalis te ssibas.



## EDITTO

#### Delle Feste.

Da publicar si nel giorno della Festa della Circoncisione, e della Natività di S. Gio: Battista.

ALDERANO per la Mifericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Ssendo il Culto Divino il principal fondamento della Vita Cristiana, senza il quale non si può piacere a Dio , nè far profitto nelle buone opere , grandemente ei siamo doluti in fino all intimo del Cuore, avendo intefo, che intorno all'osfervanza de`giorni Festivi si siano introdotti mol-ti abusi, per i quali apparista rasfreddato negli animi degli Vomini il Zelo del Culto Divino, e la divozione verso Dio, e la Gloriofa Vergine Maria sua Madre, e li Santi suoi; perciò volendo, per quanto è possibile rimuovere li sudetti abufi, e restituire al suo antico fervore l'offervanza. de'giorni Festivi, prima d'ogn'altra cosa riduciamo alla memoria di tutti i Fedeli soggetti alla Nostra Cura Pastorale, che ne giorni di Domenica, e negli altri Festivi del Signore, della Gloriofa Vergine, e degli Apostoli, e degli altri Santi, comandati dalla S. R. C., e foliti ad offervarfi per il lodevole uso delle Nostre Diocesi, qualsivoglia perfona è tenuto fotto pena di peccato mortale, ad afilere personalmente al Santo Sagrificio della Messa, dal quale non è scusato, se non in Caso di urgente necessità, e d'astenersi dall'opere servili .

Oltre di ciò facciamo fapere alli Padri, e Madri di famiglia, e Padroni, che essendo cura loro di fare, che li Figliudi, e Figliude, e Servitori, e Serve adempsisamo questo fanto Precetto, se per colpa, o negligenza loro avvviene, che i fudetti non sudisfano, può hen essere, che Iddio l'appaghi della huona intenzione de sudetti Figliudi, e Figliude, Servitori, e Serve, se dalli Padri, Madri, e Padroni vengono impediti, ma non gia esse sia si Madri, e Padroni fono scusati dal peccato mortale, nel quale incorrono impedendo, o disprezzando, che da essi si esseusso questo anche precetto.

In conformità della Costituzione del Beato Pio V. efpreslamente proibiamo, che in detti giorni Festivi nessuno ardisca di far Mercati; di portar Grani, o Biade al Molino, nè di macinare in modo alcuno, nè di riportare la Farina a cafa , nè di far vetture con Carri, Cavalli , Somari , o altre Bestie, nè di condurli con basti , o some ; eccetto però quando il viaggio fosse stato cominciato in giorno di lavoro, nè farsi alcuna sorte di lavori dentro, o fuori della Città, o altri luoghi della Diocesi, come arare, zappare, mietere, vendemmiare, o altro qualsivoglia esercizio, ancora per poco tempo; e chi contrafarà in alcuna di dette cose, vogliamo, che caschi in pena di uno Scudo per ciascheduna. volta d'applicarsi in Opere Pie, detratta la quarta parte, che dovrà darsi agl'Essecutori, la qual pena si aggraverà da Noi ad arbitrio Nostro, ancora sino alla perdita della Robba, Bestie, e Stromenti, con i quali silavorerà, o altra maggiore, che ricercherà la qualità della trasgressione, e de'Trasgressori; dichiarando, che in occasione di raccolte, e vendemmie si concederà in caso di necessità, e terminati li Divini Offizii gratis la licenza, domandandosi a Noi , o al nostro Vicario Generale .

Di più parimente comandiamo, che tutti li Bottegari, che efercitano arti, o tengono Merci, debbano tenere ne detti giorni Festivi chiuse assatto le loro Botteghe; non possano f 2 occuE perche molte volte li Ciarlatani, e Salta in banchi, o vendendo alcune cose, o rappresentando giuochi scenici, facilmente disviano gli animi dalle cose pertinenti alla. Divozione, e li tirano alle loro curiosità; acciò che li sudetti non perturbino l'osservanza delle Feste, e la Divozione del Popolo, espressamente proibiamo alli sudetti ne'giorni Festivi di falire in Banco, o fare circoli, o in qualsivoglia modo fare spettacoli al Popolo, o vendere mercanzie di qualsivoglia sorte sotto la pena della perdita delle robbe loro, e di dieci Scudi d'applicarsi come sopra.

In ultimo esortiamo i Fedeli a lasciare da parte nelli sudetti giorni Festivi tutti i negozi, & occupazioni, & impiegarsi solamente nel servizio di Dio Benedetto, e nell'opere della salute, eon frequentare le Chiese, dilettarsi di udire la Parola di Dio, & assistere alli Divini Ossizi; incaricando strettamente la Coscienza de'Vicarii Generali, e Foranei, e degl'Arcipreti, e Curati de'Luoghi, per l'osservanza di questi Nostri Ordini, e dando alli medesimi ampla sacoltà di procedere atte pene da Noi sopra stabilite contro i Trasgressori. Dato dalla Nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri net Sinodo Diocesano li 24. Novembre 1698.

# F E S T E

# Di Precetto.

Che da tutta la Chiesa de Fedeli si devono universalmente osservare, anche in quei Luoghi, dove sorse dette Feste per il passato non susservi in uso.

Gennaro. 1: C Irconcisione del Signore.
6. Epifania del Signore.

Febra-

# PONTIFICALE

# Romanum.

# De publicatione Festorum Mobilium in Epiphania Domini.

N Epiphania Domini , cantato Evangelio , Archidiaconus, sivè aliquis Canonicus, vel Beneficiatus, aut alius juxtà consuetudinem loci, Pluviali paratus ascendet ambonem, vel Pulpitum, & ibidem, vel in alio loco, ubi cantari solet Evangelium è vetusto S. Ecclesta instituto publicabit Festa Mobilia anni currentis juxtà infrascriptam formulam, & diem Synodi Diccesana suo loco promulgabit.

Noveritis Fratres Charissimi, quod annuente Dei Misericordia, sicut de Nativitate Domini Jesu Christi gavisi sumus, ità & de Resurrectione ejusdem Saluatoris Nostri gauerit Dominica in Septuadium vohis annunciamus . Die Dies Cinerum, & initium jejunii Sancta gesima; Sanctum Pascha D. N. 7. C. Quadragesima; cum gaudio celebrabimus. Dominica erit Ascensio Domini Sana Synodus hahebitur

Nostri Jesu Christi Festum Sacratissimi Corporis Christi Dominica prima Adventus Domini Nostri Jesu Christi, cui eft bonor, & gloria in secula seculorum. Amen .

Festum Pentecostes

Ad VII . Tit.

# EDITTO

## Della Quaresima.

Da publicarsi la Domenica in Quinquage sima, con li giorni di digiuno.

ALDERANO per Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo Decano del Sagro Collegio.

Esiderando Noi per debito del Nostro Pastoral'ossizio, che nel tempo Quaressimale s'osservi in queste nostre. Città, e Diocest d'Ossia, e Velletri, quanto viene comandato da Sagri Canoni, e Concilio Tridentino intorno alla Quaressima, e st e provisso à tutti li cast, sper i quali sogliono l'anime de l'Edeli a noi raccomandate, anche alle voste sotto preesso d'ignoranza esservingamante; Per tanto col presente publico Editto espressimente comandiamo ad ogni, e qualunque persona di qualsvogsila flato, grado, e condizione, e precimienza, che sia cutam in Dignità Ecclesiassica costituita a Noi, de alla Nostra giurisdizione sottoposta, che osservino, e debbiamo osservane le cost instassiriente.

Primo che nessumo , benche in dette nostre Città, e Diocest dia, e Velteri per passaggio, ò per altra occasione strowi, durante il tempo di Quaressima, sotto qualsvogia pertesto, anco d'infermità possa, ne gli ssa lecito mangiarie cibi proibiti in detto tempo dalla S.Chicsa, senza licenza stampata, e sottesticitat da Noi, ò Nostri in spirituale, e temporale Vicarii Generali, sotto le pene contenute ne Sagri Canoni, e Concilio

Tri-

Tridentino, & altre pecuniarie, & anco corporali, secondo

la qualità delle persone, e case, a nostro arbitrio.

Secondo, si comanda, & espressamente proibisce, che in nessuna parte di dette nostre Città, e luoghi delle Diocesi se venda, nè possa vendere nessuna sorte di carne, ò altri cibi vietati, come sopra, suori del luogo da Noi, ò da detti nostri Vicarii Generali deputato, nel quale si potranno solamente macellare, e vendere carne di Vitella, Castrati, e Capretti, & altri animali minuti, etiam di cacciagione, e non altrove; Con questo però, che tengano ogni cosa dentro il Macello, e non in mostra, o in prospetto del Popolo; auanti il qual Macello, di fuori la porta vi debba essere, e ritenersi una tenda, che pari, e copra tutta detta porta del Macello, ò altro luogo da Noi deputato, dove dovranno vendersi dette carni, sotto pena della perdita delle carni, e di scudi venticinque, e di trè tratti di corda, & altre a nostro arbitrio.

Terzo, si vieta, e proibisce similmente sotto le medesime pene il comprare, e far comprare alcuna sorte di carne, ò altri cibi vietati nella Quaresima, senza la nostra licenza passata da Noi , o nostri Vicarii Generali a quelli, che haveranno la fede del Medico, incaricando in questo la coscienza di detto Medico, se daranno licenza, o faranno fede senza il concorso di legitima caufa, e nelle medesime pene incorreranno quelli, che maliziosamente compreranno più carne del proprio bisogno per darne ad altri, come anche quelli, che si serviranno di licenze di terze persone, con avvertire ciascheduno, che se comprata, che haveranno la carne, o altro cibo proibito in detti giorni Quaresimali, etiam sotto pretesto di tornare da caccia, non portino dette carni, e cacciagioni, & altri cibi come sopra, scoperti, e ciò per rimovere ogni scandalo, e per la dovuta decenza del tempo Quaresimale, altrimente incorreranno nelle sudette pene, etiam maggiori, o minori, secondo la qualità de casi, e delle persone, a nostro arbitrio.

Quarto . Ordiniamo agl'Osti, Tavernari , Albergatori ; Camere locande , che non ardiscano , o tollerino , che nelle lorq Offerie, Taverne, Alberghi, Camere locande si mangi sorte di carne, ò altra vivanda proibita nel tempo della Quaresma, e ecectio per gl' Infermi, e l'inandanis, per i quali vi il debha esfere la nostra licenza, come sopra, sotto pena di scudi venticinque, etre tratti di corda, & altre, etiam corporali maggiori, emmuri, secondo la qualità de cast, e Persone a nostro arbitrio.

Quinto . Comandiamo, che le Meretrici, e Donne di mala vita , e di tal nome sospette , non possano durante detto tempo Quaresimale, e sino per tutta l'Ottaua della Santa Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore prossima susseguente dar ricetta nelle case proprie , o d'altri , ne altrove nelle Città , Terre, e Castella delle nostre Diocest, ne fuori di esti, a veruna persona , nè andare , stare , fermarst in Case , Bottegbe , Ofterie , Bettole , ne altrove , ne tampoco andar vagando per le Città, Terre, e Castella delle nostre Diocesi doppo il suono dell' Aue Maria; Similmente comandiamo, e proibiamo, che in detti giorni nessuno ardisca pratticare, ne conversare con dette Donne Meretrici , a di tal nome sospette , etiam nelle vie publiche, se non fosse rispetto a dette vie publiche di passaggio per qualche bonesta faccenda da provarsi in caso di contravenzione dalli medesimi contravenienti, sotto pena di scudi venticinque, e di trè tratti di corda, rispetto agl. Vomini da. darfeli in publico, e rispetto alle Donne, di scudi dieci, e la Frusta, e nelle medesime pene, & altre a nostro arbitrio incorrano quelli, che riterranno nelle loro Cafe simili Donne sospette di dissonestà , ancorche per il passato fossero state. tollerate ..

Sesto. Comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato grado, e condizione si sia di Pasqua ardista, ne presimale, sino, e per tutta l'Ottava di Pasqua ardista, ne presima di giorno, ne di notte sar Balli, Veglie, Trebbi, Bagordi, Comedie publiche, ne private, ne tampoco andar sonando, ne cantando nelle Città, Terre, e Casselli delle nostre Diocess, ne sara altri atti non convenuo i in detto tempo, etiam inproprie Casse, ne suori un proprie Casse, ne suori cantanto nelle città.

Settimo .

Settimo . Ordiniamo a tutti li Mercanti , Artegiani di qualsivoglia sorte di mercanzia, o robbe, etiam mangiative, che mentre si predica in detto tempo Quaresimale, non possano vendere, ma bensi tenere le loro Botteghe serrate affatto, ne lavorare durante detta Predica, sotto pena d'un scudo per ciascheduna volta, che saranno trovati contravenire; esor+ tando ciascuno di andare a sentire la parola di Dio per la salute dell'anime loro, proibendo in oltre a tutti, e singoli Ciarlatani, e Saltimbanchi, che non ardifcano, o prefumino con Buffoni, suoni, canti, nè senza, durante detto tempo Quaresimale sino per tutta l'Ottava di Pasqua di Resurrezzione prossima, far circoli, saltare in banco, etiam sotto pretesto di vendere li loro medicamenti, ne altro sotto pena di scudi venticinque, d'applicarsi a Luoghi Pii, di trè tratti di corda da darsegli in publico, & altre pene, etiam maggiori a nostro arbitrio, secondo la qualità de casi, e Persone.

Ottavo. Comandiamo, e rispettivamente proibiamo, che nessumo di qualstvoglia stato, grado, e condizione, durante il detto tempo di Quaresma, e per tutta l'Ottava di Pasqua inclussive ardis a di giuocare, e sar giuocare a giuoco di sorte alcuna, non solo nelle Città, ma anche ne'luoghi, Terre, e Castelli, tanto suori, quanto dentro di dette Città, Terre, e Castelli, come sopra, Case, Osterie, & altri luoghi delle Diocess, sotto pena di scudi dieci per ciascheduna volta per persona, e doppio a chi terrà, o manterrà il giuoco, oltre della pena del Carcere a nostro arbitrio; e nelle medesime pene incorreranno anche quelli, che permetteranno il giuoco nelle loro Case, e Botteghe, & in qualsvoglia modo staranno a vedere

giuocare.

Nono. Finalmente esortiamo, e nelle viscere del Signore preghiamo tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, sottoposti alla nostra Cura Pastorale, che essendo questo tempo Quarestmale consagrato a' digiuni, e tempo di penitenza, ciascuno coll'obligo, che hà d'astenersi da cibi vietati, così ancora si astenga da ogni sorte di peccato, & occasione di peccare, e

2 cerchi

cerchi col maggior studio, che si può di piacere a Dio, con spogliarsi de'vizii, & impiegarsi solamente nel suo santo servizio, e nell'opera della salute propria, con frequentare le Chiese, consessarsi, e communicarsi spesse volte, almeno ogni Domenica, udire la parola di Dio, ed assistere alli Divini Offizii, & in somma di fare la volontà di S.D.M. che questo è il digiuno, che per bocca d'Isaia Proseta dice, che gli è accetto, e grato.

Volendo che il presente publico Editto, publicato, che sarà ne'luoghi soliti delle Città, Terre, e Castelli delle nostre Diocesi d'Ostia, e Velletri, abbia da tenersi affisso dalli sopranominati nelle luro Botteghe, accià non possa mai allegarsi ignoranza di esso, e che astringa tutti, come se gli sosse stato personalmente intimato, e presentato; Avvertendo ciascuna a non controvenire, perche si procederà contro gl'inobedienti, e trasgressori alle pene sudette irremissibilmente, etiam per inquiszione, o in ogn'altro miglior modo. Dato 31. Genaro 1688.

#### GIORNI DI DIGIUNO.

Tutti li giorni di Quaresima, eccettuandone le Domeniche. Li quattro tempi dell'anno, cioè

Mercoledì, Venerdì, e Sabato doppo la terza Domenica dell'Avvento.

Doppo la prima Domenica di Quaresima.

Doppo la Domenica della Pentecoste.

Doppo la Festa dell'Esaltazione della S. Croce. La Vigilia della Pentecoste.

#### Et in oltre il di

23. Febraro Vigilia di S. Mattia Apostolo, e Panno Bisestile alli 24.

23. Ciugno Vigilia della Natiuità di S.Gio: Battista.

28. Giugno Vigilia de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo.

24. Luglio. Vigilia di S. Giacomo Apostolo.

.9. Agosto. Vigilia di S. Lorenzo Martire.

14. Agosto. Vigilia dell'Assunzione della SS. Vergine. 23. Agosto. Vigilia di S. Bartolomeo Apostolo.

23. Agosto. Vigilia di S. Bartolomeo Apostolo 21. Settembre Vigilia di S. Matteo Apostolo.

26. Ottobre. Vigilia de'SS. Simone, e Giuda Apostoli.

31. Ottobre. Vigilia di tutti i Santi.

29. Novembre. Vigilia di S. Andrea Apostolo. 20. Decembre. Vigilia di S. Tomaso Apostolo.

14. Decembre. Vigilia della Natività di Noftro Signore Giesù Crifto.

Et anche astenersi dalla Carne tutti li Venerdì, e Sabati dell' Anno.

# EDITTO

#### Dell'Avvento.

Da publicar si ogn' Anno la prima Domenica di detto Avvento.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e di Velletri, della S.R.C. Card. Cybo del Sacro Collegio Decano.

Olendo Noi, che ne giorni del Santo Avvento si viva con quella sincerità di cuore, che richiede la Solennità del prossimo Santo Natale; quindi è, che con il prefente Editto comandiamo, & espressamente proibiamo, che nessimo di quassivoglia stato, grado, e condizione durante il tempo di detto Avvento, e per sutto il giorno dell'Ejifania inclusivà ardisca di giuocare, o far giuocare a giuoca di che solemania inclusivà ardisca di giuocare, o far giuocare a giuoca di

di forte alcuna, non solo nelle Nostre Città, ma ancora ne' Luoghi, Terre, e Castelli, Case, Osterie, & altri Luoghi delle Diocesi d'Ostia , e Velletri , sotto pena di scudi venticinque , e trè tratti di corda per ciascheduna volta , e Persona ; e del doppio a chi terrà , o manterrà il giuoco , oltre alla pena del Carcere ad arbitrio nostro; e nelle medesime pene incorreranno anche quelli, che permetteranno il giuoco nelle loro Case, e Botteghe, & in qualsivuglia modo staranno a veder giuocare.

E sotto le medesime pene proibiamo espressamente, che durante il tempo della Predica ne'giorni Festivi , nessuno Bottegaro, o Artista di qualstvoglia sorte presuma di vendere etiam robbe mangiative, o tenere Porte delle Botteghe aperte.

Proibiamo ancora i Suoni, Canti, Festini, Bagordi, Veglie, Balli , Comedie , e Trebbj in qualfrooglia luogo , e tempo, sotto le medesime pene, da incorrersi, non solamente da quelli, che contraverranno in esercitarli, ma anche dagli altri , che a quest'effetto accomoderanno le lor case , o altra abitazione, o in altra maniera si troveranno presenti a gli esercizia di essi, o suonando, o cantando come sopra.

Comandiamo fimilmente, e proibiamo, che in detti giorni nessuno ardisca pratticare, e conversare con Donne meretrici, o di tal nome sospette, etiam nelle vie publiche, se non foffe, quanto a dette vie publiche, per qualche onesta. faccenda da provarsi in caso di Contravenzione dalli medefimi contravenienti, fotto pena di Scudi venticinque, e di trè tratti di Corda rispetto a gli Uomini da darsegli in publico, e rispetto alle Donne, di Scudi dieci, e della Frusta. Nelle medefime pene incorreranno quelli , che riterranno nelle loro Case Donne sospette di dissonestà, ancorche nel passato fossero state tollerate ; & inoltre proibiamo , che nessuna Donna di vita dissonesta, e di ciò suspetta possa andar vagando, o girando per le Città, & altri luoghi delle Diocefi doppo meza ora di Notte, sotto pena dell'Estlio dalle Città, e Luogbi ad'arbitrio .

Ìν

Si proibifce espressamente a Saltimbanchi, e Ciarlatani il montare in banco, far circoli, nè meno maschere sotto le sudette pene .

In oltre si rivocano tutte, e singule licenze, che fossero state concedute contro la forma, e disposizione del prefente Editto .

Volendo, che il presente, affisso che sarà alla Porta della Chiesa Cattedrale di S. Clemente, & altri luoghi soliti della Città, abbia forza, e vigore, come se fosse stato a tutte , e fingole persone personalmente intimato, e contro i Trasgressori si procederà all'esecuzione delle pene, etiam per Inquisitionem. Dato li 29. Novembre 1687.



Ad X.Tit.

# EDITTO

# Per la Cresima

Da publicarsi la Domenica precedente alla sunzione della Cresima.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Olendo Noi ne' giorni
fare amministrare publicamente da Monsignor Nostre
Suffraganeo il Sagramento della Consirmazione, o Cressma,
nella Chiesa, e desiderando, che detto Sagramento sia con ogni maggior riverenza, & utilità da ciascuno ricevuto, abbiamo stimato bene, massime per istruzione degli Idioti dare gl'infrascritti avvertimenti, acciò
siano veduti, & osservati da tutti quelli, che si vorranno
cressmare, o tenere altri alla Cressma, cioè.

Questo Santissimo Sagramento, il quale negli animi de' Fedeli infonde lo Spirito Santo, rendendogli più forti a resistere a gli assalti del Demonio, del Mondo, e della Carne, e più pronti a confessare, e glorificare il nome Santissimo del Nostro Signor Giesù Cristo, non si può ricevere due volte senza Sagrilegio, e chi fosse in dubbio di averlo ricevuto, deve conferire il caso a Noi, o al Nostro Vicario Generale, assin-

che possiamo pigliare opportuno rimedio.

Nessuno può tenere altri alla Cresima, se non è egli cresimato, e sappia i rudimenti della nostra Santa Fede.

Non

Non possano i Regolari , nè Chierici Secolari costituiti in

Ordine Sagru tenere alla Cresima .

Similmente non possano gli Uomini tener le Donne, ne le Donne gli Uomini, e niuno più di due, o trè persone in ciascheduna di quelle volte, che s'amministrerà questo Sagramento.

Il Compare, che su del Battesimo, non può essere della Cresima, e si contrae la medesima Cognazione spirituale in questo Sagramento, che in questo del Battesimo, la quale impedisce il Matrimonio da contraersi, & annulla il contratto, quando non vi sia intervenuta la dispensa Apostolica.

Nessuno si ammetta a ricevere questo Sagramento, che non abbia almeno compiti i sette Anni, e non si sia prima

confessato.

Ciascuno di quelli, che si vorranno cresimare, porti una Benda, con la quale se gli abbia a legare subito la fronte, sinche sarà ben asciutta, dovendosi poi abbrugiare detta Benda.

Porti seco parimente la Poliza fatta dal suo Paroco continente il proprio nome, e quelli del Padre, Madre, Compare, o Commare, quale dovrà raccogliersi avanti dal Deputato della Chiesa, dove si farà la Cresima, per eseguire nel trascriverla ciò, che viene prescritto nel Nostro Sinodo.

I Compari, e le Commari debbiano tenere quelli, che si cresimano nel braccio destro, e se siano grandi, tenere il piede destro sotto il piede destro de'medemi, e si ricordino d'esfer'obligati d'insegnarli i primi Rudimenti della Nostra Santa Fede, e con buoni documenti, & esempi incaminarli nella via delle virtù Cristiane.

Nessuno delli Cresimati parta dalla Chiesa, sinche da... Monsignor Suffraganeo non sarà data la Benedizione a tutti.

Sarà uffizio del Paroco avvertire di tutte le sudette cose ciaschedun suo Parochiano, che non è cresimato, e che vorrà esser Compare, andando ancora per le Case della sua Parochia, per vedere quali siano atti alla Cresima, & operare, lviij
che ricevano questo Sagramento. Abbia cura parimente
di fare le Polize alli suoi Parochiani, avanti che vadano
alla Cressma, e doppo non manchi di ritirarle dal Deputato,
per poterne sar memoria nel suo Libro de Cressmati. Dato & c.

# Formula Schedulæ a Confirmandis exhibendæ.

N. atatis filius, vel filia N. N. Coniugum ex Parochia Santii N. Chrimatis Sacramento confirmari petit. Patrinus , vel Martina erit N. ex Parochia N. Ego N. Parochus Ecclesse S. N. manu propria . Si fuerit illegitimus , scribatur nomen Parentis magis certi .



#### SOMMARIO

Ad XI. Tit.

Della disposizione del Concilio Lateranense sotto Papa Innocenzio Terzo, riportata nel Cap. Omnis utriusque sexus de Penitent. & Remiss.

Da publicarsi ogn'Anno da' Parochi inter Missarum solemnia nella Domenica quarta della Quaressima, e nella Domenica di Passione.

TUtti li Fedeli Criftiani dell'uno, e dell'altro Sesso, quando sinto arrivati ad aver l'uso della ragione, sono tenuti a consissipi del proprii peccati, altreno una volta l'Anno, e parimente quando per l'età siano capaci, a communicarsi ogn'Anno nella propria Parochia, almeno la Pasqua di Resurezione di Nostro Signor Giesia Crifto, perciò si notifica a tutti, che onninamente nell'Anno presente sodisfacciano a questo precetto della Santa Chiefa, altrimente quelli, che ne trassurenno l'adempimento, conforme dispongono li Sagri Canoni, sitranno dichirati publicamente se sommunicati, di interdetti dall'ingresso della Chiefa, e privoi della spostura Ecclessissica in evento di morte.

#### FORMULA DI CITAZIONE

Per quelli, che non si saranno communicati la Pasqua, da affiggersi alle porte delle Chiese Parocchiali doppo esfersi prima fatte le trè publiche monicioni ordinate nel Sinodo in trè giorni Festivi, cioè nella seconda, terza, e quarta Domenica doppo Pasqua. h 2 D'orD'Ordine dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Cybo Vescovo d'Ostia, e di Velletri Decano del Sagro Collegio, col presente Editto, o Citazione s'intima a tutti quelli della Parochia N., che nell'Anno presente hanno trascurato di adempire il precetto Ecclesiastico della Communione Pascale, come continuando essinella loro empia contumacia nel terzo g orno della prossima Festa di Pentecoste si dichiareranno publicamente, e nominatamente incorsi nella Scommunica, interdetti dall'ingresso della Chiesa, e privi della Sepoltura Ecclesissica; dichiarando, che la presente Citazione per Editto assissa alla Porta di questa Chiesa, abbia a produrre l'istesso effetto, come se a tutti, e singoli sosse stata personalmente intimata, & eseguita.

#### FORMULA DI SCOMMUNICA

Contro quelli, che precedenti le monizioni ordinate nel Sinodo, e la Citazione ad valvasnon si saranno communicati la Pasqua.

Da publicarsi da' Parochi nella terza Festa della Pentecoste, e poi da affigersi alle Porte delle Chiese Parocchiali.

D'Ordine dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card.
Cybo Vescovo d'Ostia, e Velletni Decano del SagroCollegio, o vero del Reverendissimo Sig. N. N. Vicario, se
dichiarano interdetti dall'ingresso della Chiesa, e privi della Sepoltura Ecclesissica in evento di morte, senza evidenti segni di Penitenza gl'infrascritti, per non essersi confessati, e communicati nella Pasqua di Resurrezzione di NostroSignore

Signore prossima passata, come comanda la Santa Madre Chiesa, cioè.

N. N.

N.N.

N.N.

# REGULA, SEU FORMULA

# Per Parochos servanda in formando Statum Animarum.

Status animarum Ecclesia Parochialis S. N. Terra N.

. Familiæ

Masculi

Fæminæ

Communicati

Confirmati

Sacerdotes

Clerici simplices in minoribus

. Clerici in Sacris :

Clerici coniugati

Heremita

Obstetrices .

#### Nomina, & Cognomina Sacerdotum funt.

N.N. E quì devano descriversi con li loro nomi, e cognomi Nomina, & Cognomina Clericorum in minoribus.

N. N. E qui deuono descriversi come sopra.

Nomina , & cognomina Clericorum in Sacris.

Nomina, & Cognomina Clericorum Coniugatorum Anima in totum.

Et si aliqui in Sanctissimo Paschate non adimpleverint Ecelesia praceptum, sic describendi erunt subdendo.

ln-

lxij

Infrascripti non adimpleverunt praceptum Sancta Matris Ecclesia.

N. N.

Et subsequatur subscriptio Parochi.

# MODO,

# Che dovranno tenere i Curati

Per introdurre alla Santa Communione i Giovanetti, & istruirli nelle cose necessarie di essa.

P Erche ben spesso i Padri , e Madri di Famiglia sono tra-scurati in fare , che i loro figli al tempo debito comincino a partecipare del dono inestimabile del Santissimo Sagramento dell'Eucaristia, lasciato da Cristo Signor Nostro alla Chiesa Santa Sposa sua per bene, e salute de' Fedeli; onde anche avviene, che i medesimi figli cadano nella trasgressione del Precetto dell'annua Communione; Per questo ordiniamo, che si ricordino i Parochi, e Curati, che è debito loro, quando i fanciulli sono arrivati ad esser per l'età, e discrezione capaci di questo Divin Tesoro, far sì, che incomincino a participarlo, & a questo fine habbiano in nota i fanciulli, che sono sotto la loro Cura , & il tempo dell'età di ciascuno, se bene non si può determinare il tempo della capacità sudetta, nella quale siano i fanciulli obligati a communicarsi, e deve ciò dipendere dal giudizio del discreto Confessore, e Curato, pare nondimeno, che questo tempo sia dalli dodeci sino alli quattordeci anni, perche dentro a questo tempo sogliono arrivare a questa capscitu's

cità, se bene altri più presto, altri più tardi.

Avanti di ammetterli a questo Divino Cibo, li esaminino delle cose della Fede, quali ciascuno è obligato di sapere, e
credere, e si contengono nel Compendio della Dottrina Christiana da Noi publicato, poi li ammaestrino di quello devono
credere di questo Santissimo Sagramento, e dell'eccellenza, e
dignità di esso per contenersi in quello il vero Corpo di Giesà
Cristo Signor Nostro per virtù delle parole della Consagrazione, e con il Corpo per concomitanza anche il Sangue, Anima,
e Divinità del medessimo Signore, che non meno riceve quello,
che si communica anche sotto la specie del vino, come sà il
Sacerdote, poiche sotto l'una, e l'altra si contiene Cristo
Signor Nostro.

Insegnino in oltre la preparazione, che si deve fare avanti di andare a communicarsi per ricevere degnamente Signore sì Grande, cioè che è necessario bavere la coscienza libera, e netta da ogni peccato mortale, e massime da quelli, che per la loro lordura maggiormente imbrattano l'anima, e dispiacciono al medesimo Signore, che sono i peccati sensuali, e da quelli ancora, che sono contrarii alla carità, che sono gl'odii, e malevolenze, che però è necessario avanti di communicarsi purgare l'anima da tutti i peccati mortali per mezzo della. Consessione Sagramentale, perche altrimente si commette nuovo peccato di sagrilegio; & anche quanto si può da peccati veniali, perche quantunque quessi non impediscono, come i mortali, il ricever questo Divinissimo Sagramento, impediscono nondimeno in parte il frutto di esso.

Insegnino di pui, che per ricevere degnamente questo Santissimo Sagramento, e con frutto Spirituale dell'anima, devono havere retta intenzione di non andare a communicarsi per certa usanza, nè solo per sare, come sanno gli altri, ò solo per non cadere nell'inosservanza del precetto, ma solamente per accettare l'invite del medessmo Cristo, che con tanta carità hà istituito questo Divino Cibo, e ci invita ad esso per eosì rammentare, e rappresentare la sua dolorosa Passone, e morte morte per unirci, & incorporarci a lui, e farci suoi per grazia, e per l'immitazione della vita, e virsù sue una cosa medessima con lui, per accenderci per mezzo di questa unione del Divino Amore, a ricever forza di poter resistere alle tentazioni, perdono de'peccati commessi, consolazione, e fortezza nelle tribolazioni, & aversità, e per altri simili sini.

Douranno ancora insegnare, che doppo d'essersi confessati (quando avranno imbrattata l'anima de'peccati mortali) devono per due ò trè giorni astenersi da questo Divino Ciho per non ricevere il pane della vita, mentre ancor resta nell'anima. la puzza, e feture della morte, & in questo tempo devono sodisfare, facendo la penitenza impostali dal Confessore, piangere col figlio Prodigo a piedi del suo buon Padre i peccati commessi, & eccitare in se timore, e riverenza di questo Santissimo Sagramento con la considerazione della grandezza, e Maestà di quello, che si riceve, e della propria indegnità, bassezza, e viltà per la natura, e per la colpa; & all'incontro con fidanza, & Amore, considerando la liberalità, con la quale questo Signore si offerisce, e dona a Peccatori, & il desiderio, che hà di unirsi con l'anime, come Sposo amantissimo di esse per arricchirle de'suoi tesori, e grazie, e da questo anche. eccitino in se fame, e desiderio di questo Celeste Cibo, considerando il tesoro, che si riceve in esso, che è l'istesso Dio, e li beni, che per quello ci si communicano, che sono i meriti della sua Passione, la purità dell'anima, la remissione de peccati, abbondanza di grazia, & una strettissima unione col medesimo Dio; ma a fine che possino ciò far meglio, gl'insegnino in questo tempo precedente la Sagra Communione a stare più ritirati dalle conversazioni, suggire ogni occasione di peccato anche veniale, havendo esatta cura delle proprie azzioni, e custodire i suoi sentimenti, massime la vista, udito, e lingua, & essere anche temperati nel mangiare. In oltre gl'insegnino, che ottimo mezzo per disporgli a ricevere degnamente la Santa Communione, è la divozione, e l'intercessione della Beatifsima Vergine . Questo

Questo desiderio, e same cagionata col timore, e riverenza, & amore sudetti molto più si devono havere nello stesso giorno della Santa Communione; e particolarmente da quelli, che incominciano a communicarsi, e molto più nell'atto medessmo di ricevere il Santissimo Sagramento, al che non poco li ajuterà il leggere alcuni libri Spirituali, ò sentirli leggere, e l'havere alcuna buona considerazione delle cose sudette, dal che anche nascerà il communicarsi con riverenza, e decenza, esterna, tenendo gl'occhi bassi, il volto modesto, le mani hen composte, le ginocchia ambedue in terra, e le Donne col capo velato, con aprire nel ricevere la Particola moderatamente la hocca ricevendola sopra della lingua posta non suori delle labbra, ma al pari del labbro di sotto, pissiando anche poi l'abluzione, che si suol dare di vino per lavare ser riverenza la bocca.

Finalmente insegnino, che doppo d'essersi communicato, deve trattenersi per qualche poco di tempo in orazione ringraziando questa Maestà Infinita, che si è degnata venire al suo tugurio, abbracciandosi col medesimo Cristo, e la sua Sacratissima Umanità già consitta per lui, e morta in Croce, & bora trionsante, e Gloriosa in Cielo, & alla destra dell'Eterno Padre, proponendogli i suoi bisogni, e necessità, e chiedendogli ajuto contro le tentazioni, e massime contro quelle, dalle quali è più molestato, pregandolo, che lo faccia una cosa seco, si come hà promesso, lo riempia della sua Divina, grazia, l'accenda di carità, lo confermi nella Fede, lo stabilisca nella speranza, e gli conceda grazia di spendere la sua vita in suo santo servizio, & al fine di esso lo conduça alla Gloria.

# DECRETVM

#### Sacræ Congregationis Cardinalium Sacr. Concil. Tridentini Interpretum.

#### Circà Communionem Quotidianam.

VM ad Aures SS. D. N. fide dignorum Testimonio pervenerit in quihusdam Discessbus vigere usum quotidiane Communionis, etiam in Feria fexta Parafceva, 6simul affirmari , eamdem quotidianam Communionem praceptam esse à jure Divino, quin etiam in illius administratione > aliquos abusus inolvisse, videlicet, quod aliqui, non in Ecclesta, sed in privatis Oratoriis, & Domi, imè cubantes in lecto , & non laborantes ulla gravis infirmitatis nota sumant Sacrofanttam Eucharistiam , quam argentea theca inclusam in crumena, aut secreto illis deferunt Sacerdotes saculares, aut Regulares, aliique in Communione accipiant plures formas, ac Particulas, vel grandiores folito; ac tandem quis confiteatur peccata venialia simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopa, aut Ordinario. Cum autem bas Sanctissimus. consideranda commiserit Sacra Congregationi Cardinalium Concilii Interpretum, eadem Sacra Congregatio, pravia matura discussione super pradictis, unanimi sententia ità censuit; Et si frequens, quotidianusque Sacrosan. Ta Eucharistie usus à SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, nunquam tamen, aut sapius illam percipiendi, aut abeca abstinendi certos singulis Mensibus, aut hahdomadis dies stasucrunt , quos nec Concilium Tridentinum prafcripfit , fed quals

quaft humanam infirmitatem secum reputaret, nibil pracipiens , quid superet, tantum indicavit , cum inquit, Optaret quidem Sacrofancta Synodus, ut in fingulis Miffis Fideles adstantes Sacramentali Eucharistia perceptione communicarent ; idque non immerità ; multiplices enim funt confcientiarum recessus, varia ob negocia spiritus alienationes, multa è contrà gratia, & Dei dona parvulis concessa, qua cum bumanis oculis scrutari non possumus, nibil certi de cujusque dignitate, atque integritate , & consequenter de frequentiori, aut quotidiano Vitalis Panis esu potest constitui, & proptereà quod negociatores ipfos attinet, frequens ad Sacram aliminiam percipiendam accessus Confessariorum secreta cordis ex. plorantium judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate , & frequentia fructu , & ad pietatem processu Laicis negociatoribus , & Coniugatis , quod prospicient corum saluti profuturum, id illis ptascribere dehebunt . In Coniugatis autem boc amplius animadvertant, cum B. Apostolus nolit eos invicem fraudari, nist forte ex consensu ad tempus, ut vacent Orationi , ens feriò admoneant , tantò magis ob Sacratissima Eucharistia reverentiam continentia vacandum, puriorique mente ad Cælestium epularum Communionem esse conveniendum. In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit, non ut à frequenti, aut quotidiana Sacra Communionis sumptione unica pracepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur, sed magis quid singulis permittendum per se, aut Parochos, seu Confessarios fibi decernendum putet, illudque omninò provideat, ut nemo à Sacro Convivio, seù frequenter, seù quotidie accefferit, repellatur , & nibilominus det operam , ut unufquifque digne pro devotionis, & praparationis modo rarius, aut crebrius Dominici Corporis suavitatem degustet : Itidem Moniales quotidie Sacram Communionem petentes, admonenda erunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto prastitutis communicent; Si que verò puritate mentis eniteant, & fervore spiritus ità incaluerint, ut digna frequentiori, aut quotidiana

laviii

diana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis à Superioribus permittatur . Proderit etiam prater Parochorum, & Confessariorum diligentiam opera quoque Concionatorum uti , & cum eis constitutum baberi , ut cum Fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam ( quod facere. debent) accenderint, statim ad illud sumendum de magna praparatione orationem babeant, generatinque oftendant eos, qui ad frequentiorem, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sivè Laici negociatores fint , five Conjugati , five quivunque alii fuam agnoscere infirmitatem , ut dignitate Sacramenti , ac Divini judicii fortitudine discant Calestem Mensam, in qua Christus est, revereri, o fi quando fe minus paratos fenferint, ab ea ab-Binere, seque ad majorem praparationem accingere. Episcopi autem, in quorum Diecesibus viget hujusmodi Devotio erga Sanclissimum Sacramentum, pro illa gratias Deo agant, eamque ipso adhibito prudentia, & judicii temperamento alerca debebunt, & ab corum officio postulari sibi maxime persuadebunt , nulli labori , aut diligentia parcendum , ut omnis irreverentia, & scandali suspicio in veri, & Immaculati Agni perceptione tollatur , virtutefque , ac dona in sumentibus augeantur, quod abunde continget, si y, qui devoto hujusmodi studio , Divina prastante gratia , tenentur , seque Sacratissimo Pane frequentius reficiunt, suas vires expendere, seque probare cum timore, & charitate affueverint, quibus Christum Dominum, qui se Fidelibus manducandum, & se pretium in morte tradidit, atque in Colesti Regno se promium est daturus, precatur Sacra Congregatio, ut suam opem, & dignam preparationem , & Jumptionem largiatur . Porrò Epi-Jeopi , & Parochi , seu Confessarii redarguant asserentes Communiunem quotidianam esse de jure Divino : deceant in Ecclesis, seu Oraturiis privatis ex dispensatione, seu privilegia Pontificis de manu Sacerdotis sumendam Sanctissimam Eucharistiam, nec eam ullo modo deferendam in crumena, aut fecretà ad existentes domi , vel cubantes in lecto , praterquam

ad infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca prædicta accedere non valeant, & ad eos, si ab Ecclesia deferatur publice, & cum pompa juxtà formam Ritualis Romani, si verò ab Oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam, ut circa Communionem in Feria sexta Parasceva Missalis Rubrica , & Ecclesia Romana usus servetur ; Insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistia formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas, non permittant, us venialium confessio fiat simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo, aut Ordinario. Si Parochi, & Confessarii, etiam Regulares, aut quicunq; alii Sacerdotes secus egerint, sciant Deo Optimo Maximo rationem reddituros esse, neque defuturam Episcoporum, & Ordinariorum rigorosam animadversionem in Contrafacientes, etiam Regulares, etiam Societatis Iesu, facultate ipsis Episcopis, & Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter attributa.

Et fatta de pradictis omnibus, ac de verbo ad verbumrelatione, Sanctitas Sua approbavit, ac prafens Decretum typis dari, ac publicari voluit; In quorum, &c.Datum Roma

12. Februarii 1679.

#### F. Cardinalis Columna Præf.

S. Archiepisc. Brancaccius Episc. Viterbien. Secr.

Die 15. Mensts Febr. 1679. supradictum Decretum assim, & publicatum suit per Urbem ad Valvas Curia, & in Acie Campi Flore, ut moris est per me Ægidium Felicem. SS.D.N.PP. Cursorem, pro Domino Magistro Cursorum Gregorius Staggius Curs.

# DECRETVM

Sacr. Rit. Congreg.

Vasitum suit à Parochis Urbis, an ipsis ministraturis Santisssimm Sacramentum instrumis, liceat de die, vel faltem de nosse uti parvo pileolo in delatione eighdem per Civitatem sub pratestu alicujus instrmitatis, absque speciali licentia bujus Sacra Rituum Congregationis. Et eadem Sacra Congregatio respondis negative die 13. Augusti 1695.

## EDITTO

# Per l'accompagnamento del Santissimo Viatico.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Avendo Noi confiderato di quanto culto, e venerazione riesa la prattica delle Regole, & istruzioni publicate dalla Santità di N. S. Papa Innocentio XII. nell'uscire il Santissimo Viatico per gl'infermi nella Sittà di Roma, e volendo, che nella Città di Velletri, e sua Diocessi sessenzio pure per presare con gl'atti interni del cuore il più divoto oscipuio del Venerabilissimo Sagramento dell'Altare, e sortiamo però utiti coi Ecclessissici, come Laici, che vugliano ossipura ele cose preservite nel libretto dato alla luccosoppa tal venerazione, e promuovere un'opera di tanta glo-

gloria di Dio Benedetto, e di tanto merito per ciascheduno . Comandiamo espressamente, che tutti quelli, che in futuro vorranno ricevere la prima Clericale Tonfura, o gli Ordini minori, o maggiori, essendo in Velletri, o sua Diocesi, debbano intervenire in babito alle Processioni del Santifs. Viatico in quelle Parochie, dove habitano; & accioche tal'ordine si eseguisca puntualmente, comandiamo, che da hoggi in appresso i Parochi non diano fedi concernenti a requisiti per la prima Tonsura. O altri Ordini minuri,e Sagri, fe non a coloro, che prima habbiano frequentata, & attualmente frequentino l'affistenza in. dette Processioni, e che debbano essi Parochi ciò esprimere nella fede de vita , & moribus , che faranno per gl'Ordinandi , altrimente senza tal dichiarazione da Noi non saranno ammessi i loro requisiti . Aggiungendo , che tal frequenza servirà di requisito a quelli Ecclesiastici, che vorranno esser promossi a Benefizi , Parochie , & altre simili proviste , mentre il loro buon esempio valerà di stimolo essicaci simo al Popolo.

2. Ordiniamo, che tutti li Deputati, e Rettori de'Semimarii, e Collegii ne'giorni Fessivi delle vacanze, e tempi, che non sono applicati li loro Seminaristi, o Collegianti alli studii, li mandino alle Paruchie vicine, quando occorrerà d'uscire il Santissimo Viatico, quale ossequio con maggior facilità potrà sarsi fassi al Signore da quei Seminarii, o Collegi, che nelle

medesime loro Chiese hanno le Parochie.

3. Ordiniamo a Maestri di Scuole publiche, e private, che mandino i Scolari vicini, o habitanti nelle Parochie, onde i Curati se l'intenderanno con detti Maestri, ma spira tutto quando il Paroco, ò Maestri nelli giorni Festivi insegneranno la Dottrina Cristiana, avvosseranno li detti Scolari, & anche le loro Madri a mandarli, il che facilmente si ostiene congenimediocre diligenza, che si spiracia.

4. Ordiniamo espressamente sotto pena ad arbitrium, che li Curati non sacciano mai queste Communioni private, anche a richiesta di chi si sia, ma quando si può, e ci è tempo, esca sempre il Santissimo all'hore debite, cioè most santo per tempo, es che la gente non fia levatà, ne così tardi, che fiano tutti usciti in Campagna, e di Casa, ma nell'ora più comoda per radunare il concorso, e doppo dati li segni soliti della Campana maggiore, e del girare de Chierici con campanelli, e doppo già radunato un numero competente, purche l'infermo non sta in\_ stato d'imminente pericolo di morire; onde in tal caso di fretta , o nelle Communioni di notte si farà quel, che si puole.

Vogliamo ancora, che tutte le Parochie, che si saprà la sera precedente dover la mattina uscire la Communione, li Parochi debbiano avvifarlo a Sagrestanizacciò la detta sera diano il segno con le campane per tirare il concorso all'associamento della seguente mattina, e li tocchi, e segni di campana douranno dargli almeno per lo spazio di mezo quarto d'ora in circa , e li medemi Parochi nella Dottrina Cristiana dichiareranno a suoi Parochiani il modo, e significato di detti tocchi, e suono di Campane, tanto della sera, quanto della mattina, accioche tutti ne restino ben'intesi.

6. Quando poi si sentirà la mattina il segno della Campana, che và ad uscire la Communione, ordiniamo a tutti li Mercanti , Bottegari , & Artegiani di qualfivoglia forte di Mercanzie, ò robbe, etiam mangiative, i quali stanno sù lestrade, per dove sarà per passare la Processione, che durante tal passaggio non possano vendere, ne lavorare, ne tenere impedimento nelle loro Botteghe, & arti sù le strade medesime, sotto pena d'uno scudo per la prima volta, che faranno trovati contravenire, e per la seconda volta di scudi trè, d'applicarsi per servizio dell'accompagnamento a disposizione del Sagrestano maggiore nella Cattedrale, e del Pa-

roco nell'altre Chiese .

 Esortando Noi dunque gl'Ecclesiastici, e Laici, o particolarmente li Fratelli, & Offiziali delle Compagnie a voler conferire ad un'opera così pia, con osservare puntualmente ciò, che nel libretto delle Regole, & Istruzioni è prescritto, affinche si accresca ogni giorno più questo culto del venerabilissimo Sagramento , ricordiamo a' Parochi d'invigilare , che

lxxiii

che nelle loro Parochie si procuri questa maggior gloria di Dio, e si publichino le grandi Indulgenze, e Tesori, che guadagna chi accompagna il Santis I. Viatico, accresciuti in abbondanza dalla Santità del Regnante Pontesse, G in specie a

quelli , che la fervono colle Torcie , e lumi .

8. Notifichiamo in ultimo a tutte le Compagnie de'Laici, che non sono del Titolo, & Istituzione del Santissimo Sagramento, le quali non accompagnano mai le Sagre Communioni a gl'Infermi, nè hanno però verun peso circa il culto Ecclesiastico, che in avvenire abbiano da assumersi quello di accompagnar il Santissimo Viatico delle Parochie, dove non è Compagnia del Santissino, benche istituite in Oratorii a quelle vicine, nella forma usata da tutte le Compagnie, che sono fondate sotto l'istituzione del Santissimo Sagramento; e a questo fine N. Sig. concede per grazia a simili Compagnie d'altro Titolo, che abbiano facoltà di accoppiare col proprio anche quello del Santissimo Corpo di Cristo, e di chiamarsi in futuro a caggione di esempio, la Compagnia di S. Maria della Grazia sotto l'istituto del Santissimo Sagramento, senza pregiudizio però dell'Offervanza dell'istituto loro primiero, anzi con espressa facoltà di godere tutte le grazie, Privilegii, favori, ed Indulgenze, che hanno goduti, e godono di presente, e di più col sagro guadagno delle nuove Indulgenze, che Nustro Signore ha concedute a chi nelle Processioni sudette accompagna il Santissimo Sagramento, non intendendo obligare dette Compagnie a nuove spese, ma solamente, che accettino il pesu dell'associazione sudetta, e di cooperare col Paroco, e promovere la maggior V enerazione del Santissimo Sagramento in tutte quelle maniere, che si potrà, e tutte quelle spese , che vorranno fare per riverenza , & onore del Santissimo Sagramento, s'intendano sempre fatte per mera loro volontà, e divozione, sperando in tanto nella pietà de'Fratelli di dette Compagnie, che abbracciaranno con tutto il cuore un'opera così Santa per riverenza, & onore del San. tissimo Sagramento, a cui dobbiamo tutti gli ossequii possibili .

Vo-

Vogliamo dunque, & ordiniamo, ebe il presente Nostre Editto sia publicato, & affiso, oltre i luogbi soliti della Nostra Città, e Diocesi di Velletri, nelle Sagressie delle Parocchie, delle Compagnie, Oratorii, & alle Porte del Seminario, e Collegii, & in ogn'altra parte, dove possi bisognare; Comandiamo a tutte; e singole Persone tanto Ecclessassie, quanto Secolari, che ne osservino, e sacciano osservare pienamente il tenore a maggior gloria di Dioc, del Santissimo Sagramento. Dato in Roma li 6. di Luglio 1697.

A. Episc. Ostien., & Veliternus Card. Cybo.

Gio: Michele Gai Segretatrio .

#### SOMMARIO

#### Dell'Indvlgenze

## Concesse da' Sommi Pontefici

Urbano IV. Martino V. & Eugenio IV. aquelli, che intervengono agl' Offizii Divini nel giorno del Santis. Corpo di Cristo, e per tutta l'Ottava da publicarsi la Domenica della Santis.

TRINITA.

P. Rimieramente chiunque il giorno della Festa del Santifs. Corpo di Cristo farà presente in quassfronglia Chiefa, mentre strecisa, o canta il Matutino di quel giorno, guadagna quattrocento giorni d'Indusgenza. Alla Messa, che l'istesso giorno si dice, o si canta, altri quattrocento giorni d'Indulgenza.

Alli Vespri della medesima Festa, quattrocento giorni,

per il primo, e quattrocento altri, per il secondo.

All'altre ore Canoniche nell'istesso giorno, cento sessanta

giorni d'Indulgenza, per ciascheduna.

Chiunque come fopra sarà presente alli Matutini, per li giorni dell'Ottava di detta Festa, guadagna ogni volta due cento giorni d'Indulgenza.

Alli Vespri per la medesima Ottava ogni volta due cento

giorni d'Indulgenza,

Alle Messe per detta Ottava , ogni volta ducento giorni d'Indulgenza .

All'altre ore Canoniche in detta Ottava, ottanta giorni

d'Indulgenza, per ciascheduna.

Ogn'uno, che il giorno di detta Festa, sarà presente, & accompagnerà la Processione solita col Santissimo Sagramento, guadagna ducento giorni d'Indulgenza.

Ogn'uno, che digiunerà il giorno prossimo precedente a detta Festa del Santissimo Corpo di Cristo, guadagna ducen-

to giorni d'Indulgenza.

Ogn'uno, che il giorno di detta Festa, o per la sua Ottava si communicherà, o essendo Sacerdote dirà Messa, guadagna per ogni volta ducento giorni d'Indulgenza.

# Decretum Sacræ Rituum Congregationis.

Minentissimi Sac. Rituum Congreg. Præpositi ob summam, ac debitam Venerationem, qua Augustissimum Eucharistia Sacramentum prosequuntur,& ad augendum ejus cultum in toto Terrarum Orbe, censuerunt prohibendum esse, nè in posterum infrà Octavam Sanctissimi Corporis Christi lxxvi

Missa votiva quacunque, vel pro Defunctis celebrentur,

s Sanctiss. placuerit. Hac die 21. lunii 1670.

Et facta de pradictis Sanctissimo Relatione per me Secretarium, Sanctitas Sua sensum ejusdem Sac. Congregationis approbavit, & prafatum Decretum edi mandauit, eadem die ejusdem Mensis, & Anni 1670.



## EDITTO

Ad XII.

#### Per i Sacerdoti obligati all'adempimento di Messe.

ALDERANO per la Milericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

S E bene per debito del Nostro Passorale Ossizio, come ci viene incaricato dal Sagro Concilio Tridentino, sappiamo di non aver mancato in procurare, che con la maggior puntualità, & essazza resine adempiti gli oblighi dele Messe, e Diocest d'Osia, e Velletri in sustrazio de Fedeli Desenti, ciò non osante mostra l'esperienza trovarvis molti, che o per malizia, o per negligenza, o per altra causa trascurano tuttavia tale adempimento senza apprendere il grave pregiudizio, che apportano non tanto alle proprie cofienze, quanto all'Anime Purganti abbandonate de'dovuti sustraggi con prolongarsele la pena, così del senso, come del danno, contro non meno la pieta Crissiana, che la giustizia.

Volendo Noi per ciò togliere dalle Nostre Diocesi un tanto disordine. O inconveniente, oltre il ricordare l'osservanza delle Cossituzioni Sinodali de Nossiti l'incontare l'osservanza delle Cossituzioni Sinodali de Nossiti l'incontare l'osservanza delle Cossituzioni Sinodali de Nossiti l'incontissi l'edecessiva de comandiamo in vigore del presente Editto
alli Capitoli , Rettori, Cussodi di qualunque Chiefa, o Sagressia, O Amministratori di Constratentite, o di altri Luoghi Pii Ecclesissici, o Secolari, Sacerdoti, Benefiziati, o
Cappellani tanto, perpetui, quanto amovivilii, i quali temgono pesi, o oblighi di Messe da celebrare, o far celebrate
in giorni determinati di ciascuna settimana, che in ogni con-

to , & inviolabilmente debhiano , e fiano tenuti fodisfare , e far sodisfare tali loro oblighi ne'giorni, come sopra prefissi, nè in veruna maniera possano, o si facciano lecito di trasferire, o procrastinare la dovuta sodisfazione in altro giorno per qualsivoglia causa anche d'infermità (nel qual caso possano far sodisfare da altri) e ciò sotto pena a' Sacerdoti di non poterle rimettere da per se stessi, ma che per le luro mancanze si facciano celebrare da altri a loro proprie spese, & a ragione di giulii due per elemofina di ciascheduna Messa mancante oltre altre pene, alle quali soggiaceranno a Nostro arbitrio anche i non Sacerdoti colpevoli di tal mancanza, quale vogliamo, & intendiamo, che fi abbia per pienamente provata,ogni qual volta nel libro della Sagreffia, dove si notano le Messe celebrate, non apparisca descritto esfersi celebrato per l'obligo dovuto nel giorno determinato, in cui si deve celebrare, dando facoltà ad ogn'altro Sacerdote di poter celebrare per la detta mancanza con l'elemosina come sopra tassata di due giulii, e di notare nel solito libro di aver celebrato, per tale ubligo, che nel giorno tale dovea sudisfarsi dal tal Sacerdote, o farsi sodisfare dal Custode, o Amministratore, abolendo, & annullando per ciò tutte le notule, olibretti privati di Messe, che si facessero, e che vogliamo, non abbiano nè in giudizio, nè fuori vigore alcuno .

Per li oblighi poi, che si ritrovano ingiunti da sodisfarsi ad libitum dentro la Settimana, o dentro il Mese, o dentro l'Anno, e per quelli, che vengono giornalmente dalle manuali elemossine de Fedeli, espritamo, & ammoniamo tutti quelli, che tengono, e ricevono tali oblighi, a sodissarli, e farli sodissare con la maggior celevità possibile dentro i detti tempi, per sare, che ressimo più prontamente suffingate le povere Anime de Desonti, e mancando di sodissarli dentro il termine come sopra, se gli probbice parimente il poterli sodissare da per sessessimo a faranno sodissatti da altri Saccerdoti con la medessima tassa di giulii due per Messa.

lxxix

come si è ordinato di sopra soltre le altre pene a Nostro arbitrio; e così vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che inviolabilmente si osservi; e che il presente Editto si debhia tenere affiso nelle Sagrestie sotto pena di scudi trè. Dato dal Palazzo della Nostra residenza questo di 4. Aprile 1693.



Ad XIII. Tit.

## LETTERA CIRCOLARE

# Della Sagra Congregazione del S.Offizio fopra li Confessori.

A' casi di scandalo con circostanze, che frequentissimamente occorrono a grauissimo danno dell'anime nelle Confessioni Sagramentali, per parte de'Confessori, da'quali viene però convertito in V eleno quello, che dourebbe essere antidoto delle colpe, avendo la Santità di N. Signore osservato quanto per ovviarli sia necessario alli Vescovi l'avere un'attenzione la più precisa in eleggere Persone di proposito a Ministero di tanta importanza; Quindi è, che la Santità Sua col parere di questi miei Eminentissimi Colleghi Signori Cardinali Generali Inquisitori hà stimato bene, ch'io con questa mia. Circolare, ne facci a V.S. particolar premura, volendo, che da quì avanti ella con ogni maggior studio, e diligenza procuri, che tali Soggetti non siano Giovani, ma d'età, e d'intelligenza provetti, e ben morigerati, a' quali dovrà strettamente ordinare, che non sentano le Confessioni, massime di Donne avanti il Confessionale, ma da' lati di esso, & in luoghi publici, & esposti a vista di tutti; Persuasa la Santità Sua della bontà, e zelo del suo Carattere, che da Lei verrà in ciò a pieno la sua mente adempita. Roma 14. di Decembre 1694.

#### INSTRUZZIONE

#### Per i Confessori.

Dovendo il Confesore per debito del suo ostizio portare sopra le spalle sue i peccati del Popolo, co essenti de sopra le spalle sue i peccati del Popolo, co essenti dell'anime, è però necessiario, che in lui risplendano principalmente la bonta della vita, e la scienza, assimble con questa sappia distinguere da peccato a peccato, e con questa si faccia riconoscere così puro, e di virtà ripieno, che li penitenti babbiano maggiormente a consondersi delle brutture deloro peccati.

Se conoscerà di stare in qualche peccato mortale, purgherà prima l'anima sua con la Consessione, o con sare un'atto essi-

cace di contrizione .

Se il Confessore sarà Paroco, o Saserdote secolare, s'esporrà nel Confessorario sempre con la Cotta e Estola e se se sarà Regolare adoprerà l'habito , che è solito portare in Coro con la

Stola.

Converrà ancora, che nel confessare osservi il laogo, & il tempo, non confessarda alcuno, e massime Donne suori di caso di necessità, se non in Chiesa, nè prima lo spuntare consessar Donne, e Ragazzi, nè doppo il tramontare del Sole, e quando gli converrà confessare Donne in Casa per causa d'infermità, e d'altri simili accidenti, ssita porta della Camera to talmente aperta, acciò possa il Confessore esserveduto dalla.

gente di Cafa, ma non intefo.
Dourà il Confessionario esser posto in luogo patente della Chiesa, e vi sta affisso dalla sparte del Consessore il Sommario della Bolla in Cæna Domini, e si cast riservati, e dalla parte del Penitente qualche divota Imagine, per la cui vista, e

meditazione si compunga .

Doura

lxxxij

Dourà il Confessore ricevere il Penitente con faecia allegra, e doppo sattolo inginocchiare, e sattogli fare il segno della Crote, e per dar buen principio alla Constssore, sob bene che il Penitente recisi il Consistor da se sesso, o insteme col Consessore, quando la moltitudine de Penitenti non ricercasse casse il propositori di consistenzia di consessore di casse consessore di consessore di consessore di consessore di consessore di casse di consessore di

Domanderà primieramente, se hà fasto il divoso esame della coscienza. O in caso, che non l'abbia satto, e non sia preparato come conviene, doverà ammonirlo con carità a sar-lo, e poi tornare a confessar, o pure quando conoscesse, che l'entiente non potesse tronare, supplirà ajutandolo con interrogarlo, secondo che giudicherà più espediente per la salute del medessono Penitente.

e fe non l'havrà fatta la penitenza delle Confessioni passate, e fe non l'havrà fatta, potrà il Confessore, quando non si ricordi la qualità della penitenza, o non gli dia l'animo distala, consolarlo in commutargliela, ma però quando il Penitente potessi havere copia del Confessore, che l'impose, sarebbe meglio configliarlo a domandare la commutazione a quel mede-

simo .

Venendo alla Confessione de peccati, avvertirà il Penitente a dire tutti quelli, de quali si ricorda, & bavvendo bisogno di esse interrogato, l'interrogherà il Consessione giudicherà convenins allo stato del Penitente, domandando perciò a ciascuno il suo esercizio, e prosessione, acciò occorrendo possa aquarlo con interrogazioni intorno alli Precetti del Decalogo, e della Chiesa, sopra i peccati capitali, o altro, conforme giudicherà necessiario, & il tutto faccia con tal prudenza, che nell'interrogazio non insegni quel, che non sà, massime se sarà Donna, o altra persona semplice, e si storzerà usar parote, che non osseno l'orecchie del Penitente.

Se nell'udire la Confessione venisse in cognizione, che le Confessioni passate non fusser valide, o perche non sono state intiere, o perche non sono state state con proposito fermo di confessioni tutti li peccati commessi, o di sodisfare, o per altro capo

nulle ,

lxxxiii

nulle, & invalide, surà all'hora peso del Confessore il far-

gliele reiterare .

Domanderà al Penitente, se sia incorso in qualche scom. munica, o in alcuno de'Cast a Noi riservati, da quali non potendo egli assolverlo, senza passare più oltre nella Confessione lo rimetterà a chi ne tiene l'autorità, o pure anderà l'istesso Confessore a procurargliela, purche non sia il Penitente in pericolo di morte, nel qual caso potrà sempre assolverlo.

Non lascierà mai di domandare il numero de'peccati, e se il Penitente non saprà dirlo precisamente, gli comanderà, che dica quel numero, che pensa essere più appresso alla verità, ma se sarà vissuto in continuostato di peccato mortale, come sono i Concubinarii, le Meretrici, e simili, basterà,

che esplichi, quanto tempo sarà vissuto in tale stato.

E' anche necessario domandargli le circostanze de'peccati, cioè quelle, che di ven de fanno il mortale, e che mutano specie contenute in quel verso, Quis, quid, ubi, quibus auxiliis,

cur, quomodo, quando.

Simostrerà al Penitente di volto allegro, ne mentre ascolta i peccati, darà segno alcuno di rigidezza, o ammirazione, accioche intimorito non taccia il resto di essi, e sorse li più gravi, anzi lo compatisca, e lo consoli; non lo riprenda, se non nel sine, & all'ora con parole essicaci, e piene di santo zelo gli saccia conoscere la bruttezza de' suoi peccati, l'ossesati a Dio suo Sommo Benesattore, & il pericolo, in cui si è posto della dannazione eterna, accioche compunto abbiavero dolore de' suoi peccati, e concepisca sermo proposito di mai più commetterli, e così si renda capace dell'assoluzione.

Moso il Penitente dal dolore de fuoi pescati, potrà dargli la penitenza, la quale sia, e sodissattoria delle colpe passate, e rimedio per l'avvenire, avvertendo però, che non sia tale, che per essa non possa venirsi da altri in cognizione del pescato commesso, e nell'imporla abbia il Confessore riguardo alla gravezza de'peccati, & alla qualità del penitente, come anche alla grandezza della contrizione, e del dolore;

lxxxiv

e se a sorte il Penisente mostrasse difficoltà in accettarla, perche sorse gli paresse troppo grave, glie la diminuisca, e

glie la commuti .

Imponendos penitenza di imposte, o di Messe, on piglierà il Confessore il denaro e se il Penitente dovrà fare restituzione alcuna a certa persona, ne prenda pure il Confessore, se ne sarà richisso, la cura tacendo sempre il nome di chi ressitusce, e ne procuri ricevuta da dare ad esso Penitente per maggiormente edissicarso, ma avuendos a sare la restituzio-

ne a persone incerte, sarà bene che se n'astenga.

Dourà il Confessore riprendere severamente. O imporre gravi penitenze a Bestemniatori. O avvovera instemi il Penitente dell'obligo, che bà di denunciare quelli; che haverà udito bestemniare ereticalmente Dio, la B. Vergine, o li Santi, e non l'assova, quando recusso di denunciarii, se però non avesse qualche causa giusta, e ragionevolo e; come se fusse qualche causa giusta, e ragionevolo e; come se fusse Padre, Madre, Figlio, o Fratello, o pure dubitasse, che il denunciato venisse temple per viò a se di qualche male, vesse estemple per viò a se di qualche male, o in questo il Confessore potrà regolarsi, conserme alle circo-

stanze, & alla qualità delle persone.

Sia intrepido in negare l'affoluzione a chi non è capace , ò perche abbi qualche feommonica , o cafo rifervato, o perche non vogita lafciare l'occafone profima del peccato mortale, quella cioè, la quale per ordinario, & il più delle volte cagiona la colpa mortale, come è il tenere in Cafa donna, con la quale fuol peccare mortalmente, oggiucare a giuco , nel quale è folito bessemminare. E se altre volte avesse promesso ad altri Consessioni di levare simile occasione , e non l'aveste fatto, di che dovrà interrogarsi il Penitente, in questo casso discretto ; quando però non si posta toglicre l'occasione, e se voca da non el Penitente es sin dulore, , potra associati que i remedii, che preservano da simili peccati, come si mai trovarsi solo con tal pervano da simili peccati, come si mai trovarsi solo con tal persono.

fona, colla quale pecca, di fuggir le cattive prattiche, di confessars spesso, di esaminare ogni giorno la sua coscienza, s far qualche macerazione di carne, dire qualche orazione, o con altri modi, che il prudente Confessore sapra suggerirgii.

E perche nelle piaghe incancherite non giovano i medicamenti lenitivi , e leggieri , se non a fare il male più grande , e più contumace, & essendos sperimentato, che ad alcuni non servonole private correzioni, gl'avvertimenti, e monizioni paterne e divieti , anche giudizialmente intimati per cavarli dal peccato, e dall'abito ai peccare, & efsendo perciò necessario adoperare il ferro, e servirsi dell'autorità delle Chiavi, sappia il Confessore, conforme si è accennato nel Sinodo al Titolo XIII. che sotto pena della sospensione ab audiendis confessionibus gli si proibisce di assolvere persone, che vivono in stato di peccato attuale continuo carnale, come Concubinarii, o altri, ma sia obligato dirgli, che la sua facoltà non si estende tant'oltre, accioche per semile repulsa venga il Penitente ad apprendere la gravezza del peccato, & acciò il Confessore non venga ingannato dal Penitente, oblighiamo i medesimi Confessori tutti sotto la pena sopraposta ad interrogare specialmente il Penitente del tempo, che persevera in tal peccato, e delle Confessioni fatte senza il debito proposito, e trovandolo abituato di più di due anni con la circostanza di sei confessioni fatte senza l'effetto di mutazione di vita, lo licenzi senza assoluzione sotto la medesima pena.

Si negherà anche l'afioluzione a quelli, che hammo a fare la refitiuzione, fe non promettono di farla, fa di robba, o di jama; e fe havendo promefso altre volte di farla non... l'hanno oftervato, fi differifca l'afsoluzione fino all'intiers

fodisfazione .

Nè dovranno afsolversi quelli che efsendo pervenuti agl' anni della disrezione, non sanno almeno quanto alla sossiza gl'Asticoli della Fede, i Comandamenti di Dio, e della Chiefa, l'Orazione Dominicale, la Salutazione Angelica, se però non saranno dispossi al impararti quanto prima... lxxxvj

avvertendo, che, se altre volte surono ammoniti dase, o da altri Consessori, e non hanno satta la debita diligenza per imparargli, si disserisca l'assoluzione sino a tanto, che inqualche modo, conforme alla loro capacità, abbiano sodissatto a quest'obligo. Parimente si negherà l'assoluzione a quelli Padri, e Madri di samiglia, che sono negligenti in sare imparare le sudette cose a' suoi sigliuoli doppo di esser stati altre volte ammoniti.

Particularmente è necessario, che qualsovoglia Confessore sappia il tenore della Bolla di Gregorio XV. contro i Confessoni sollecitanti, la quale dispone, che tutti i Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari, o di qualsivoglia dignità, li quali rell'atto della Confessione Sagramentale, overo inanzi, o doppo immediatamente, o pure per occasione, o pretesto di confessione (ancorche la Confessione non seguisse) overo fuori della occasione di essa nel Confessionario, o in qualunque luogo, nel quale si ascoltano le Confessioni Sagramentali, simulando in quei luoghi di udire le Confessioni, solleciteranno, o tenteranno di sollecitare, o provocar Penitenti a peccati mortali, overo con quelli avranno colloquii, e trattati illeciti, e disshonesti, debbano esser puniti dal S.Offizio, come sospetti d'eresia, e secondo la qualità de'delitti, e circostanze debbano esser sospesi dall'Ordine , e privati de'Benefizii , Dignità , qualsivoglia offizio, e resi respettivamente inhabili ad altri, e condennati anche all'esilio, alla Galera, & a perpetuo carcere, senza alcuna speranza di grazia, e quando l'enormità del delitto meritasse maggior pena, si debbano degradare, e dare in mano della Corte seculare, & accioche per difetto di prove un delitto tanto enorme, e pernicioso non rimanga impunito, rimette ad arbitrio de i Signori Cardinali del S.Offizio, che possano giudicare il delitto provato per Testimonii singolari, presunzioni, & indizii. Comanda in oltre a tutti li Confessori, li quali sapranno, che i loro Penitenti siano stati da altri sollecitati, che avvertano li medesimi Penitenti dell'obligazione, che hanno di denunciare li Confessori sollecitanti,

tanti, o che habbiano tentato sollecitare al S.Offizio, overo al Vescovo, e se ricuseranno di volerli denunciare, non l'assolvano: In caso poi che li Confessori tralasciassero di avvertire, overo insegnassero alli Penitenti, che non sono obligati a denunciare i Confessori sollecitanti, overo trattanti di sollecitazione come sopra, il Vescovo, a Inquistore devono seve-

ramente gastigarli .

E se il Penitente avendo acconsentito al peccato, ricusasse di denunciare il Consessore sollecitante per non scoprire
il proprio eccesso, l'assicurerà il Consessore, che nella denunzia
non è tenuto a propalare il proprio consenso, ne può essere sopra
di ciò interrogato, anzi che quando anche lo dicesse, non si
deve, ne puole scrivere, e quando il Penitente con tutto ciò
persistesse nella medesima renitenza, può il Vescovo dare autorità al Consessore di ricevere per scrittura, o per giuramento la denunzia per portarla poi al medesimo Vescovo in conformità della risoluzione della Sagra Congregazione del S.Osfizio satta intorno alla medesima Bolla di Gregorio XV. li
17. Settembre 1624.

Dovrà finalmente il Confessore esortare il Penitente a fare elezione di un buon Confessore, e non a mutarlo senza necessità, ma non però gli si dia per penitenza, quando non vi

sia qualche motivo particolare.

# CONSTITUTIO

GREGORII XV.

In qua confirmatur, & ampliatur Constitutio Pii IV. contra ad turpia sollicitantes in Confessionibus Sacramentalibus.

Niverst Dominici gregis Curam, quamquam immeriti, calesti dispositione gerentes sedulò invigilare tenemur, ut ab omnibus parvis contagiis conservetur immuni, multoque majori studio providere, ut omnis sessivi supertatur, quibus alies sanandi officium est commissum, ne quod Evangelica scripta nos admonent sale insatuato, non sit, in quo salietur, & ad nibilum prostultrà, nist ut mittatur sora, & conculcetur ab bominibus.

Quoniam autem a Romanis Pontificibus Predecessoribus nostris quibusdam in locis provisum suit, ut impium, & nostris quibusdam in locis provisum suit, ut impium, & nefandum scelus, quod non solum inter Christi, sideles non esse, sed nec etiam nominari debet, procul ab aliis arceatur, videlicet, ut aliquis Sacerdos ad Sacras audiendas Confessiones Deputatus Sacros ad Sacras audiendas Confessiones Deputatus Acceptatus, pro pane as finite abutatur, ac pro medicina-cenenum, pro pane as finite prirituali proditor execrabilis animarum reddatur. Idcircò Nos ea, qua bis persistentes de la confessiones de la confessione del confessiones del confessiones de la confessione del confessione de la confessio

ter constituta sunt, ut nullibi desiderentur, quantum ex alto conceditur, providendum duximus. Aliss siquidem a fel. record. Pio Papa IV. Pradecessor Nostro emanarunt litera Tenoris subsequentis videlices. Pius Papa IV. Venerabili Fratri Archiciscopo Hispalensi in

niciosissimis Diaboli insidiis arcendis in certis locis salubri-

Re-

lxxxix

Regnis Hispaniarum Haretica pravitatis Inquistori Generali , &c. Cum sicut nuper non sine animi Nostri molestia accepimus, diversi Sacerdotes in Regnis Hispaniarum , atque etiam in eorum Civitatibus , & Diecesibus curam animarum habentes, sive eam pro aliis exercentes, aut aliàs audiendis Confessionibus Panitentium Deputati in tantam proruperint iniquitatem, ut Sacramentum Ponitentie in actu audiendi Confessiones abutantur, nec illi, & qui id instituit , Domino Deo , & Salvatori Nostro Jesu Christo injuriam facere vereantur, Mulieres videlicet pointentes ad actus inhonestos, dum earum audiunt Confessiones, alliciendo, & provocando, seu allicere, & provocare tentantes, & procurando, ac loco earum per Sacramentum hujusmodi Creatori nostro reconciliationis , graviori peccatorum mole eas onerando, & in manibus Diaboli tradendo in Divinæ Majestatis offensam, & animarum perniciem Christi fidelium scandalum non modicum; Nos in animum inducere nequeuntes, quod, qui de Fide Catholica recte fentiunt, Sacramentis in Ecclesia Dei institutis abutantur, autillisinjuriam faciant, Fraternitati tua, de cujus eximia pietate, virtute, atque doctrina plurimum in Domino confidimus, per prasentes committimus, & mandamus, quatenus, per te, vel per alium, seu alios a te deputandum, seu deputandos contra omnes, & singulos Sacerdotes dictorum Regnorum, ac illarum Civitatum, & Diacefum de pradictis quomodolibet diffamatos, tam seculares, quam quorumvis, etiam exemptorum, ac Sedi Apostolica immediate subjectorum Ordinum Regulares cujuscumque Dignitatis, Status, Gradus, Ordinis, Conditionis, & præeminentiæ existant; tam super præmiss, quàm super Fide Catholica, & quid de ea sentiant, diligenter inquiras, & juxta facultatum tibi contra Hareticos, aut de baresi quovis modo suspectos a Sede Apostolica concessarum continentiam, & tenorem procedas, ac culpabiles repertos juxta excessuum suorum qua-litates, prout juris fuerit, punias, eos etiam, se, & prout de jure

ure fuerit faciendum, debita præcedente degradatione, Se cularis Judicis arbitrio puniendos tradas, non obstantibu Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac Eccl fiarum , & Monasteriorum , nec non Ordinum quorumli bet, quorum ipsi Sacerdotes fuerint, etiam juramento, con firmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis & literis Apostolicis sub quibuscunque tenoribus, ac for mis, & cum quibufvis clausulis, & Decretis, etiam Motu proprio, aut aliàs quomodolibet concessis, etiam iteratis vi cibus approbatis,& înnovatis . Quibus omnibus,eorum tenores prasentibus pro expressis babentes, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscunque. Datum Roma apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris die 16. Aprilis 1561. Pontificatus Nostri Anno secundo. Igitur, ut litera pradicta perpetuis futuris, temparibus, & ubique Locorum inviolabiliter observentur Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostra, ac de consilio Venerabilium Fratrum Nostro rum S. R. E. Cardinalium, contra hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum, prainsertas literas hujusmodi ac omnia, & singula in eis contenta Apostolica auctoritate tenore prasentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inviolabilis Apostolica firmitatis rebur adiicimus, illasque non solum in pradictis Regnis Hispaniarum, sed in quibusvis Christiani Orbis partibus firmiter, & inviolabiliter observari pracipimus, & mandamus.

Ac præterea, nè infuturum de pæna his delinquentibus imponenda, & de modo contra eosdem procedendi ab aliquo dubitari possit, statuimus, decernimus, & declaramus, quod omnes, & singuli Sacerdotes, tam Sæculares, quàm quorumvis etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apostolica immediatè subjectorum Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum Regulares cujuscunque Dignitatis, præeminentia, aut quovis Privilegio muniti existant,

qui personas, quacunque illa sint, ad inhonesta, sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda in actu Sacramentalis Confessionis, sive ante, vel post immediate, seu occasione, vel pratextu Confessionis hujusmodi, etiam ipsa Confessione non secuta, sive extra occasionem Confessionis in Confessionario, aut in loco quocumque, ubi Confessiones Sacramentales audiantur, seu ad Confessionem audiendam ele-Eto, simulantes ihidem Confessiones audire, sollicitare, vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, seu tractatus habuerint, in Officio Sancta Inquisitionis severissime, ut infra puniantur, & praterea. omnes Haretica pravitatis Inquisitores, & locorum Ordinarios omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, & locorum Universi Orbis Christiani in Suis quemque Diecesibus, & Territoriis per has nostras literas; etiam privative quoad omnes alios, specialiter, ac perpetuos Judices delegamus, ut super his contra prædictos simul, vel separatim in omnibus, prout in Causis Fidei juxta. Sac. Canonum formam, nec non Officii Inquisitionis hujusmodi Constitutiones, Privilegia, Consuetudines, & Decreta diligenter inquirant, & procedant, & quos in aliquo ex hujusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos pro Criminum qualitate, & circumstantiis suspensionis ab executione Ordinis, privationis Beneficiorum, dignitatum, & Officiorum quorumcunque, ac perpetux inhabilitatis ad illa, necnon vocis activa, & passiva, si Regulares fuerint, exilii, damnationis ad triremes, ac carceris etiam in perpetvum absque villa spe gratiæ, aliasque pænas decernant. Eos quoque, si pro delicti enormitate graviores panas meruerint, debita pracedente degradatione, Curie Sæculari puniendos tradant.

Dantes etiam facultatem Venerabilibus Fratribus Nostis S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, nè delictum tam enorme, & Ecclesia Dei tam perniciosum remaneat ob probationum desectum impunitum, cum dissicixcij lis sti probationis, testibus, etiam singularibus, concurrentibus prasumptionibus, indiciis, & aliis adminiculis, delistum probatum esse arbitrio suo judicandi, & Curia Saculari, ut prasertur, reum tradendum esse pronunciandi.

Non obstantibus omnibus, que distus Predecessor in suis literis predictis voluit non obstare, caterisque contraviis quibuscunque; Mandantes omnibus Confessaries, us suos Pamitentes, quos noverint fusse ab alis, ut supra follicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu ut prefertur tractlantes, suquistoribus, seu Locorum Ordinariis predictis; quod si boc officium pretermiserint, vel panistentes docuerint non teneri ad denunciandum Confessarios sollicitantes, seu tractantes ut supra, iidem Locorum Ordinariis & Inquistores illos pro modo culpa puniren on necessarie and

Volumus autem, ut prasentium transumptis, etiam impressi manu alicujus Notavii publici subscripti, & sigilo alicujus Persona in Dignitate Ecclessifica constitute munitis, cadem prorsus sides in judicio, & extraubique babeatur, qua prasentibus baberetur, si forent exbibita, vel ostensa; quodque eadem prasentes litera, seve illarum exempla ad valvas Bassicarum S. Joannis Lateransus, ac Principis Apostoorum de Orbe, & in Acie Campi Flora assista omnes ita arctent, & assiciant, ac si unicuique personaliter intimata suissen.

Datum Roma apud S. Mariam Majorem sub Anulo Piscatoris die 30. Augusti 1622. Pontificatus Nostri Anno secundo.

S. Card: S. Sufannæ.

# SOMMARIO

# Della Bolla del B. Pio V.

Circa l'obligo de' Medici , de' Parenti , e Familiari degl' Infermi , d'ammonire li medefimi di confessarsi secondo il rito di S. Chiesa , da publicarsi nella quarta Domenica di Marzo, e nella terza di Novembre.

Nocenzio III. di felice memoria Predecessore Nostro gl'Infermi, prima d'ogn'altra cosa gli ammoniscano di far chiamare i Medici dell'Anima, assimo disservado di avvertirli di ciò sino all'estremo punto della malattia, non cada-

no in disperazione.

Perciò volendo Noi, che un sì falutevole Precetto non fi abolifca da qualfvoglia lunghezza di tempo, ma al contrario, che fempre i oftervoi, con questa Nostra Costituco ne innoviamo quella del detto Nostro Predecessore intoviamo quella del detto Nostro Predecessore intamos, the tutti li Medici, quando faranno chiamati a gl'Infermi giacenti in listo, avanti ogn'altra cosa gli ammoniscano di consessare in li suoi peccati ad un Consessore idoneo, secondo il rivo della S.R. Chiesa, ne doppo il terzo giorno li vistino, fuorche in caso il Consessore per qualche causa ragionevole avesse los conceduto un tempo più lungo, in che Noi aggraviamo la di lui cossenza, se non apparirà a loro per una attestazione in seritto fatta dal Consessore, che gl'Infermi abbiano già consessario peccati loro utella maniera già detta.

Esortiamo, & ammoniamo tutti li Parenti, familiari, e domestici dell'Infermo di notificare al Paroco l'infermità,

& anco

& anco il Paroco, quanto li Parenti , e familiari confeglino , & inducano l'Infermo a fare la Confessione de'peccati .

Se alcuni Medici non osferveranno quanto di sopra , oltre la pena dell'intedetto d'entrare in Chiefa ; siano perpetuamente infami, e si privino assistato del grado di Medicina , col quale erano cnorati ; si caccino dal Collegio , o Università de'Medici , e si multino ancora con pena pecuniaria ad arbitrio degl'Ordinarii de'luogbi, dove baveranno delinquito.

#### LETTERA CIRCOLARE

Della Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari

A tutti gl'Ordinarii per la publicazione, & offervanza della fudetta Bolla.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Offerv.mo

I l Paterno Zelo di N. S. indefess. mente applicato a ciòsche può ridondare in benefizio, e salure dessois sedeli, non ha potuto ricevere, che con particolar sentimento dell'animo suo le notizie pervenutegli, che in molte Diocessi non viene offervata la dispossione della Costituzione terza della sa. me. del B. Pio V. che comincia: Supra Gregom Dominicum &c. circa s'amministrazione del Sagramento della Penitenza a gl'Infermi, la precisa probizione, che banno i Medici di poter vissifiare i medessimi abpopo il terzo giorno, se essi medissi di poteranno consessa i medissi di posi letra giorno, se esti medissimi doppo il terzo giorno, se esti ne si farianno consessa i probizione che tengono i Parenti, e s'amiliari di avvissare i Parochi delle infermità del loro Congioneti, e do-

e domefici: Onde volendo Sua Santità rimediare a i) perniciofo abufo ridondante in grave pregiudizio della faltute dell' anima, e del corpo, mentre dal peccato derivano molte volte l'infermità corporali, vuole, & espressamente comanda a tutti gl'Ordinarii de'luogbi, che facciano estatamente osservare quanto providamente s'dispone nella predetta Cossituzione della sis: me: del B. Pio V. ordinando, che venga ogni anno publicata, tanto da Parochi, che da Predicatori sotto le pene in esse accione della Santità Sua: Farà però V. E. dare escuzione pronta a questa Santia Ordinazione di Sua Beatitudine, e bacio a V. E. umilissimamente le mani. Roma 30. Settembre 1682.

D.V.E.

Humil. & Divot. Servitore

C. Cardinal Facchinetti

B. Panciatici Segret.

### LETTERA CIRCOLARE

Scritta dalla Sagra Congregazione fopra negozii de' Vescovi, e Regolari.

In data de' 12. di Marzo 1682. circa l'udire Confessioni Sagramentali di Monache inferme.

Emin. mo e Rev. mo Sig. mio Offerv. mo

A Santità di N. S. mosso dal suo paterno zelo, mi comanda di significare a V. E. esser precisa mente di Sua
Beatitudine, che tutti i Confessori de' Monasteri di Monache,
benche esenti di qualsivoglia esentione, non debbano in alcuna
maniera udire le Confessioni Sagramentali delle medesime,
quando sono inferme, se non a porte aperte della Cella, nella quale si trovano coll'assistenza di alcune Monache, in modo
però, che queste possano vedere solamente, ma non udire, ne
l'inferma, ne il Confessore. Si compiacerà però V. E. d'ingiungere strettamente sotto gravi pene, anche di priuazione di
voce attiva, e passiva alla Badessa, & altre Superiore de'
Monasteri di Monache, che in ciò diano pronta esecuzione
alla S. mente di N.S. e le bacio umilissimamente le mani.



#### SOMMARIO

Ad XIV.

#### Della Bolla in Cana Domini

Da publicarsi due volte l'anno, cioè nella Domenica quarta di Quaresima, e nella quarta dell' Avvento.

P Rimieramente la Santità di Nostri Signore da parte dell'Onnipotente Dio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, son l'autorità ancora de'Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e con la sua, scommunica, maledice, & anatematiza tutti gli Eretici di qualunque nome, e setta siano, e tutti i doro fautori, e ricettatori, e quelli, che li credono, e tutti quelli, che scientemente senza licenza della Sede e Apostolica leggono, stengono, stangono, o altrimente in qualsevoglia mado publicamente, ouero occultamente disendono libri di essi Eretici, che contengono Eressa, ouero in essi trattano della Religione; e parimente tutti i Scismatici, e tutti quelli, sli quali si partono dall'ubidienza del Pontesce Romano pertinacemente, e suutori, ricettatori, e disensori loma o

2. Îtem femmunica, & anatematiza ogn'uno, e fottopone ad interdetto Ecclessaftico ogni Collegio, Capitolo, & Uniwersstà, che appelli dugl'ordini, e comandamenti del Romano Pontesse al futuro Concilio, e quelli, che a tali danno conseglio, ajuto, e savore.

3. Tutti li Corfari, e Ladroni maritimi, che fcorrono per il Mare della S.S.ede Apostolica, principalmente dal Monte Argentaro, smo a Terracina, e tutti li loro fautori, ricettatori, e difensori.

4. Tutti

xcviii

4. Tutti li Rattori di qualfroglia forte di beni de Criftiani, che abbiano patito naufragio, e quelli, li quali ritengono scientemente tali beni ritrovati, o in esse Navi, o ne Lidi, o nel Mare buttati da quelli, non ostante alcun Privilegio, consuetudine, o possessione di lunghissimo tempo quantunque immemorabile.

5. Tutti quelli, li quali impongono, o vero accrescono nelle loro Terre nuovi Pedagii, o Gabelle, o tali riscuotono, suorche ne'Casi permessi dalla Legge, e con special li-

cenza della Sede Apostolica.

6. Tutti li Falfarii di lettere Apostoliche ancora in forma di Breve, e di Suppliche, che contengono grazia, o giustizia segnate dal Sommo Pontesice, e d'ordine di Sua Santità, o vero dal Vice-Cancelliere della Santa Romana Chiesa, o loro Sostituti; e similmente quelli, che compongono lettere Apostoliche salse, ancora in sorma di Breve, e quelli, che salsamente segnano le Suppliche sotto nome del Sommo Pontesice, o Vice-Cancelliere, o loro Sostituti.

7. Tutti quelli, che a' Saraceni, Turchi, & altri Nemici del nome Cristiano, o vero Eretici dichiarati tali espressamente dal Sommo Pontesice, menano, e mandano Cavalli, portano, mandano Armi, Ferro, silo di Ferro, Stagno, o Acciajo, & ogn'altra sorte di Metallo, Stromenti di Guerra, Legnami, Canapi, Fune, tanto di Canape, quanto di qualsivoglia altra materia, o vero essa materia, o altre cose simili, con le quali ossendono li Cristiani, o Cattolici. E dipiù quelli, che per se, o per altri rivelano, o avvisano di cose appartenenti allo stato della Republica Cristiana, li Turchi, e Nemici della Fede Cristiana, o vero Eretici in danno della Religione Cattolica, e quelli, che danno conseglio, ajuto, o savore a tali in sare simili cose.

8. Tutti quelli, che impedifeono, o affaltano quelli, che conducono Vettovoglie, o altre cofe neccessarie all'uso della Corte Romana, & ancora, quelli, che proibiscono, o molestano, che non si conducano nella Corte Romana tali

cofe, o vero quelli, che difendono, per se, o per altri quelli, che sanno simili cose di qualunque grado, o dignità siano,

così Ecclesastica , come mondana .

9. Tutti quelli, li quali, per fe, o per mezzo d'altri ammazzano, mutilano, fpogliano, prendono, ritengono quelli, o che vengono alla Sede Apoflolica, o fipartono da effa, e fimilmente tutti quelli, li quali non avendo giurifdizione ordinaria, o delegata dal Sommo Pontefice, o fuoi Giudici, arrogandofi quella temerariamente, hanno ardire di fare fimili cofe contro quelli, che dimorano nella Corte Romana.

10. Tutti quelli, che ammazzano, mutilano, ritengono, prendono, o vero per forza spogliano quelli, che vengono a Roma per divozione, o vero per l'istessa causa stanno in essa, o pure si partono, e quelli, che li danno con-

seglio, ajuto, e favore.

11. Tutti quelli, che ammazzano, mutilano, ferifcono, percustono, prendono, imprigionano, ritengono, o veno perfeguitano como Nemici li Cardinali, Patriarchi, Arcivestevvi, Vescovi, Legati, o Nunzii della Sede Apostolica, o vero quelli, che li discacciano dalle loro Diocesi, Territorii, Terre, o Dominii, e finalmente quelli, che fanno fare tali cose, o ratiscano, o vero li danno ajuto, e savore,

e confeglio .

12. Tutti quelli, li quali, per fe, o per mezzo d'altri ammazzano, percuotono, o fopgliano de'loro beni tutte le Perfone, coni Ecclefisfiche, come Secolari, che ricorrono alla Corte Romana, o in quella profequifcono le loro liti, e negozii, per caufa di essi negozii, o vero li Procuratori, Avvocati, Agenti, Auditori, o vero Giudici Deputati sopra tali cose, per caufa di quelle, e tutti quelli, che per se fessifico per mezzo d'altri fanno fare seguire, o procurare tali deliti, o vero agl'istessi danno conseglio, ajuto, e savore.

13. Tutte quelle Persone, così Ecclesiassiche, come Secolari di qualssvoglia dignità, le quali sotto pretesto di n 2 frivofrivola appellazione appellano dalle grav cuzioni da farsi di lettere Apostoliche, a di Breve, che contengono così grazia, come Citazioni, Inibizioni, Sequestri, Monito. creti, così di Sua Santità, come de'suoi. Presidenti di Palazzo, Auditori, & a potestà laicale, & a quella ricorrono, e da. mettere, (facendone ancora istanza il Proc cato del Fisco ) tali appellazioni, e fann tere, Citazioni, Inibizioni, Sequestri, e A li, li quali senza consenso, e beneplacito l'esecuzioni di tali lettere, o vero impedisco e Cancellieri non possano fare Istromeni tali lettere, & esecuzioni di Processi, e c alle Parti, e quelli, li quali prendono discacciano dalle Città , Luoghi , e Regni , atterriscono, minacciano per se, o per al o vero occultamente le Parti, o loro Paren Notari, & Esecutori di tali lettere, Citazi e quelli, li quali proibiscono, e comanda persona, che non vada, o ricorra alla ( proseguire qualsivoglia suo negozio, o per i e grazie, o vero che di quelle impetrate n quelli, che presumono ritenere lettere appr. le ritenere da altri.

14. Tutti quelli, che per sestessi, o per autorità propria, e di fatto sotto preteste esenzione, grazie, o lettere Apossoliche le nessiciali, e delle Decime, & altre Cause quelle annesse dalli Auditori, e Commissa altri Giudici Ecclesiastici, & impedisconc le, o le Persone, Capitoli, Conventi, Colt no proseguire tali Cause, e s'intromettono la cognizione di quelle, e quelli, li quali ci tori, li quali canno fatto, e fanno commette

cj

care, e fare rivocare le Citazioni, o Inibizioni, & a fare assolvere, o consentire, che siano assolutti quelli, contro li quali tali Citazioni sono spedite, dalle Censure, e pene contenute in esse, o vero in qualsivoglia modo impediscono l'esecuzione delle lettere Apostoliche, o vero esecutoriali, Processi, e Decreti predetti, o danno, a questi il suo conseglio, ajuto, e savore ancora sotto pretesto di proibire la violenza, o altre pretensioni, anche come dicono per sinche essi avvanno supplicato per informare Sua Santità, o satto supplicare, se non proseguiranno tali suppliche inanzi Sua Beatitudine, e la Santa Sede Apostolica, ancorche quelli, che commettono simili cose, siano Presidenti di Cancelleria, de' Consigli, Parlamenti, Cancellieri, Vice-Cancellieri, o altri di qualunque grado, o dignità siano.

15. È tutti quelli, che sotto pretesto del loro offizio, o vero ad istanza della Parte, o di qualsivoglia altro astringono le Persone Ecclesiastiche, Capitoli, Collegii di Chiese alli suoi Tribunali contro la disposizione delle Leggi Canoniche, e quelli, che fanno fare, o procurano tali cose, e quelli, li quali faranno, o publicheranno Statuti, o altri Decreti sotto pretesto di qualsivoglia consuetudine, o privilegio, e di quelli si serviranno, per i quali in qualsivoglia modo espressamente, o tacitamente si toglie la libertà Ecclesastica, o in qualche parte s'ossende, s'opprime, o in qualche modo si restringe, o vero si pregiudica alle ragioni di Sua Santità, e della Santa Sede Apostolica, e di qualsivoglia altra Chiesa.

16. E quelli, li quali in qualstvoglia modo impediscono gli Arcivescovi, Vescovi, & altri Prelati Superiori,
& Inferiori, che non esercitino la loro giurisdizione contro
qualstvoglia persona, secondo li Canoni, e Decreti de'Concilii, e particolarmente di Trento; & ancora quelli, li quali
doppo le Sentenze degli Ordinarii, o Delegati da quelli,
ricorrono alla Corte Secolare, e da quella procurano, siano
rilassate, & eseguite Proibizioni, e Mandati, ancora penali

contro gli Ordinarii, e Delegati predetti e quelli, che li rilassano, o eseguiscono, o danno ajuto, consiglio, favore,

e patrocinio.

17. Quelli, che si usurpano giurissizione, frutti, rendite, e proventi appartenenti alla Sede Apossolica, o ad altre Persone Ecclesissiche, per ragione di Chiese, Monsseri, & altri Benefizii Ecclesissici, o vero senza licenza legitima li sequestr ano.

18. Quelli, li quali impongono Collette, Decime, Taglie, Prefinize, & altri pefi a' Chierici, Prelati, & altre
persone Ecclifishiche, & alle robbe di Chiefe, Monaflerii,
& altri Benefizii Ecclefishici, & alli frutti di quelli, fenza
speciale, & espressa di Sua Santità, e con diverfe maniere le riscuotono, e così ingiustamente impostele ricevono, ancorche date spontaneamente; e di più quelli, che
per se, o per altri presumono di fire simili cose, eseguirle,
e procurarle, o vero in tali cose danno ajato, conseglio se
favore, di qualspoostia Dignità siano.

19. Tutti li Magifrati, Giudici, Notari, Scrivani, Efecutori, Sotto-Efecutori, che in qualfevoglia modo l'intromettono nelle caufe capitali, o criminali contro Perfoue Ecclefiaftiche, processandole, bandendole, o vero promulgando, & efeguendo Sentenze contro di esse se processando ciale licenza della Sede Apossolica, di qualsfrogslia grado.

e Dignità si siano.

20. Tutti quelli li, quali per se, o per altri presumeranno di affaltare, distruggere, & occupare in tutto, o vero in parte l'Alma Città di Roma, il Regno di Sidilia, l'Isola di Sardegna; e Corfica, le Terre di quà di Faro, il Patrimonio di S. Pietro nella Toscana, & in soma tutto lo Stato Ecclessassico, o vero perturbare la Suprema giurisdizione, che bà in quello la S. Romana Chiefa, e tutti gli Aderenti, Fautori, e Disensori di quelli, e coloro, che gli danno consiglio, ajuto, e savore in qualsivoglia modo.

21. V vole,

21. Vuole, che tutte, e singole cose contenute in questa Bolla durino, abbiano l'effetto suo sin tanto, che da Sua Santità, o dal Romano Pontesice per tempo si facciano, e si publichino altri Ordini in contrario.

22. In oltre dalle dette Sentenze nessuno possa essere asfoluto, che dal Romano Pontesice, suorche nell'Articolo di
morte, & all'ora con la sicurtà di ubbidire alli Comandamenti della Chiesa, e di sodissare, e ne anche sotto pretesto di qualsivoglia facoltà, & Indulti dalla Santità Sua,
e dalla Santa Sede, e da'Decreti di qualsivoglia Concilio
concessi, rinovati, o vero da concedersi, e rinovarsi in qualfivoglia modo.

Scommunica, e minaccia di procedere spiritualmente, e corporalmente, come sarà più espediente, quelli, li quali de fatto avranno ardire di assolvere alcuno, che sarà incorso nella Scommunica, per aver contrauenuto alle sudet-

te cose .

Dichiara, e protesta, che li sudetti Scommunicati 2 7. per le cause supradette non s'intendano compress, nè suffragarli in alcun modo qualfivoglia assoluzione, benche solennemente dalla Santità Sua fatta, se prima non abbiano desistito dalle cose sopradette, e per l'avvenire un vero proposito di non commettere simili cose, e nè anche in quanto a quelli, che avranno fatto contro la libertà Ecclesiastica Statuti, se prima i detti Statuti, Ordinazioni, Costituzioni, Pramatiche, e Decreti di tal sorte publicamente non avranno revocati, e che non siano dagli Archivii, e da'Luoghi principali, o vero da' Libri, ne'quali si trovano notati, aboliti, e cassati, e che non abbiano fatto consapevole di tal revocazione la Santità Sua; Anzi che per l'assoluzione di tal forte, o per qualfivoglia atto contrario tacito, o vero efpresso, & ancora per la pazienza, e toleranza di Sua Santità, e de'suoi Successori, benche continuata per lungo tempo, in nessuna maniera possa, nè debba pregiudicarsi in tutte le predette, e singole cose, nè a qualsivoglia ragione della

Scde Apostolica , e della Santa Romana Chiesa in qualunque luogo , e per qualsivoglia tempo acquistata , e da acquistarsi .

Non offante i Privilegi, Indulgenze, Indulti, e lestere Apostoliche generali, e speciali concesse dalla detta Sede

Apostolica.

Ordina, e strettamente comanda, anche in virtù di Santa Ubbidienza a' Patriarchi, Primati, Arcivessou', Vescovi, & Ordinarii de' Luoghi, & a quassivoglia Prelata, doppo che auranne ricevuto la presente Bolla, o vero di essa avranno avuto notizia, che una volta l'anno, opiù voste, se così stimeranno essente pediente, solennemete la publichino, riducano a memoria de' Fedeli, la notischimo, e dichiarino nelle loro Chiese nel tempo, che sarà in esse alli Divini Ossii la maggior parte del Popolo.

24. In oltre Il Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & altri Ordinarii de'Luoghi, Prelati, Rettori di Chiefe, e tutti quelli, che esercitano la cura dell'Anime, Preti Secolari, e Regolari di qualsfuoglia Ordine deputati con qualsfuoglia autorità ad udire le Confessioni, abbiano appresso di transsunto della presente Bolla, la quale procurno diligen-

temente leggere , e studiare .

#### CASI RISERVATI

#### All'Emin.mo e Rev.mo Vesc. d'Ostia, e di Velletri.

 Magia, incantessimo, indovinazione, malessizio, fortilegio con tacita, o espressa invocazione del Demonio, abuso de' Sagramenti, Sagramentali, e Sante Reliquie.

2. Sollecitazione rispetto al Confessore con Penitenti ne'

termini della Costituzione di Gregorio XV .

3. Copola Carnale del Confessore con li Penitenti, quali non possa assolvere.

4. Copola

4. Copola Carnale tra Parenti Spirituali, e gl'Inceftuofi in primo, e Jecondo grado di confanguinità, & affinità, e quanto all'affinità contratta per copola illecita in primo solamente.

5. Sodomia ancora con le femine.

6. Bestialità .

7. Concubinato.

8. Procurar aborto anco del feto inanimato , & anco non feguito l'effetto .

 Copola Carnale frà li Sposi prima della celebrazione del Matrimonio in faccia della Chiesa.

10. Omicidio volontario, e mandato per esso non seguite Pessetto.

11. Bestemmia contro Dio , la B. Vergine , & i Santi .

12. Deflorazione di Zitelle per forza, & anco per se. duzione.

13. Percoffioni del Padre, e della Madre.

14. Notarii, che non rivelano a Noi, o al Vicario Nostro Generale i Legati Pii dentro il termine di 15. giorni doppo avuta la notizia della morte del Testatore, e gl' Eredi, che non sodisfanno dentro il termine di sei Mest dal giorno dell' ingiunta obligazione.

15. Falso Testimonio in giudizio contro il terzo, e quelli, che lo scrivono, e lo consigliano.

16. Mutazione de'Termini delle Poffessioni .



### Ad XV. Prima d'amministrare l'Estrema Unzione il Curato rivolto all'Infermo, e Circostanti dirà.

Ratelli miei, questo Sagramento dell'Estrema Unzione istituito da Cristo Signor Nostro, conferisce la sua grazia particolare di resistere alle tentazioni del Demonio, più siere che mai, in quest'ultimo punto, nel quale si tratta dell'eternità, scancella le colpe veniali, purga, & abolisce le reliquie de' peccati mortali già perdonati, che lasciano doppo di se languori, sgomenti, mestizie, & altre pertubazioni dell'animo, accresce la grazia, consola, e solleva l'ammalato, accioche sossera con pazienza le pene, e dolori cagionatigli dal male, e lo sortisca contro le apprensioni della morte; sinalmente giova anche alla salute del corpo, quando questa sia espediente per quella dell'anima.

Per ricewere così salutewoli esfetti, conviene eccitare nell' animo nostro atti d'indubitata Fede, di serma Speranza, e di viva Carità, con rassegnarsi intieramente nelle mani di Cristo Signor Nostro, e sottoporsi di tutto cuore alla sua santa, & adorabile volontà; Perciò Fratelli porgiamo tutti calde preghiere a Dio, acciò si degni di sar gudere la pienezza di tali grazie a questo nostro Insermo, e voi Fratello mio dite meco,

se non con la bocca, almeno col cuore.

Io credo fermamente Signor mio Giesù Cristo tutto quello, che avete rivelato alla Santa Chiesa Cattolica, e spero, che mi darete grazia di vivere, e morire da buon Cristiano, con perdonarmi tutti li mici peccati commessi, & ajutarmi in quest'ultimo passo. Io vi ama Dia mio sopra tutte le cose create, mi pento di avervi offeso, detesto i mici peccati, & accetta dalle mani vostre volentieri questi dolori, e la morte istessa. Vi prego per la vostra misericordia, e bontà infinita.

cvij

per i meriti della Passione di Cristo Signor Nostro, e per l'intercessione della Beatissima V ergine di ajutarmi in quest'hora, e di farmi vedere nel Cielo la faccia vostra per amarvi, e lodarvi eternamente. Amen.



### EDITTO

Ad XVI.

### Per li Promovendi.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletti, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

E Ssendo di tanta Nobiltà , & Eccellenza la Dignità Sa-cerdotale , che li Sacerdoti nella Sagra Scrittura sono non solo uguagliati a gl'Angeli, ma chiamati Interpreti di Dio, anzi Iddii; con ogni ragione comandano li Sagri Canoni, che sì sublime grado, & offizio non sia indifferentemente conferito ad ogn'uno , ma folamente a quelli , che con la dottrina, prudenza, onestà di costumi, e bontà di vita se ne rendono degni, e capaci; e perciò ristettendo il Sagro Concilio Tridentino all'importanza dello stato Sacerdotale, quasi per tutta la fess. 23. de Reformat, prescrive le qualità, che in ordine alla nascita, educazione, età, scienza, costumi, & altre simili doti, non meno dell'animo, che del corpo, per giungere al grado Sacerdotale si richiedono . Noi dunque, che per Divina disposizione siamo stati destinati in questa Diocesi a far scielta di persone idonee a sì alto Ministero , ricordevoli dell'avviso dato dall' Apostolo al Vescovo Timotheo . Manus citò nemini imposucris, cioè come interpreta S. Girolamo. Nè Clericos ordinaveris nescientes Col presente Editto notifichiamo, & intimiamo a tuti quelli, che desiderano esser promossi agl'Ordini, che prima di presentarsi avanti del nostro Vicario Generale per esfer ammessi, eseguiscano quanto siegue, e ne'tempi qui prescritti , altrimente non saranno ammessi all'Ordinazione .

Al più lungo nel giorno di Martedi antecedentemente alla Settimana del Sabato dell'Ordinazione fe così gli riufciffe più camodo dovranno farfi ferivere dalCancelliereV efeovale nella

lista degl'Ordinandi, e presentare nell'istesso tempo al medesimo Cancelliere separatamente, e con distinzione, e chiarezza tutte le fedi autentiche de'loro requisiti, secondo la nota infrascritta, & esso Cancelliere, quando le riconosca legittime, e sufficienti, unite quelle di ogni Ordinando separatamente da quelle degl' altri la stessa sera del Martedì assieme con la lista degl'Ordinandi, specificando in essa, a quali Ordini ogn'un di loro desidera esser promosso, dovrà portarle al Nostro Vicario Generale, il quale riconosciutele buone, dovrà farvi il Visa, e sottoscriverle di proprio pugno, e si come quando l'Ordinando habbia tutti li requisiti, dovrà nella lista al margine del nome di esso aggiungervi di suo pugno. Habet omnia requisita, così dovrà cassare dalla lista quelli sche non gl'avessero, e sottoscrivendo poi la lista, farla capitare prontamente alle nostre mani per rimandarla al Cancelliere col decreto di proprio pugno, che -- Admittantur ad examen .

Il Giovedì doppo Pranzo si terrà l'Esame generale degl'Ordinandi, li quali per esser esaminati dagl'Esaminatori, vi si presenteranno in veste decente, e tonsura, altrimente non si avranno in considerazione, e terminato l'esame di tutti, il Cancelliere sarà nuova lista di tutti quelli, che dagli Esaminatori saranno stati approvati, distinguendoli ad Ordine per Ordine, e sotto di essa si stenderà il decreto, che -- Omnes

prædicti admittantur ad Ordinationem, ut suprà.

Il Venerdì mattina tutti i sopradetti Ordinandi dovranno unitamente ad hora determinata presentarsi avanti il Deputato da Noi a quest'essetto per essere dal medesimo instruiti.
sopra la funzione dell'Ordinazione da farsi, & il giorno stesso
dovranno consessarsi, per ricevere la Santa Communione nella mattina seguente, e quelli, che o per dover portarsi a
fare gl'Esercizii Spirituali, o per altra causa urgente non potessero trovarsi presenti nella mattina del Venerdì all'istruzione sudetta, dovranno dal medesimo Deputato farsene
istruire anticipatamente, & insieme colle Fedi degl'altri Requisiti

quisiti presentare al Cancelliere anche la Fede di lui d'effer

Stati sufficientemente istrutti .

Il Sabato mattina giorno dell'Ordinazione douranne per tempo trovarsi in Chiesa tutti gli Ordinandi , in Abito ,e Tonfura, non folo decente, ma proporzionato all'Ordine, che dovranno prendere, secondo l'Istruzione, che ne averanno avuta il giorno antecedente dal Deputato, & affistendo a tutta la funzione con la dovuta modestia,e divozione, risponderanno al Cancelliere, quando da esso saranno chiamati, & esequiranno quanto dal Mastro di Cerimonie gli verrà imposto.

Li Sacerdoti novelli della Nostra Diocesi non dovranne celebrare la loro prima Messa, se non ne avranno ottenuta la particolare espressa licenza in scritto dal Nostro Vicario Generale, il quale non dovrà concedergliela, se per attestazione in scritto di qualche accreditato Sacerdote ( da conservarsi in Cancelleria ) non gli costerà , che li medesimi siano sufficientemente istrutti, & esercitati nelle cerimonie del Santo Sagrifizio della Messa.

Le Fedi, che saranno presentate dagl'Ordinandi, per giustificare i loro Requisiti, non dovranno esfer ricevute dal Cancelliere con la data più antica di un Mese prima dell'Ordinazione da tenersi, eccetto però le Fedi del Battesimo, Crefima, degl'Ordini presi, e del Patrimonio, le quali potranno esser ricevute sotto qualsevoglia data, e le Fedi delle publicazioni fatte in Chiefa non dovranno effer ricevute dal Cancelliere, se non con la data di trè giorni almene doppo fatta l'ultima publicazione.

E se alli Parochi, o altri, che faranno le Fedi, doppo fattele, e consegnatele agl'Ordinandi, sopragiungesse qualche notizia contraria al tenore delle Fedi da loro fatte, dovranno subito darne parte a Noi, o al Nostro Vicario Generale, acciò possa farsene quel conto, che sarà giudicato

conveniente .

E perche, chi avesse bisogno di Dispensa, possa procurarsene anticipatamente, sappiano totti, che.

# Non saranno Ordinati da Noi senza dispensa li seguenti, cioé

Uelli , che sono rozzi , & ignoranti . Quelli , che sono Neositi, cioè venuti nuovamente alla Santa Fede .

Quelli, che sono obligati a render conto per qualche Compagnia di traffichi, o maneggi.

Quelli, che sono Forastieri, e non conosciuti.

Quelli, che sono sottoposti al mal caduco.

Quelli, che sono spiritati, ò vessati da spiriti immondi.

Quelli, che sono approvati senza effettivo esame.

Quelli, che sono promossi per salto, cioè senza esser passato ordinariamente da un'Ordine all'altro.

Quelli, che hanno commesso duello, o vi sono stati compagni. Quelli, che in guerra aggressiva, ancorche giusta, hanno ammazzato, o mutilato.

Quelli, che non offervana li dovuti Interstizii da un' Ordine

Quelli, che hanno Moglie vivente .

Quelli, che in qualunque maniera sono Bigami.

Quelli, che sono grandemente indebitati.

Quelli, she sono scommunicati, sospesi, v interdetti.

Quelli, che sono infami, tanto di fatto, come di ragione, come Usurarii manifesti, Rattori di Donne, e simili, e chi vi havrà cooperato.

Quelli, che non hanno l'età requisita all'Ordine, a cui dest-

derano ester promossi.

Quelli, che sono notabilmente desormi, o vitiati nel corpo, come per esempio Leprosi, Paralitici, Frenetici, Attratti, Epilettici, e simili.

Quelli,

Quelli, che sono Apostati, Eretici, o sospetti d'Eressa da essi descenda per linea paterna sino al secondo gra per linea materna fino al primo grado inclusive. Quelli, che sono Criminosi, o soliti a commetter deliti

Quelli, che sono spergiuri, dediti all'ubriachezza, o via, mentecatti, furiosi, o pazzi.

Quelli, che esercitano l'arte di Buffone, Comediante, Ci.

tano , Saltimbanco , e simili .

Quelli, che in causa di sangue, quando ne sia segui morte, o mutilazione, hanno cooperato, come per ef. Giudici, Accusatori, Denunziatori, Promotori Fij Auvocati, Notarii, Testimonii, e simili.

Quelli, che hanno commesso, o comandato, o consigliat micidio, o mutilazione, o vi hanno acconsentito, coo to, o prestato qualche ajuto, purche ne sia seguito l'esf Quelli, che scientemente hanno dato, o ricevuto di nu Santo Battesimo, quelli, che vi hanno cooperato, e qu che banno permesso esser battezzati da persona Eretici Quelli, che sono nati da illegittimo Matrimonio.

### Li Requisiti poi, che sono necessi per conseguire ciascun' Ordine Sono li Seguenti, cioé

### Per la prima Tonsura.

HE abbiano compiti almeno fett'anni dell età, e dovrà provarfi con la fede del Batte

Che siano stati cresimati;e dovrà provarsi con la della Cresima, o con Testimonii concludenti degni di sea Che siano istrutti nella Dottrina Cristiana, e l'a

no frequentata, e dovrà provarsi con la fede del Paroco.

4. Che frequentino la Scuola; e dovrà provarsi con la

Fede del Maestro .

5. Che stano di buona indole, vita, e fama, bene educati, frequentino le Chiese, e li Santi Sagramenti, se suranno in età; e dovrà provarsi con la Fede del Paroco.

6. Che almeno sappiano leggere, e scrivere, e dovrà ciò esser riconosciuto dalli Esaminatori nell'esame da tenersi

avanti il nostro Vicario Generale.

7. Che prendano la prima Tonsura per servire a Dio, perseverare, & avanzarsi nella vita Ecclesisstica, e non per ssuggire il Foro Laicale; e ciò dovrà giudicarsi da Noi, e dalli Esaminatori nell'esame da tenersi, come sopra.

8. Che siano state fatte nella Chiesa Parochiale le publicazioni necessarie della loro ordinazione; e dovr.ì

provarsi con la Fede del Paroco.

9. Che si ascrivano al servizio della loro Chiesa Cattedrale, Collegiata, o Paroshiale, che sia, & adessa servano nel Chiericato; e ciò dovrà esequirsi nell'esame da tenersi, come sopra.

10. Che siano nati di legittimo Matrimonio; e dovrà provarsi con la Fede del Matrimonio delli loro Padre, e

Madre.

#### Per li Ordini Minori.

1. Che abbiano le lettere testimoniali autentiche della

prima Tonfura , o ultimo Ordine minore prefo .

2. Che abbiano servito nel Chiericato, o nell'Ordine, a cui furono ordinati, alla Chiesa, alla quale furono ascritti; e dovrà provarsicon la Fede del Paroco.

3. Che sia scorso un' Anno dalla prima Tonsura, o ultimo Ordine conferitogli, quando da Noi non siano creduti

degni di dispensa degl'Interstizii.

4. Che abbiano frequentato i Santi Sagramenti, la. Dottrina Cristiana, e siano di buona vita, e sama, e siano D stati cxiv ft ati frequenti in accompagnare il Santiffimo Sagramento; e dovrà provarsi son la Fede del Paroco.

5. Che frequentino la Scuola, e si approfittino nelle let-

sere ; e dourà provarsi con la Fede del Maestro.

6. Che almeno intendano la lingua latina, rispondano bene a gl'Interrogatorii, che gli verranno fatti dall'Esaminatori sopra le cose spettanti all'Ordine, che vorranno ricevere, e diano segni di approsittarsi nelle Scienze, per sarsi degni dell'Ordini Maggiori; e dovrà giudicarsi dall'Esaminatori nell'esame da tenersi, come supra.

 Che per li primi trè Ordini Minuri abbiano almeno l'età di sette Anni compiti, e per l'Aculitato di dodici Anni

compiti ; e doura pravarsi con la Fede del Battesimo.

8. Che siano andati, e vadano in Abito, e Tonsura Chiericale, modesto, e decente, e dovrà provarsi con la Fede del Paroco.

#### Per il Suddiaconato.

 Che abbiano fatti gli Efercizii Spirituali, e dovrà provarsi con la Fede del Padre Rettore de' PP. Missionarii di Roma.

2. Abbiano le lettere testimoniali dell'Acolitato con-

feritogli.

3. Che nell'Ordini Minori abbiano servito alla Chies. a cui furono ascritti ; e dovrà provarsi con la Fede del Paroco.

4. Abbiano l'età d'Anni ventiuno compiti ; e dovrà

provarsi con la Fede del Battesimo ..

5. Che vi concorra la necessità, o almeno l'utilità della Chiesa, e dovranno esser giudicati da Noi...

6. Che sta scorso un' Anno d'all' Acolitato conferitogli, quando non abbiano ottenuta la dispensa dagl' Interstizii.

7. Che abbiano Patrimonio, o Benefizio sufficiente per ondinarsi, e dovrà provarsi per Istromento autentico ap-

prova-

provato anticipatamente con Decreto del Nostro Vicario Generale

8. Che siano state fatte in Chiesa le publicazioni necessarie, tanto per la Persona dell'Ordinandi, quanto per il loro Patrimonio, e pacifico possesso di esso ; e dovrà provarsi con Fede del Paroco.

9. Che sperino di potersi mantenere in Castità.

to. Che siano istrutti sufficientemente nelle lettere, e cose spettanti al Suddiaconato; il che dovrà giudicarsi dall'

Esaminatori nell'esame da tenersi, come sopra

11. Che abbiano frequentato l'insegnare la Dottrina Cristiana, l'accompagnare il Santissimo Viatico, la Conserenza de' Casi di Coscienza, o lezione di Morale, e simili; li Santissimi Sagramenti, e siano di buona vita, e sama; e dovrà provarsi con la Fede del Paroco.

 Che fiano andati, e vadano in Abito, e Tonsura Chiericale, modesto, e decente; e dovrà provarsi colla Fede

del Paroco.

13. Che se per ragione di dover portarsi a sare gli Esercizii Spirituali non potessero trovarsi presenti nella mattina del Venerdì all'Istruzione da sarsi dal Deputato da Noi sopra la funzione dell'Ordinazioni, dovranno da esso sarsene istruire anticipatamente, e portarne Fede di lui al Cancelliere unitamente con gli altri ricapiti sudetti.

#### Per il Diaconato.

1. Che abhiano le lettere Testimoniali del Suddiaconate conferitugli, e degl'Esercizii Spirituali fatti, come per il Suddiaconato.

2. Che nel Suddiaconato abbiano servito alla Chiesa, a cui furono ascritti; e dovrà provarsi con Fede del Paroco.

3. Che abhiano l'età di Anni ventidue compiti, e dovrà provarsi con la Fede del Battesimo.

4. Che sea scorso un' Anno dall'Ordine del Suddiaconato

cxv)
conferitogli, quando non abbiano ottenuto la Dispensa degl'

Interstizii .

5. Che abbiano frequentato d'infegnare la Dottrina Cristiana, l'accompagnare il Santissimo Viatico, li Santissimi Sagramenti, la Conferenza de' Casi di Coscienza, ola Lezione di Morale, e simili, e siano di buona vita, e fama; e dovrà provarsi con la Fede del Paroco.

6. Che siano sufficientemente istrutti nelle lettere, e cose spettanti al Diaconato, e diano speranza di buona riuscita, il che dovrà giudicarsi dall'Esaminatori nell'esame

da teners, come sopra.

7. Che siano state satte in Chiesa le publicazioni necessarie per la Persona degli Ordinandi; e duvrà provarsi con la Fede del Paroco.

8. Che fiano andati, e vadano in Abito, e Tonfura Chiericale, modesto, e decente; e dovrà provarsi con Fede del

Paroco .

9. Che se per ragione di dover portarsi a fare gli Esercizii Spirituali non potessero trovarsi presenti la mattina del Venerdì alla Istruzione da farsi dal Deputato da Noi, supra la funzione dell'Ordinazioni, dovranno da esse farsene istruire anticipatamente, e portarne Fede di lui al Cancelliere unitamente con gli altri ricapiti sudetti.

#### Per il Presbiterato.

1. Che abbiano le Lettere T'estimoniali del Diaconate conferitogli.

2. Che fia scorso un' Anno dal Diaconato conferitogli,

quando non abbiano dispensa dell'Interstizii.

3 Che nel Diaconato abbiano servito alla Chiesa, a cui furono ascritti se dovrà provarsi con Fede del Paroco.

4. Che abbiano l'età d'Anni ventiquattro compiti; t

dourà provarsi con Fede del Battesimo.

5 Che abbiano frequentato l'insegnare la Dottrina Criftiana stiana, l'accompagnare il Santissimo Viatico, li Santissimi Sagramenti, la Conserenza de Casi, o Lezione di Morale, e stano di buona vita, e sama; e dovrà provarsi con Fede del Paroco.

6 Che siano sufficientemente istrutti nelle Lettere, e cose spettanti al Presbiterato, siano atti ad istruire i Popoli nelle cose necessarie alla solute dell'Anima, & idonei ad amministrare i Santissimi Sagramenti; il che dovrà riconoscersi dall'Esaminatori nell'esame da tenersi, come sopra.

7. Che abbiano di nuovo fatti gli Esercizii Spirituali; e dovrà provarsi con Fede del Rettore de'PP. Missionarii di

Roma .

8. Che siano state fatte in Chiesa le publicazioni necefsarie per la persona dell' Ordinandi, e dovrà provarsi con Fede del Paroco.

- 9. Che siano andati, e vadano in Abito, e Tonsura Clericale, modesto, e decente; e dovrà provarsi con Fede del Paroco.
- 10. Che se per ragione dell'Esercizii Spirituali non potessero trovarsi presenti all'Istruzione da farsi dal Deputato da Noi nel giorno del Venerdì sopra la funzione dell'Ordinazione, dovranno farsene istruire anticipatamente dal medesimo, e presentarne Fede di lui al Cancelliere unitamente con gl'altri requisiti.

#### LITERÆ

### Sacræ Congregationis.

S.R.E. Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum.

#### Super Patrimonio Ordinandorum.

E Î si Concil. Trid. decreto c.p. 2. sessivaris, quamvis alias sti idoneus moribus, scientia, co estate ad Sacros Ordines promoveatur, nis prius legisime constet, cum Benesticium Ecclesias stituene, nist prius legisime constet, cum Benesticium Ecclesias stituene, quod sioi ad visam boneste sussipus practici possibilates; Pastrimonium verò, vel Pensiones obtinentes ordinari non possint, nistilli, quos Episcopus judicaverit assumentos pro necessitate Ecclesiarum suarum: tempori tamea cursu animadversium este nonnullos Episcopos ab boro tamea norma absque ullo discrimine destexiste, passim quoscunque ad Patrimonii situlum ad Sacrum Ministerium admistendo. Quantum ex boc jastiva in Ecclesistica discipsima acceptum siterit, manises sum est escues sum su praesit, manises provide obviaturus praesita dispositionis exactissimam observantiam in Urbe in primis reslauravit.

Deindeque per basce circulares literas Ordinariis omnibus Sac. Conc. Trid. decretum in memoriam reduci mandavit; quatenu omnes illud santie custodiamt, sciantque non aliter quem Ordinandum ad titulum Patrimonii, vel pensionis, niscum Ecclesia necessistas, vel comoditas ità exigat; qua in re prudens Ordinarii, timoratumque judicium versari debebit. E.V. S.S. exemplo, & mandato se se conformare non gravabitur, & E.V. manus bumillime deosculor. Roma 13. Maii 1679. E.V.

Humil. & Addictiss. Famulus

F. Card. Columna Præf.

S. Archiepifc. Brancaccius Epifc. Viterbien. Secr.

# LETTERA

Della Sagra Congregazione sopra Vescovi, e Regolari

Circa gl'Esercizii Spirituali, da sarsi dagl'Ordinandi, e Monacande.

A Santità di Nostro Signore, che con paterna sollecitudine ristette del continuo a tutti quei mezzi, che possono contribuire alla maggior sicurezza della salute dell'anime, conoscendo con il suo santo zelo, quanto sia necessario un precedente divoto raccoglimento di spirito per degnamente prepararsi tanto alli Promovendi al ricevimento degl'Ordini, quanto rispetto alle Spose di Cristo, al vestire l'abito, e prosessare lo stato Religioso, vuole, e comanda, che tutti li Promovendi all'Ordini Sagri debbano per dieci giorni continui avanti l'Ordini Sagri debbano per dieci giorni continui avanti l'Ordinizione, ritirarsta fare gl Iscrizii Spirituali nell'istessa conformità prescritta alli Promovendi in Romanella Cossituzione 126. della sa mei d'Alessandro VII. che comincia -- Apostolica sollicitudo, &c. e che parimente tutte quelle, che vorranno farsi Monache in qualsivoglia Monaftero

stero, anche soggetto a Regolari, siano tenute di sare li detsi Esercizii per dicci giorni avanti, che ricevano l'Abito, e siano ammesse al Noviziato; e che parimente li medesimi Esercizii si debbiano ripetere, per l'istesso pazio di dicci giorni avanti, che siano ammesse alla prossessione, alla quale la Santità Sua comanda, che non debbano esservicevute, se prima non avvanno adempita quessa santa preparazione. Desidera in oltre S. B., che si procuri con tutte le diligenze possibili, con modi soavi, e discreti, che ancora tutte le Menache prossessi una volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'Anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'anno almeno, per qualche tempo, che si simma volta l'anno almeno, per qualche a chi con esservi si santo di S. B. ele bagio umilissimamente le mani. Roma 9. Ottobre 1682.

D. V. E.

Umil. , e Divotifs. Servitore

Cefare Card. Facchinetti

B. Panciatichi Segretario.

### DECRETA

Congregationis à Sanctissimo Domino Nostro specialiter deputatæ.

Super Moderatione Indultorum sufcipiendi Ordines extrà tempora à jure Statuta.

Anctissimus Dominus Noster Innocentius Papa Duodectcum zelo, ac tuenda disciplina Ecclesiastica studio prospicere volens, ne Indulta susciplina Ecclesiastica studio prospicere ta Ordines nimis facile concedantur, Congregationi particulari EE. DD. Cardinalium Carpinei, Casanatis, Marescotti, Colloredi, Panciatici, & Albani, necnon Illustrissimorum DD. Sperelli, Ciampini, Sacripantis, meique Secretarii infrascripti specialiter deputata expendendas commisti Causas, ex quibus prastata Indulta tribui solent, ut Sanctitati Sua referri posset, qua ratio deinceps ineunda, modusque adhibendus videretur in concessione similium Indultorum.

Qua quidem Congregatio in adibus prafati Eminentissimi Carpinei die 10. Novembris, atque iterum 7. Decembris anni currentis habita, re maturè discussa, censuit Indulta hujusmodi, si Sanstissimo placuerit, concedi posse ex causis in-

frascriptis, videlicet :

Ot quis Beneficio, vi cujus arctatur ad Presbyteralem-Ordinem suscipiendum, vel alteri etiam perpetuo Beneficio, quod obtinet, vel Cappellaniæ ad vitam sibi concessæ per seipsum inservire possit. Ob penuriam Sacerdotum in illis Partibus, cxxij

tibus, vel in Monasterio pro Regularibus. Ob solatium Patris, vel Matris, dummodo quinquaginta atatis annos excedant , & Orator saltem per triennium in Clericali habitu honeste, & laudabiliter vixerit. Item concedi posse censuit eadem Indulta Referendariis utriufque Signatura, Familiaribus Summi Pontificis, Canonicis Cathedralis, vel etiam Collegiata Ecclesia, corumque Coadiutoribus, Magistris, seu etiam Baccalaureis in Sacra Theologia, Doctoribus utriufque, vel faltem Canonici Juris, seu Licentiatis, dummodo fingulos prafatos gradus in publica , & approbata Universitate obtinuerint; iis etiam, qui saltem per triennium sedulam Theologia studiis operam navaverint, ac tandem vigesimum sextum atatis annum excedentibus, per triennium in Clericali habitu honeste, & laudabiliter vixerint .

E contrà censuit non expedire, ut eadem Indulta concedantur ex eo, quod quis Diaconus, Subdiaconus, Literarum Apostolicarum Scriptor sit, seu Magister in Artibus, Nobilis, aut Prafens in Curia, vel quod Philosophia cursum absolverit, aut alicui Ecclessa adscriptus fuerit, ad cujus servitii titulum ex Apostolico Indulto Clerici ordinari possunt, aut onus Missarum, non tamen ex Beneficio Ecclesiastico proveniens, babere se doceat.

Insuper censuit Indulta bujusmodi deneganda esse iis, qui aliqua dispensatione indigent impedimenti ex corum delicto provenientis; & Sede Episcopali vacante infrà annum à die vacationis minime danda iis , qui Beneficii Ecclesiastici recepti, seu recipiendi occasione arctati non fuerint .

Item nunquam concedenda pro Festivis diebus continuis, sed semper pro interpolatis aliquo temporis spatio Episcopi

arbitrio definiendo.

Denique censuit Episcopos omnes, ac etiam Apostolicos Nuncios, & Legatos Literis in forma Brevis circularibus admonendos, decrevisse Sanctitatem Suam Indulta pradicta non ità passim, sed ex certis tantum, legitimisque causis concedere, nec Episcopos ad corum exegutionem astringere, sed illa

illa femper ipforum arbitrio, onerata eorumdem confcientia, relinquere. Item per eadem Indulta licentiam non tribui promovendi quempiam ad Patrimonii titulum, nist ad normam Concilii Tridentini sess. cap. 2. Eos verò omnes, qui ab Apostolica Sede facultates obtinent conferendi Ordines extra tempora, vel aliis respective tribuendi licentiam, ut conferant, maxime cavere debere, ne prascriptos sibi iniisdem sacultatibus limites cujusvis consuetudinis, aut exempli pratextu transgrediantur.

Hac autem omnia, & singula suprascripta Decreta, audita ex me integra eorum relatione, Sanctissimus Dominus Noster laudavit, & approbavit, ac tàm in Dataria, & Secretaria Brevium, quàm à cateris omnibus Ministris, & Officialibus Curia, ad quos pertinet, perpetuò, & inviolabiliter servari mandavit, sublata omnibus quacumque sacultate pradicta Indulta aliter, quàm ad formameorumdem Decretorum in posterum expediendi. Hac die 14. Decem-

bris 1693.

Carolus Augustinus Fabronus Secret.

### EDICTUM Cardinalis Vicarii Urbis.

Nè Cleriei nunc, & prò tempore in Urbe degentes extrà Urbem se promoveri faciant, nisi in Urbe examinati, & approbati.

Niversis, & singulis Clericis nunc, & in futurum pro tempore in Urbe commorantibus ad minores, vel Sacros, & Presbyteratus Ordines promoveri volentibus, de mandato SS. D.N. PP. Alexan.VII. vive vocis Oraculo desuper facto, edicimus, & pracipimus, ne de catero extrà eamdem Urbem, & vigore literarum Dimisorialium suorum Ordinariorum, vel cujusvis alterius facultatis ad dictos Ordines promoveri se faciant, nist prævio examine ab Examinatoribus in Urbe Deputatis idonei reperti, & approbati fuerint, ac à Nobis licentiam in scriptis obtinuerint; qui secus fecerint, ab Ordinum executione eò ipso suspense fint , & existant , donec à S. D. N. PP. & Santta Sede Apostolica absolutionis, & habilitationis gratiam obtinuerint, prout alias tempere felic. record. Clemen.VIII. litera publicata fucrunt , & in Secretaria nostra semper publice affixa permanseruns. Decernentes prasentium executionem in locis fol tis, dimiffis illarum copiis impressis, ità quemlibet afficere, perinde ac si personaliter unicuique intimata fuissent, vel oftensa. In quorum fidem &c. Datum Rome hac die 15. Maii 1664.

O. Archiep.Patracen.Vicefger.

Joseph Palamolla Secret.

SAN-

#### SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

# D. INNOCENTII

DIVINA PROVIDENTIA

#### PAPÆ DUODECIMI.

Constitutio, qua plura declarantur, & præscribuntur pro tollendis abusibus, & fraudibus circa Ordinationes alienorum Subditorum.

#### INNOCENTIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Peculatores Domus Ifrael, qua est Santia Dei Ecclesia, per inestabilem Divina Bonitatis abundantiam constituti, eò potissimum ab ipsis Pontissicatus Nostri primordiis Pascralis vigilantia nostra fludia convertenda esse duximus, ut qui in sortem Domini vocantur, Sacrisque addicuntur ministeriis, quippe quos irreprebensibiles esse convenit, ut praesse valeant corrigendis, ac in quos, tanquam in speculum recliqui oculos consiciunt, exisque sumunt, quod imitentur, tales sint, qui dignè possint Dominica Sacramenta tratlare, ac adissicent cunstos, stam sidei scientia, quaim operum disciplina. Sant boc inito consilio, non alios, quantum sieri potes, quam qui in santitate, & justita per ordinatissimos Ecclesiassica militia gradus statis intervallis ambulaverins,

ac pie, & fideliter in ministeriis anteactis se gesserint, aa Sacerdotium affumi , Sacrafque Ordinationes , juxtà priscum Ecclesia morem , prascriptis à jure temporibus , orationi, & jejunio consecratis, haberi cupientes, severiorem quandam in concedendis Indultis suscipiendi Sacros Ordines , extrà tempora hujusmodi, & interstitiis ad id designatis minimè servatis, ultrò Nobis proposuimus adhibendam rationem qua videlicet servata antè meritum laboris, antè tempu. examinis, antè experientiam disciplina Sacerdotalis honos probatis minimè tribuatur, nec unquam heri sacrilegi, hodic Sacerdotes, heri prophani, hodiè Sacrorum Antistites, vetere. vitio, virtute rudes, & recentes Discipuli simul, ac Magistr. pietatis creentur; sed ii tantum juxtà constitutas à majoribus leges, ab humili gradu fidelis Populi ad Sacrarum administrationum sublimitatem promoveantur, qui post mutatum babitum Secularem diuturna conversatione inter Clericos fuerint comprobati, ac multo tempore didicerint, que postmodum alios docere tenentur. Caterum per ea ipsa Indulta: que super præmissis pareius quidem, ac ex certis tantum, & magis rationabilibus causis concedere decrevimus, contraria quavis illorum interpretatione penitus improbata, salutarem illam, quam Sacri generalis Tridentini Concilii Decreta de non ordinandis ad Patrimonii titulum, nisi illis, quos Episcopi prò necessitate, vel commoditate suarum Ecclesiarum, assumendos judicaverint , prascribunt disciplinam , nequaquam relaxatam intelligi ; quinimò nec unquam ad Indulta hujusmodi exequenda Episcopos ipsos arctare, sed illorum exequationem arbitrio semper corundem Episcoporum, quorum conscientiam hac in re strictissime oneratas voluimus, prorsus relinquere declaravimus, sperantes in Domino eos, qui juxtà Apostoli monitum, nemini citò manus imponendas esse probe norunt sibi, & universo gregi attendentes, in quo evs posuit Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei , reverenda ipsis spiritibus Angelicis ministeria ab hominibus sine consideratione apprehendi nunquam permissuros, nec temere præripi passuros, qua vita probata dumtaxat accipere promeretur.

Omnes insuper, & fingulos cujuscumque tandem gradus, or. dinis , & dignitatis fuerint , quibus ex bujus sancta Sedis gratia Sacros Ordines prefatos extrà eadem tempora conferenda, vel aliis, ut illos sic conferre valeant, indulgendi potestas fieri consuevit, cum Divinos Ordines largiri districti semper effe judicii oporteat, seriò monitos volumus, ut prascriptos sibi desuper in suis quique facultatibus terminos religiosè custodiant, nec eos cujusvis consuetudinis, aut exempli pratextu ullatenus transgrediantur. Verum quò impensius Apostolica gubernationis curam, & cogitationes in bac intendimus, eò majori cum animi nostri dolore ex quamplurium Venerabilium Fratrum nostrorum Archiepiscoporum, & Episcoporum in diversis Regionibus existentium delatis ad Nos quarelis accepimus, graviora quotidie malignari Inimicum in Sancto, sacrilega scilicet illorum impudentia in dies crescente, qui propriæ salutis immemores, Clericales Ordines sibi forsan à propriis Prasulibus denegatos, seu quos aliquibus Canonicis sibi obstantibus impedimentis denegari meritò verentur, ab alienis Episcopis, non que JESU Christi, sed eas, que ad ipfos non pertinent, oves, in Animarum suarum perniciem querentibus, nec tot Canonicas damnationes contra usurpantes aliena Plebis hominem latas perhorrescentibus, absque suorum Pralatorum commeatu, boc est Dimissoriis, commendatitissue eorum literis destituti, quinimò eis in. sciis, & sepè etiam invitis, sub minus legitimis Beneficii Ecclefiastici, originis, Domicilii, seu etiam familiaritatis, ac continua Ordinantium Episcoporum commensalitatis quasitis titulis, in Sacrarum legum fraudem, & contemptum, illegitime suscipiunt, atque ita non intrantes per Oftium, & nibilominus Tabernaculum Domini cum macula inhabitare non dubitantes, Sacrificium in Sacrilegium convertunt, judicium absque misericordia sibi conseiscunt, Deoque minime placentes, & tamen placare velle prasumentes, non modò eum non placant, sed magis irritant , dum videntur in cordibus fuis dicere : Non requiret . Hinc

cxxviij

Hincest, quod Nos ex commissa Nobis divinitus Apost servitutis munere, abusus, fraudes, ac scandala h modi penitus, & omnino è medio tollere, ac irreligi contrafacientium audaciam, quantum Nobis ex alto c ditur, compescere, & reprimere volentes, nec non fel. re Urbani VIII. contra male Ordinantes, & male Ori tos, que incipit, Secretis, aliorumque Romanorum I ficum Pradecessorum Nostr orum, ac etiam Concilia in hac re æditis Constitutionibus, & Ordinationibus inh tes, illasque, quò ad ea, que presentibus non adve tur, quatenus opus sit, innovantes; de Venerabilium trum Nostrorum S. R. E. Cardinalium ejusdem Co Tridentini Interpretum, qui quacumque antehac super missis ab ipsorum Cardinalium Congregatione in p cularibus casibus edita Decreta, Declarationes, seu res ad earundem præsentium limites reducenda esse censue. consilio, ac etiam Motu proprio, & ex certa scientia matura deliberatione nostris, deque Apostolica pote plenitudine, ad Omnipotentis Dei gloriam, Ecclesia: tatem, veteris disciplina instaurationem, totiusque stiani Populi adificationem, hac generali Nostra, & petuò valitura Constitutione decernimus, & declara nulli Episcopo, seu cujusvis Loci Ordinario, tametsi dinalatus honore fulgeat, licere exterum quempian Jihi ratione originis, Jeu domicilii juxta modum inj declarandum, legitime contracti non subditum ad ( calem Tonsuram promovere cujusvis Beneficii Ecclesi ei statim, ac Tonsura bujusmodi insignitus fuerit, c rendi, seu ad quod is a Patronis jam prasentatus nominatus fuerit , pratextu , etiamsi Beneficium p: Etum de novo ea expressa adjecta lege fundatum fi constiterit, ut quisimmediate post Clericalem charact fusceptum ad illud instituatur; Praterea Clericum, legitime jam a proprio Episcopo ad eamdem Clericalem Suram, seu etiam ad Minores Ordines promotus fue

-

non poffe ab alio Episcopo ratione, ac Titulo cujuscunque Beneficit in illius Diecest obtenti , ad ulteriores Ordines promoveri , nis ante eorundem Jusceptionem testimoniales literas proprii Episcopi , tam originis , quam domicilii , fuper fuis natalibus , etate , moribus , & vita fibi concedi obtinuerit , eafque Episcopo ordinanti in actis illius Curia confervandas exhibuerit . Licet verò Clericus ratione cujusvis Beneficii in aliena Diecest obtenti salyci dicatur jurisdictioni illius Episcopi , in cujus Diacesi Beneficium bujus modi situm est, eam tamen de catero bac in re inconcusse fervari volumus Regulam, ut nemo ejusmodi subjectionem ad effectum suscipiendi Ordines acquirere censeatur, nist Benesicium pradictumejus sit redditus, ut ad congruam vita substentationem, seve juxta taxam Synodalem, seve ea deficiente, juxta morem Regionis pro promovendis ad Sacros Ordines, detractis oneribus, per se sufficiat, illudque ab Ordinando pacifice possideatur , sublata quacumque facultate Jupplendi , quod deficeret fruttibus ejusdem Beneficii , cum adjectione Patrimonii etiam pinguis, quod ipfe Ordinandus in eadem, seu alia quavis Dieces obtineret, ac Episcopus sic ordinans, tam de pradicti: testimonialibus literis, quam de redditu Beneficii bujusmodi expressam inconfueta collatorum Ordinum attestatione mentionem facere debebit. Caterum Subditus ratione originis is tantum fit, ac effe intelligatur, qui naturaliter ortus est inea Diçcesi, in qua ad Ordines promoveri desiderat, dummodò tamen ibi natus non fuerit ex accidenti , ex occasione nimirum\_ Itineris, Officii, Legationis, Mercatura, vel cujufvis alterius temporalis mora, seu permanentia ejus Patris in illo loco, quo casu nullatenus ejusmodi fortuita nativitas, sed vera tantum, & naturalis Patris origo erit attendenda. Quod fi quis tanto temporis spatio in eo loco, in quo ex accidenti, ficut pramittitur, natus est, moram traxerit, ut potuerit ibidem Canonico aliquo impedimento irretiri, tunc etiam ab Ordinario ejus Loci Literas Testimoniales, ut supra obtinere, illafque Episcopo ordinanti per eum in Collatorum · Ordi-

Jaliga

Ordinum testimonio similiter recensendas prasentare teneatur . At si Pater in alieno loco, ubi ejus Filius natus est, tamdiù, ac eo animo permanserit, ut inibi verè Domicilium de Jure contraxerit, tunc non origo Patris, sed Domicilium per Patrem legitime, ut præfertur, contractum pro Ordinatione ejusdem Filii attendi debeat . Subditus autem ratione Domicilii ad effectum suscipiendi Ordines is dumtaxat censeatur, qui licet alibi natus fuerit, illud tamen adeò stabiliter constituerit in aliquo loco, ut vel per decennium saltem in eo babitando, vel majorem rerum, ac bonorum suorum partem cum instructis adibus in locum bujusmodi transferendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis, superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstraverit; & nihilominus ulterius utroque. casu se vere, & realiter animum bujusmodi babere jurejurando affirmet. Si quis tamen a propriæ originis loco in ea atate discesserit, qua potuerit alicui Canonico impedimento obnoxius effici, etiam Ordinarii sua originis Testimoniales literas, ut supra, afferre debebit, ac de illis expressa similiter mentio in susceptorum Ordinum literis facienda erit. Ad hac nullus Episcopus aliena Diacesis Subditum familiarem suum ad aliquos Sacros, seu Minores Ordines, vel etiam primam Tonsuram promovere, seu ordinare prasumat, absque ejus proprii, originis scilicet, seu domicilii Pralati Testimonialibus literis, ut supra, & nisi ad prascriptum Concilii Tridentini prasati Sest. 23. Cap.9. de Refor. familiarem pradictum per integrum, & completum triennium in suo actuali servitio secum retinuerit, ac fuis sumptibus aluerit; Beneficium insuper, quod ei ad vitam sulstentandam, juxta modum superius prafinitum, sufficiat, quacumque fraude cessante, statim, boc est saltem intra terminum unius Mensis a die facta Ordinationis, reipsa illi conferat, ac in Ordinationis bujusmodi Testimonio expressam itidem familiaritatis, ac literarum pradictarum mentionem facere teneatur. Porrò ut quicumque.

cumque fraudibus aditus omnino pracludatur, volumus, & Apostolica auctoritate Statuimus , atque decernimus . us Episcopus quilibet suos ratione originis, sive domicilii subditos Clericos quoscunque ab alienis Episcopis quavis auctoritate, etiam cum suis commendatitiis literis promotos, nedum ad formam Concilii Tridentini supradicti Scff. 14. Cap. 3. de Reformat. quoad scientiam examinare valeat, verum etiam Ordinum eis Collatorum Testimoniales Literas, gratis tamen, recognoscere, ac diligenter perquirere, an quoad illos prasentis Constitutionis forma, & dispositio adimpleta fuerit, assignato sic promotis termino competenti, ei magis benè viso, ad docendum de bujusmodi adimplemento, ita ut quos eo termino elapfo id minime prafitife compererit, à susceptorum Ordinum exercitio, si ita, & quamdiù ei expedire videbitur, suspendere, illisque, ne in Altari, aut in aliquo Ordine ministrent, interdicere possit. Ita verò pramissa omnia, & singula perpetuo, ac invio-labiliter observari, atque adimpleri volumus, ut, siquid in iisdem pramiss, seu corum aliquo secus fiat, Ordinans quidem a Collatione Ordinum per annum, Ordinatus verò a susceptorum Ordinum exequatione, quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire, eo ipfo suspensus sit, aliisque insuper gravioribus pænis prò modo culpa, nostra, & pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio insligendis, uterque subjaceat. Decernentes pariter easdem prasentes literas semper sirmas, validas, & esficaces existere, & fore, suosque plenarios, o integros effectus sortiri, o obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & prò tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime, & inviolabiliter observari . Sicque, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Caufarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejustem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, ac Sedis prafata Nuncios, aliosve quoslibet quacunque praeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis

cxxxii

quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & authoritate , ubique judicari , & definiri debere , ac irritum, & inane, fi fecus super his a quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari . Non obstantibus pramissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quibusvis etiam juramento, Confirmatione Apostolica, aut quavis firmitate alia roboratis Statutis , & Confuetudinibus , Privilegiis quoque, Indultis, d Literis Apostolicis sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibufvisetiam derogatoriarum. derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibufque , & aliis Decretis , etiam motu , scientia , & potestatis plenitudine paribus in genere, vel in specie, seu alias quomodolibet in contrarium pramissorum concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis , specifica , expressa , & individua, ac de verbo adverbum, non autem per claufulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expression habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hos fervanda foret , illorum omnium , & fingulorum tenores , ac si de verbo ad verbum exprimerentur, & insererentur, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata eisdem prasentibus pro expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad pramissorum effectum bac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut prasentes litere in Valvis Ecclesie Lateranensis, & Basiliee Principis Apostolorum, necnon Cancellarie Apostolice, ac in Acie Campi Flore de Urbe , ut moris est , publicentur , & affigantur, sicque publicate, & affixe omnes, & singulos, quos ille concernunt, perinde arctent, & afficiant, ac fi unicuique eorum nominatim, & personaliter intimate fuisfent ; quodque earundem presentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subfcriscriptis, & sigillo alicujus Personę in Dignitate Ecclesiastica constitutę munitis eadem prorsus sides, tam in judicio, quam extra illud ubiquè adhibeatur, que ipsis presentibus adhiberetur, si forent exhibite, vel ostensę. Nulli
ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrorum Decretorum, Declarationis, Voluntatis, Statuti, & Derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si
quis autem hoc attentare presumpserit, Indignationem,
Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Rome, apud S.
Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominice, Millessimo Sexcentesimo Nonagesimo quarto, Pridie Nonas
Novembris Pontisicatus Nostri Anno quarto.

B. Card. Prodatarius.

J. F. Card. Albanus .

Visa de Curia J. Scrip. D. Ciampinus.

Loco \* Plumbi.

Reg. in Secr. Brevium.

Anno à Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI millefimo sexcentesimo nonagesimo quarto Indictione secunda
die sexta mensis Novembris, Pontificatus autem SS. in
Christo Patris, & Domini Innocentii Divina Providentia
Papa XII. anno quarto; supradicta litera Apostolica affixa, & publicata fuerunt ad Valvas Ecclesia S. Joannis
Lateranensis, Basilica Principis Apostolorum, & Cancellaria Apostolica, in Acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis,
& consuetis Urbis, per me Thomam Orlandum ejusdem
SS.N.D.Papa Cursorem.

Franciscus Antonius Simoncellus Mag. Cur.

DECLA-

Ad XVII.

# DECLARATIO

# Sac.Congregationis Concilii.

De non solemnizandis Nuptiis tempore à jure vetito.

# Ad dubium propofitum.

A N Matrimonium coram Parocho quocumque tempore contrahi possit. Sacra Congregatio censuit posse contrahi quocumque tempore Matrimonium, sed temporibus comprehensis cap. 10. sess. 24. de reformat. Matrimonii, Nuptiarum solemnitates, traductiones ad domum, & carnalem

copulam prohiberi.

Quibus demum accedit auctoritas Concilii Toletani celebrati anno Domini 1473. sub Sixto IV. in tit. Quod non fiant Nuptie, nec carnales commixtiones, nec solemnitates tempore à jure vetito tom. 4. Conciliorum par. 1. pag. 748. vol.1. Cujus hac funt verba; Cum secundum legitimas san-Etiones non sit dubium, eos in legem committere, qui verba legis amplexi contrà ejus nituntur voluntatem, & quia tempore, quo Sacrorum Canonum Decretis Nuptiarum celebratio interdicitur, & carnalis copula probibetur, nonnullos Laicos nubere, & carnaliter commisceri, ac proinde convivia publica, strepitus, & choreas facere, parentes quoque, & amicos invitare, & cum Histrionihus, & Joculatoribus solemniter Nuptias celebrare, & ad Ecclesias sic incedere plerumque contingit, Nos contendentes, quod Sacrorum Canonum intentio fuit, non tam Ecclesia solemnitates, & Nuptiales benedictiones, quam carnales commixtiones probibere, consuetudinem bujufmodi divellere cupientes, Sacro approbante Concilio, commixtiones pradicitas, firepitus, choreas, Joculationes, & alias folemnitates, ac convivia temporibus, quibus folemnia Ecclefia interdicutur, & cessant, Nuptiales Benedictiones sieri de catero probibemus, statuentes, ut qui contra bujusmodi no-free Constitutionis tenorem nupseris, iplo facto ententian excommunicationis incurrat; & nibilominus Clerici, qui prafatis nubentibus Missa dixerint, decem storenorum pana pumantur.

Hodiè in multis locis de consuetudine dispositio disti cap. S. Conc. Tol. extenditur ad issume tiam contrastum Matrimonii, ità ut illic temporibus in disto cap.expressione contrastu quidem, quantumvis sine solemnitatibus, celebrari debeat absque Ordinarii licentia, qua obtenta, censetur etiam, permissi traductio Sponsa ad domum Sponsi, sine tamen solemnitatibus.

#### INSTRUCTIO

Pro examine illorum Testium,

Qui inducuntur prò contrahendis Matrimoniis, ex Decreto Sac. Congr. S. Officii sub die 21. Augusti 1670.

IN primis Testis moneatur de gravitate juramenti in hoc prasfertim negocio pertimescendi, in quo Divina simul, & humana Maiestas laditur, ob rei, de qua trastatur; importantiam, & gravitatem, & quod imminet pana triremium, & sufficiationis deponenti salsum.

2. Interrogetur de Nomine, Cognomine, Patria, atate, exer-

citio, & babitatione .

3. An sit Civis , vel exterus , & quatenus sit exterus,

quanto tempore est in loco, in quo Testis ipse deponit .

4. An ad examen accesser sponte vel requisturs, si dixeris accesss sponte à nemine requistum, dimittatur, quia prasumitur mendax; si verò dixeris accessis se que mondo, coram quipetur à quo, vel à quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus, o quoites fueris requistur. O an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrabere volentes.

5. Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo suerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum à contrahere

volentibus, vel ab alio ipsorum nomine .

6. Interrogetur, an cognoscat ipsos contrabere volentes, & à quanto tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus qualitatis, vel conditionis existant.

Si responderit negative, Testis dimittatur; si verò affir-

mative.

7. Interrogetur, an contrabere volentes sint Cives, vel exteri; stresponderit esse esse si supersclearur in sicentia contrabento, trabendi, donce per literas Ordinarii isforum contrabere volentium doceatur de eorum liberostatu, de eo tempore, quo permansferunt in sua Civitate, vel Diacest. Ad probandum verò eorundem contrabere volentium statum liberum por reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrabere, admittantur Testes idonei, qui legitime, 40 concludente adeponant statum liberum contrabere volentium, 40 redant sussicientem rationem causa corum scientia, absque eo quod teneantur despre attessationes Ordinariorum locorum, in quibus contrabere volentes morant raxerunt.

Si verò responderit, contrabere volentes esse Cives.

8. Interrogetur, sub qua Parochia hactenus contrahere vo-

lentes habitarunt, vel habitent de presenti.

 Item, an ipfe T eftis feiat, aliquem ex prædiftis contrabere volentibus quandoque babuisfe Uxorem, vet Maritum, aux professim fuisfe in aliqua Religione approbata, vet suscepisfe aliquem ex Ordinibus Sacris; Subdiaconatum scilices,

Dia-

Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi Matrimonium.

Si verò Testis responderit non habuisse Uxorem, vel Ma-

ritum, neque aliud impedimentum, ut suprà.

10. Interrogetur de causa scientia, & an sit possibile, quod aliquis ex illis habuerit Uxorem, vel Maritum, vel aliud impedimentum &c. & quod ipse Testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur, nist ex aliis Testibus probetur concludenter, non habuisse Uxorem, vel

Maritum, neque ullum aliud impedimentum &c.

Si verò responderit negative.

11. Interrogetur de causa scientis, ex qua deinde Judex colligere poterit, an Testi sit danda sides.

Si responderit, contrahere volentes habuisse Uxorem, vel

Maritum, sed esse mortuos.

12. Înterrocetur de loco & tempore, quo sunt mortui, & quomodo ipse testis sciat suisse compues, & nunc esse mortuos. Et si responderit mortuos susse in aliquo Hospitali, vel vidisse sepelliri in certa Ecclessa, vel occasione Militia suisse susse susse suisse s

13. Interrogetur, an post mortem ditti Conjugis defuntti, aliquis ex predittis transierit ad secunda vota.

Si responderit negative .

14. Interrogetur, an esse possit, quod aliquis ex illis transferit ad secunda vota., absque eo, quod ipse Testis sciat. Si responderit assirmative, supersedeatur licentia, donce producantur Testes, per quos negativa coarestetur concludenter. Si verò negative.

cxxxviij

15. interrogetur de causa scientia, qua perpensa, Juden

poterit judicare, an fit concedenda licentia, nec ne .

Si contrabentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrabendi, nist doceant per sides Ordinariorum... suorum esse liberos, & in aliis servata sorma Concilii Tridentini in cap. Multi sess. 24.

Fides, aliaque documenta, que producuntur de partibus, non admittantur, nifi fint munita figillo, & legalitate Epifcopi Ordinarii, & recognita faltem per Teffes, qui babeant notam manum, & figillum, & attentè confidertur, quod Fides, seù Testimonia benè, & concludenter iden-

tificent personas, de quibus agitur.

Prò Téflibus in bac materia recipiantur magis confanguinei, quia prefumuntur meliui informasi, & Civem magis, quam exteri ; nec admittantur bomines vagi, & Milites nifi data caufa, & maturo confilio, & Notarius exaltè describat personam Téflis, quem se cognositis, utatur clausula — Mihi benè cognitus; sin minus examen non recipiat, mis cum persona Testis aliqua al a compareat cognita Notario, & que atteste te de nomine, & cognomine ipsus Testis, secono de doneitate cius dema de Testimonium ferendum. & bujussimodi examinibus debent interesse in Trbe ultrà Notarium Officiales specialiter deputandi ab Eminentissimo Vicario, & extra Urbem vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia persona insignis, & idonea specialiter ab Episcopo deputanda, alias puniatur Notarius arbitrio Sac. Congregationis, & Ordinarius non permittat seri publicationer.

Ordinarii precipiant omnibus, & fingulis Parochis in eorum Diacessus existentibus, ut prò Matrimonis cum exteris contrabendis, non faciant publicationes in eorum Ecclesio, nistertiorato Ordinario, a quo, vel ejus Generali Vicario prius teneantur authenticam reportare, quod prò tali Matrimonio suerum examinati Testes in eorum Tribunali, qui pro-

bant statum liberum contrabere volentium .

Contravenientes autem severe punientur.

# TAVOLA

# Degl'impedimenti del Matrimonio.

Da publicarsi nella Domenica susfeguente all'Episania, e nella Domenica in Albis.

C L'impedimenti del Matrimonio, che impediscono il contraerlo, & annullano il contratto, sono compresi ne' versi seguenti:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis assinis, si fortè coire nequibis, Si Parochi, & duplicis desit præsentia testis, Raptavè sit Mulier, nec parti reddita tutæ. Hæc socianda vetant connubia, sacta retractant.

#### Error.

Il primo è l'errore circa la sostanza della persona, cioè se io intendo di sar parentela con Berta, e la sò con Antonia, o vero intendo di sar parentado con la primogenita, e me ne vien data un'altra; in questi casi, e simili il Matrimonio è nullo; Ma se l'errore susse circa la qualità della persona, come à dire, che credevo, che susse bella, e ricca, ma il satto non stà così, il Matrimonio è valido.

Il fecondo è la conditione, cioè fervile, come a dire fe uno s'apparenta con una fibilava, che credeva effere libera, effendo egli libero, il Matrimonio non tiene; Il medefimo è sfe la Donna libera piglia uno fibilavo, il che fe lo fapesfe, non lo farebbe.

#### Votum.

Il terzo impedimento è il Voto folenne fatto per Professione espressa, ò tacita in una Religione approvata, o nel pigliar gli Ordini Sagri.

#### Cognatio.

Il quarto impedimento è la Parentela, la quale è in

trè modi , cioè Naturale , Spirituale , e Legale .

La Naturale toglie, & impedifice il Matrimonio in fino al quarto grado inclusive, e facendo il Matrimonio con tale impedimento, sono scommunicati, se l'ignoranza

non gli scusa.

La Parentela Spirituale si piglia dalli Sagramenti del Battesmo, e della Consirmazione, e questa impedisce, & annulla il Matrimonio solamente trà colui, che battezza; o cresima, o tiene nel Battesmo, o nella Cresima, e colui, che è battezzato, o cresimato; e similmente trà quello, che battezza, o cresima, o tiene, e trà il Padre, e la Madre del Battezzato, o Cresimato.

La Parentela Legale è una propinquità, che nasce dall'adozione, e questa bà trè gradi; Il primo, è degli Ascendenti, e Descendenti, cioè dell'Adottante, e dell'Adottato, e quesso impedimento non si toglie, per isligamento dell'adozione, nè per l'emancipazione.

Il secondo è quasi trasversale, cioè fra l'Adottato,

eli

e li Figliuoli naturali dell'Adottante; durante l'adozione, e stando il Figliuolo nella potestà del Padre, e non altrimente.

Il terzo grado è una certa affinità legale, cioè trà la Moglie dell'Adottato, e l'Adottante, e trà l'Adottato, e la Moglie dell'Adottante, la quale dura perpetuamente, come la prima; e ciascuna di queste Parentele impedisce, & annulla il Matrimonio.

#### Crimen.

Il quinto impedimento è il Delitto, e questo è di due forti. Il primo è, se uno ammazza il Marito con intenzione di contraere Matrimonio co la Moglie di lui, il qual omicidio fatto con consenso d'ambe le Parti impedisce, & annulla per sempre, come impedisce, & annulla ancora il Matrimonio, se uno solo delli Consorti machina la morte dell'altro, purche v'intervenga l'adulterio, che altrimente non impedirebbe.

L'altro impedimento è l'adulterare scientemente con la Moglie d'altri, e contraere con essa Matrimonio vivente l'altro Consorte, o vero promettere di contraere, il che impedisce, & annulla, ancorche il primo Matrimonio non

fusse ancora consumato.

## Cultus Disparitas.

Il festo impedimento è la diversità della Religione, perche trà il Battezzato, e quello, che non hà il Battessmo, non può esser Matrimonio, non potendo riceversi Sagramento alcuno senza il Battessmo; ma può esser Matrimonio con li Battezzati, benche fossero Eretici, Scommunicati, & Apostati, essendo il Matrimonio valido, benche si faccia male a contraere con essi.

Il settimo impedimento è la forza, o vero violenza, quando alcuno è forzato, o violentato a contraere Marimonio, volendo la Santa Chiesa, e la ragion naturale, che li Matrimonii sianoliberi.

#### Ordo.

L'ottavo impedimento è l'Ordine Sagro; e se alcune avendo l'Ordine Sagro contraesse, non tiene, ma resta scommunicato.

#### Ligamen .

Il nono impedimento è, quando alcuna Persona bà Moglie, o Marito, perche non può contraere altro Matrimonio.

#### Honestas.

Il decimo impedimento è la giufizia della publica. Onestà la quale ba principio dalli Sponjalizii, cioè quando si promette di doversi in suturo pigliar per Marito, , e per Moglie, e questo impedimento consiste in una proibizione Canonica, la quale annulla (e i Sponsalizi sono validi) il Matrimonio, che l'uno, o l'una di detti promettenti contraesse con qualche Parente nel primo grado dell'altro, o dell'altra, ma quella publica Onestà, che viene dal Matrimonio rato, annulla anche sino al quarto grado.

#### Si sis affinis .

L'undecimo impedimento è l'Affinità, la quale non è altro, che una approssimazione di persona, che nasce dalla copula

cxliij

copula carnale, che manca d'ogni parentado; fela cop ula farà lecita, come quella del Matrimonio, impedifee fino al quarto grado inclufevè; fe farà illecita, fino al fecondo, anco inclufevè.

#### Si fortè coire nequibis.

Il duodecimo impedimento è l'impotenza di poter confumare il Matrimonio, o che proceda da cagione naturale, o da accidentale, purche sia perpetua.

· Si Parochi, & duplicis desit præsentia testis.

Il decimo terzo impedimento è, quando si celebrasse il Matrimonio senza la presenza del proprio Paroco, e di due Testimonii.

Raptavè sit Mulier, nec parti reddita tutæ.

Il desimo quarto impedimento è, quando alcuno rubasse una Donna, e mentre stà in sua potessà, contraesse conquella de fatto il Matrimonio, il detto Matrimonio è nullo, ma se prima la ponesse separata da se in luogo sicuro, e libero, e quella lo volesse per suo Marito, il Matrimonio sarebbe valido.

In oltre il difetto dell'età di quattordesi Anni compiti nell'Uomo, e di dodesi parimente compiti nella Donna, i impedifee, & annulla il Matrimonio, fe la malizia, o prudenza da giudicarfi dall'Ordinario, non supplisce detto Difetto.

#### BECHEROLEGE

Ad XIX.

# DECRETUM

# In Causa Præcedentiæ

Inter Reverendos Archipresbyterum, Canonicos, & Capitulum Ecclesiæ Collegiatæ
S. Mariæ Pietatis, seu Plebis Coræ ex
una, & Reu Parochum Ecclesiæ
Parochialis S. Petri ejusdem
loci Partibus ex altera.

Minentissimus, & Reuerendiss. D. Alderanus Episcopus Oftien., & Veliternus S. R. E. Cardinalis Cybo, Sacri Collegii Decanus, & tam auctoritate Ordinaria, quam uti Delegatus Apostolicus, ac aliàs omni &c. citatis, & auditis Partibus &c. ac visis videndis, maturèque, & accurate consideratis rationibus hinc inde deductis &c. declaravit, & declarat dictis Archipresbytero, Canonicis, & Capitulo Ecclesia Collegiata S. Maria Pietatis, Collegialiter incedentibus, competere, & deberi Pracedentiam semper, & quandoeumque tam in Functionibus, & Processionibus generalibus, quam in delationibus Defunctorum, etiam ad propriam Ecclesiam prafati Parochi S. Petri, juxta resolutionem a Sacra Rit. Congregatione emanatam anno 1607., & ad formam Decreti lati a R.P.D. Thomato Visitatore Apostolico Dieces. Ostien., & Velitern. anno 1660. Que Decreta pariter exequi mandavit, sub panis Eminentia Sua &c. Dat. ex adibus nostra residentia. Roma hac die 16. Martii 1690.

A. Episcop. Ostien. Card. Cybo.
Loco & Sigilli.

Nicolaus Mazzescus Not.

DE-

# DECRETUM

Ad XX.

# Congregationis

# RR. Præfectorum Vrbis

A fel. rec. Urbano VIII. approbatum fub die 22. Martii 1629.

Ntortitia, Cerei, & Candela, qua per viam deferuntur circà Cadavera in quibuscumque privatis Ecclessis, dividenda sunt pro aquali portione inter ipsos Parochos, & Ministros aliarum Ecclessarum quarumcunque, etiam. Regularium, & Nationalium, in quibus seppelliuntur, ac proptereà quando hujusmodi Intortitia, seu Cerei, & Candela in prafatis Ecclessis pro celebrandis Divinis Officiis prasenti Corpore accenduntur, sinito Officio extinguenda, & cuiquè medietas consignanda est, & ità & c.

# Nota eorum, qui Ecclesiastica Sepultura gaudere non debent.

P Ublici Excommunicati, & Denunciati, Interdicti, dum. viverent, ab ingressu Ecclesta.

Mortui in Duello, aut in prohibitis Torneamentis .

Haretici, Schismatici, İnsideles, & eorum Fautores, ac sine Baptismo decedentes.

Notorii Clericorum Percussores, etiam nulla facta declaratione, aut denunciatione.

Publici Blasphematores Dei, B. Virginis, & Sanctorum, nist pænitentiæ signa evidentia dederint.

Publi-

cxlvi

Publici Usurarli, Fures, Latrones, Raptores, nist, dum adhuc vivorent, alienum restituerint, vel saltem idoneam de satisfaciendo, quantim in illis est, cautionem, de qua legitime constet, reliquerint.

Qui eo Anno Confessi non surint, & Sacram Communionem ex pracepto Ecclesta non sumpserint, aut in obitu

culpabiliter id non prastiterint .

Qui fibi ex desperatione mortem intulerint, dummodò tamèn ex insania non acciderit.

Qui denique in peccato publico, & mahifesto ex bac vita migraverint absque contritionis signo, saltem in articulo mortis.



## INSTRUZIONE

Circa il modo di tenere le Chiese, e loro Supellettili.

Alli Rettori, e Titolari di esse, & altri, a' quali appartiene la loro cura.

A Neorche nella Vifta fatta delle nostre Diocesi sia stata to da Noi provisto con particolari Decreti, a quante abbiamo simuato esse silegno in ciaschedama Chiefa mondimeno, accioche da quì avanti li Curati, & altri, a chi l'appartiene, possano esse cei netene le loro Chiefe proviste, & aggiustate in tutto quello, che si ricerca per lo culto Divino; babbiamo fatte le seguenti ordinazioni, quali comandiamo, che siano da tutti, a chi appartiene, posse in escuzione, assinche, quando per l'avvenire le sudette Chiefe siranno da Noi, o per Nostro and evistate, chi si partiene, posse nel si un esse il con disposo nella forma qui sotto da prescriversi, altrimente sappiano, che si procederà a punir li traspressori con le pene a nastro arbitro.

#### Chiefa.

1. Primieramente s'ust ogni diligenza, accioche la Chiefa sempre hen custodita, col tenesta netta, non solo nel Pavimento da ogni immonditia, ma le mura, è il setto interiore, è ogni altro luogo, per quanto si potrà, da tele di aragni, e qualstroglia altra brutura, e così gli Altari, Lumpane, pane, cxlviij pane, & altro; e che in essa non vi si tenga alcuna sorte di

cofe profane, e non destinate ad uso Ecclesiastico .

Le mura esteriori non siano in luogo alcuno aperte, o rotte, & all'intorno si mantengano libere da ogni immondizia, & humidità, col tetto di suori ben coperto per dissegni di qua; Nè vi siano adherenti viti, sterpi, ellere, o alberi, dalle radici, e rami de' quali potessero ricevere qualche nocumento.

Nel frontespizio della Chiesa dalla parte di fuori sia qualche segno sagro, come Croce, pittura, o sigura del Santo

titolare.

Il Campanile habbia in cima la Croce, le Campane non

fiano rotte , i legnami ben sustediti , e le sorde delle Campane intiere .

Le mura di dentro non siano rotte, o scalcinate in luogo alcuno, ma ben'increstate, & imbiancate egualmente in ogni parte.

Il tetto interiore fia custodito in maniera, che non piova nella Chiesa, nè vi siano mattoni, o legnami rotti, o alcun'altro disetto.

Il Pavimento sia bene, & ugualmente piano, nè vi siano

mattoni, o altre pietre scomposte, o guaste.

Le Porte babbiano le parti di legno ben forti, che chiudano bene, nè siano guaste in parte alcuna, abbiano le serrature con le loro chiavi da potersi chiudere, nè si tengano aperte di 20tte.

Le Finestre abbiano tutte li loro telari con tela 30 vetro, e siano sempre custodite in modo s', che l'acqua non penetri per osse nella Chiesa.

#### Sepulture.

 Le Sepulture non siano sotto gli Altari; le pietre d'esse chiudano bene; non siano rotte in parte alcuna, nè più alta del pavimento della Chiesa.

Abbia-

Abbiano anco qualche fegno per conofcere di chi fono, il qual fegno sta posto nella Tabella delle sepulture, che si conserva in Sagrestia.

#### Cimiterio.

 Il Cimiterio sia chiuso all'intorno di muro; abbia la porta serrata a chiave; nel mezzo, o da capo vi sia alzata la Croce di serro, o almeno di legno. L'Ossa si seppelliscano sotto terra, o dentro il Sepolero, dove vi sia.

Si cuftodifca mondo d'alberi, di sterpi, ed altro, non vi st tengano cose profane, nè serva ad uso alcuno profano.

## Vaso dell'Acqua Santa.

4. Il Vafo dell'Aqua Santa sia di pietra, collocato a man destra di ciasbeduna porta della Chiesa, come ancora a quella della Sagrestia. L'acqua sia sempre ben polita, e sirinovi ogni otto giorni.

## Pulpito.

Dove sarà il pulpito immobile, o portatile, che sia, abbia la scala commoda per salire, il sedile mobile, il Crocisissa il luogo solito, & il Baldachimo, & il tutto sia decente, ne in parte alcuna guasto, rotto, o in altra maniera sconcio,

## Organo.

6. Se la Chiefa averà l'Organo, sia custodito diligentemente, e dissolo da bumidità, polvere, o altro, che li potesse muocere, e però sia coperto con tela di color conveniente, e teuuto in ordine da potessi sonare alli tempi debiti.

# Imagini.

7. Non siano in parte alcuna delle mura della Chiesa pitture scalcinate, o scolorite con desormità, e molto meno con disegno, o pittura tant'ordinaria, che renda all'occhio poca decenza, e divuzione, nè permetta il Curato, che vi s'attacchino voti senza sua participazione.

E conforme a gli ordini della Sagra Congregazione appresso d'esse, o in qualsevoglia altra parte della Chiesa, non se tengano cassette coll'inscrizione (Elemosina per le Messe.)

## Altare.

8. L'Altare sia tutto ripieno, e nella saccia d'avanti abbia dipinta una Croce decente, che apparisca nel tempo della Settimana Santa, quando stà spogliato l'Altare. Nella parte superiore d'esso sia la mensa ben polita, e piana, nel luogo solito sia la Pietra Sagra ben'incastrata, & ingessata, e sopravanzi il piano dell'Altare solamente, quanto basti per far conoscere il sito d'essa al Sacerdote celebrante.

Il Quadro non sia guasto in parte alcuna, sia di pittura decente, benedetto dall'Ordinario, & abbia la tela ben disposta, da poterlo competentemente coprire ne' tempi prescritti

dalla Chiefa .

Il Sopracielo sia di legno, o di tela dipinta decentemente, non sia rotto in parte alcuna, e tanto grande, che copra bene l'Altare, & il Celebrante ancora; e sia sopra tutti gli Altari, eccettuati quelli, ch'hanno sopra la volta.

Abbia lo Scabello sopra l'Altare per tenere i Candelieri, qual sia largo un palmo in circa, di pietra, o di legno tutto

massiccio, nè guasto in parte alcuna.

Li Candelieri siano due almeno per Altare, e se non d'altra materia più nobile, almeno di legno, ben politi, non rotti in parte alcuna; abbiano i serri ben sermi per le candele, & Ecancelletti di legno per maggior ficurezza, che la candela non cada sù l'Altare, quando fi celebra.

Le Candele non si smorzino sù i Candelieri, nè meno nelli Pilastri, o in altra maniera indecente : ma vi siano gl'instrumenti di ferro, o di latta, fatti a posta per tal'esfetto.

Nell'Altare Maggiore, e dove si conserva il Santissimo Sagramento, siano sempre sei Candelieri, almeno, quattro, & a suo tempo un'altro Candeliere particolare per lo Cereo

Pasquale al lato dell'Evangelio.

La Croce sia almeno di legno indorato, o ben dipinta con la Scultura, o Pittura del Santissimo Crocisso, nè mai in parte alcuna rotta, o scolorita, nell'Imagine particolarmente del Crocissos, e questa sia sopra tutti gl'Altari, anco in quello del Santissimo Sagramento, ancorche l'Icone d'essi rappresenti i Misterii della Passione, o del Crocissos.

Sia in oltre in ciascun' Altare la Tabella della Gloria decentemente ornata , e la carta non sta consumata in luogo al-

cuno, e molto meno nelle parole della confagrazione.

La Carta dell'Inprincipio, e del Lavabo, fix anch'essa in ogni Altare, non sia lacerata, o consumata, ma ornata... decentemente.

Nell'Altare siano trè Tovaglie di lino decenti, due, chè almeno copràno tutta la planizie dell'Altare, e l'altra di sopra sia maggiore, che penda da i lati dell'Altare, quasi sino interra; e questa sia più sottile.

Abbia in oltre ogni Altare una pelle di corame, o vero una tela di colore, con la quale resti coperto, quando non si ce-

lebra, per guardarlo dalla polvere.

Il Paliotto sia di materia decente, non lacero, ben'ornato, accummodato in telaro di legno, dove si possa mettere il

feriale, e festivo, e questi di colori Ecclesiastici.

Lo Scabello suppedáneo sia di legno, lungo quanto l'Altare, largo, che commodamente possano farsi supra d'esso le genustessioni, e non tant'alto, che dia incommodo a salirvi; sia ben piano, nè rotto in luogo alcuno, e con le tavole ben ferme.

La Finestra per l'Ampolline sia dal lato dell'Epistola, e

tanto grande, che vi possa capire il baciletto ancora, e vicino a questa sia un chiodo nel muro, per sostenere la Beretta del Sacerdote celebrante.

L'Altare, dove si conserva il Santissimo Sacramento, sia più ornato degli altri, & il Tabernacolo non guasto in parte alcuna, o scolorato: Sia tutto coperto di drappo bianco, o rosso, nel piano abbia disteso il Corporale, sopra il quale si posa la Pisside, e sia polito; e dentro il Tabernacolo non si conservi altra cosa, benche Sagra, suorch'il Santissimo Sagramento; la chiave dello sportellino del Tabernacolo sia d'argento, o vero di serro indorato, appesa ad una cordicella, e mappa di seta.

Il Padiglione del Tabernacolo sia di materia decente, e

di colore conforme a i Sacri Riti.

La Pisside sia d'argento, almeno la coppa dalla parte di dentro indorata, e di capacità tale, che si possa conservare commodamente il Santissimo Sagramento per le Communioni del Popolo; abbia il suo coperebio corrispondente, che chiuda bene, e nella sommità abbia una crocetta piccola; il piede sia ben'unito, e sermo con la coppa. E ve ne sia un'altra minore per portare il Santissimo Viatico a gl'Insermi, nel qual caso non si lasci mai il Tabernacolo senza Sagramento.

Le coperte per la Pisside siano di materia di seta, e ben'

ornate.

Avanti l'Altar maggiore stia appesa la Lampana di materia decente, ben netta, e polita, e tanto distante dall'Altare, che non soprastia al Sacerdote nel cominciar la Messa, O in altezza tale, che non vi si possa battere col capo, e stia sempre accesa avanti il Santissimo Sagrameuto.

## Sacrario.

9: Il Sacrario fia in Sagreftia, quando vi fi trovi luogo commodo<sub>r</sub>e quando nò<sub>r</sub>alla parte dell'Epiftola nell'Altar maggiore, abbia il fuo coperchio, e fi tenga ferrato colle chiavi .

Con-

#### Confessionale.

10. Il Confessionario sia in luogo conspicuo a tutto il Popolo, abbia l'inginocchiatore commodo al Pentitente, e la latta di serro sia il Penitente, e'l Confessione, con forami stretti, con qualche Imagine Sagra dalla parte del Penitente, e da quella del Confessione il Cass Reservati, & il Sommario della Bolla in Cana Domini.

## Reliquie Sagre.

11. Dove faranno le Reliquie de Santi, stavo tenute, con ogni possibil decenza, non s'espongano, se non quelle, cbe so no approvate, e con decente accompagnatura de lumi, e suoi del tempo della lov espossibile si confervino in luogo, che dalla parte di dentro sia coperto di seta di colore conveniente alla qualità delle Reliquie, o almeno sia ornato con pittura y altri ornamenti proporzionati, & il tutto sia servato sotto le chiavi; con l'osservanza di quel più, che intorno a questa materia abbiamo ordinato con li proprii Decreti Sinodali.

#### Fonte Battesimale.

12. Il Fonte Battesimale sta col V aso di pietra viva, o di rame dalla parte di dentro stagnato, ben polito, nè guasto in alcuna parte, & abbia il coperchio, che chiuda bene.

Gli Olii Sagri per lo Battesimo siano in V ast d'argento, • stagno sino, leparati uno dall'altro, ben politi col Coperchio, che chiuda bene, con l'inscrizione nel corpo del V aso, e la Croce nella summità d'esso.

Si tengano in una cassettina di legno decente capace per detti Vasi, e per la bambagia necessaria per astergere i luoghi, dove s'è satta la Sagra Unzione.

La Tazza per infonder l'acqua non sia di legno, nè di u terra, terra, ma d'altra materia decente, co'l manico lungo a maggior commodità del Sacerdote nell'infonder l'acqua.

Vi sia un Vaso di materia decente, per ricever l'acqua quando s'insonde sopra il capo del Battezzato, in quei luogbi, dove non vi è Sacrario, o Citernino per quest'esseto, accioche l'acqua non torni a cascare nel medessmo Vaso, d'onde, si piglia.

ItV aso per conservare il sale benedetto sia co'i suo coperchio, & abbia il suo cucchiaro per quel servizio, tutto sem-

pre mondo, e polito .

Vi sia in oltre un pannicello di lino bianco, ben polito, per l'ujo della candida voste, conforme alla disposizione del Rituale Romano: e così le Stole di color violato, e di color bianco, e similmente non guaste in parte alcuna; e tutte le sopradette cose si conservino in un picciolo Armario, congiontoad esso l'onte, quale si servi commodamente con la chiave.

## Olii Sagri.

13. L'Olio Santo dell'Essema Unzione sia in Vaso d'argento, o siagno, della maniera, che i'è detto di sopra, abbia nel corpo l'inferizione (Oleum Insimorum) è in oltre vi sia un Vasetto della medesima materia detta di sopra, per mettervi dentro l'Olio Santo da portare a gl'Infermi, con la sua statoletta proportionata per tenervolo dentro, e comessa portarla ad amministrar l'Essema Unzione, quale abbia la borsa di drappo di color pavonazzo, con cordelle di seta, da poterla portar commodamente al collo, e la medesima borsa sia capace da potervi tener bombace, e qualche purissicatore, per l'uso di datto ministerio. Tutto sia polito, e mondo, nè rotto, a sonici in parte alcuna. Detto Olio Santo non si conservi altrove, che nella Chiesa, nel luogo destinato dal nostro Simudo.

## Sagrestia.

14. La Sagrestia sia custodita, in quanto a i muri , tetta, pavimento, e porte, nella maniera, che si è detto della Chiesa. Abbia suori della porta, che rieste in Chiesa, una Cam-

panella con la corda, per dar segno, quando la Messa esce.

Sia nella Sagrestia una Credenza, o Armario decente, e politio, e ferrato a chiave, per conservar le Vesti Sagre, in maniera capace, e talmente aliposto, che si possano tenene in esta distintamente, e con buon ordine: e per gli Corporali vi siano le scatole decentemente ornate della figura, e grandezza, che sono i medessimi Corporali piegati; ve ne siano altre per quelli, che devano lavars, è altre simili scatole per si veli de i Calici, sazzoletti, e purificatori, quando nell'armarito, o credenza non vi siano cassettini sussicienti, e fatti per lo medessimo essenti.

Vi sta un'Armario particolare son le sue serrature, per gli Calici, & altri Vasi Sagri. E dove non è Sagrestia, vi sta un'armario nella Chiesa in luogo decentes nella forma su-

detta .

Vi sia il Vaso, & ogn'altra cosa necessaria per lavare, e

sciugar le mani, bene accommodato, e polito.

Vi sta Genustessorio, co una sedia per lo Sacerdose in occassone di viconciliazione con le Tabelle per prepararsi al Sagrifizio, e per render le grazie, E nel luogo deputato per appararsi vi sia una Croce, co altra Imagine Sagra, con la Tabella dell'Orazioni, che si recitano dal Sacerdote nel vessirsi le Vessi Sagre.

## Vafi Sagri.

15. I Calici, quali doveranno esser'in numero sufficiente per lo bisogno di ciascuna Chiesa, abbiano almeno tutta la Coppa d'argento indorata nella parte interiore, in maniera, che non apparisca luogo alcuno in detta parte, che non sia ben tocco d'oro: sia ben ferma la Coppa co'l piede, quale similmente doverà eser indorato, quando sia d'altra materia, che d'argento, e si conservino sempre con tal politezza, che non ci apparisca un minimo difetto.

Le Patene siano tutte ben'indorate, e nella parte particolarmente, dove si posa il Santissimo Sagramento, non vi sino righe, forami, e altro simile, ove possano in qualsivoglia modo nascondersi i fragmenti del Santissimo Sagra-

mento.

Vi sia l'Ostensorio conforme all'uso moderno, in forma rotonda in guisa di sole, d'argento, o di rame tutto indorato, nel qual caso almeno la lunetta per sostenere il Santissimo sia d'oro, o d'argento indorato; abbia l'Ostensorio due christalli ben'incassati, che s'aprano da una parte con modo facile, e ficuro .

Vi sia una cassettina, che si serri a chiave, con l'Ampolle dentro d'argento, o stagno da mandare a pigliare gli Olii Santi alla Cattedrale, e ctafcuna d'effe abbia nel corpo le let-

tere, che significhino l'Olio, che tengano .

## Supellettili Sacre.

16. Li Corporali siano di tela sina, di grandezza non meno di due palmi di quadro, siano bene inamidati, non abbiano in mezzo tavoro alcuno, nè anco segno sagro, come Croce, o altro simile, ne s'adoprino, se non candidi in ogni parte, e però si tengano separati quelli, che sono in uso, da quelli, che devono lavars.

Abbiano le lor borse di materia decente, di tutti i colori Ecclesiastici, con la Croce in mezzo nella parte di fuori.

Le Palle siano di grandezza proporzionata, nel resto sia-

no della medesima qualità.

Li Purificatori abbiano il segno della Croce in mezzo. siano sempre quelli, che s'adoprano, bianchi, & asciutti, & a quest'

quest effetto si mutino spesso, nè siano rotti in parte alcuna, o rappezzati

E tutte le sudette cose siano in ciascuna Chiesa in nume-

ro fufficiente conforme al bifogno.

# Vesti, e Paramenti Sagri, & altre cose necessarie per la Messa.

17. I Camici, & Amitti stano di tela di lino, non molto grossa, e sempre, che s'adoprino, stano ben politi, e mondi, nè rotti, o laceri in parte alcuna, e gli Amitti abbiano nella parte superiore il segno della Croce s'atto con l'ago, o in altra maniera. Et i Cingoli stano bianchi, non rotti, ma interi, e

ben politi.

Le Pianete . Stole , e Manipoli fiano di colori preferitti dalla Chiefa di materia più decente, che sia possibile, non però mai sporche, në rotte, non stano rappezzate in modo, e luogo, che renda desormità. Siano di sorma, e grandezza commune , e particolarmente nette, e monde nella parte, che sià più vicino al collo del Celebrante; perloche sia avvertito il Sacerdote di vossire in mudo gl'indumenti sarri, che non siano imbrattati nel sudetto luogo dal proprio sudore.

In oltre siano le Stole, e Manipoli conservati, e ben distesi in modo, che non appariscano ritorte, o piezate, come in

molti luoghi indecentemente si vede .

Et il tutto sia in numero, che sodisfaccia al bisogno di

ciascuna Chiesa .

Nelle Curate vi sia il Piviale similmente di materia decente, con la sua stola unisorme i dove si può, con la Dalmatica, Tonicella: e Pianeta. E quando queste non potessero auersi unisormi al Piviale, vi sia ad ugni modo la Dalmatica, e Tonicella per le Messe cantate, di materia decente, e di colori proporzionati, ben custoditi, nè rotti, o guasti in parte alcuna. clviii

I Veli pergli Calici non fiano rotti, ne sporchi in parte alcuna, siano di seta , o di maglia sottile , e di tutti i colori Ecclesiastici .

I Veli per lo Santissimo Sagramento siano di seta, gran-

di, non laceri, ben politi, e non fervano per altro ufo .

I Meffali fiano più , v meno conforme al bisogno della Chiefa, fiano de' riformati, non laceri, nè scusciti, & i laceri si risarciscano, abbiano i segnacoli decenti, interi, di seta, o fimili .

Vi siano i Cuscini per uso di ciascun' Altare, di materia decente, nè rotti, o guafti in parte alcuna, e questi non s'adoprino per inginocchiarsi; ma ve ne siano altri per questo effetto .

L'Ampulline fiano di cristallo, o vetro, con i suoi coperchi, e custodite sempre da qualsivoglia immondizia, co'l baciletto di materia proporzionata, & in numero sufficiente .

Li Fazzoletti piccoli per asciugar le mani al Sacerdote fiano di tela di lino, non rotti, politi, & in numero da poter-

sene mutare spesso, e di sufficiente grandezza.

Vi fia il solito Campanello, e più, e meno in numero, conforme al bifogno , per l'elevazione del Santissimo Sacramento. come ancora l'Instrumento per dar la pace di materia decente, e ben tenuto .

#### Altra Supellettile per diversi Ministerii.

Il Baldaechino, quale si ricerca per portar sopra il Santissimo Sagramento nelle Processioni , e per la Città, e Terre il Santissimo Viatico a gl'Infermi , sia di materia decente , colorata, ornata di frangie, o simili, e si porti con aste ben'accommodate.

Sia in ogni Cura un'altra Ombrella piccola di forma rotonda, con una sol'asta, per servizio del Sacerdote, quando

Dor-

porta il Santissimo Viatico a gl'Infermi in Campagna ; questa: fia di Corame rosso , fodrata di taffettà,o altro drappo,nè ser-

va mai, nè s'adopri per altro uso.

Vi siano ancora due Lanterne, per portare avanti al Santissimo Sagramento, quando si porta a gl'Infermi; una grande con l'asta decente, & ornata, con la Croce nella sommità, & un'altra picciola per la Campagna, ambedue che chiudano bene, siano intere, nette, e polite. Et una Campanella di competente grandezza, per sonare avanti al Santissimo Sagramento, quando si porta a gl'Infermi.

Vi stano le Tovaglie per uso della Communione del Popolo, lunghe a sufficienza, e strette da stendersi proporzianatamente supra banchi lunghi per commodità del Popolo, e stano

bianche, & intere ..

Il Vaso da porgere la purificazione al Popolo, non sia mai il Calice, ancorche non consagrato; ma ve ne sia un'altro di cristallo, o vetro, e sempre ben polito, e decente.

Il Vaso portatile dell'acqua benedetta, qual sia d'argento, o ottone, & abbia il suo manico commodo, e l'aspersozio, il tutto sia polito, non rotto, e guasto in parte alcuna.

Vi sia il Turibolo d'ottone, quando non si possa d'argente, co'l suo cucchiaro, e navicella; tutti ben'in ordine, e politi: abbia il coperchio, che chiuda bene, e le catenelle intere, e

pari, ne siano troppo corte.

Abbia la Chiefa il Candeliero triangolare per uso della settimana Santa, con i serri commodi da posar le candele, non sia guasso, o rotto in parte alcuna, ma tutto decente, e ben polito, con l'Instrumento proporzionato da smorzare i lumi.

Come anco i ferri per far l'Hostie, quali stano di grandezza ordinaria, con l'impronta del Crocissso, e non s'adoprino per altro uso; & i serri proporzionati per tagliar l'Hossie grandi, & i Communichini tutti politi, nè guasti in parte alcuna.

Due Scatole per l'Hostie, una grande di legno, quadra,

poli-

polita, e decente ; un'altra piccola di legno colorato nella parte esteriore , o d'altra materia decente , e nella parte interiore si fodrata di seta , di forma rotonda , per conservar l'Hosse tondite , con una lamina di piombo sodrato pur di seta , della medessima grandezza, per tener sopra l'Hosse ;

Vi sia il Vaso da lavar i Corporali, si conserui polito, e

non s'adopri ad altro .

Il Cataletto, o Feretro di forma ordinaria, col panno funerale, con la Croce, e fi confervino in luogo decente; come anco la Caffa, o Tomba, con i candelieri da morti, e tutti siano intieri, non guassi, o fconci in parte alcuna.

La Croce processionale con l'asta lunga, quale sta di materia decente, ben custodita, e non guasta in luogo alcuno.

Vi stano in oltre due scopette per polire gl'Altari, & altre supellettili della Chiesa . Il Leggile commodo , di qualità, e sorma proporzionata .

Vi sia nella Sagrestia un paro di pianelle per servizio di quei Sacerdoti forastieri, ch'in tempo particolarmente. d'Inverno giungono nella Chiesa per celebrare la Messa con scarpe poco polite, e non proporzionate a presentarsi all' Altare.

#### Libri Parochiali.

19. Abbia il Curato i libri distinti per la Cura;cioè dello stato dell'Anime, de' Battezzati, de' Constrmati, de Matrimonii, e de' Desonti, stano in soglio, con coperte di carta pecora, & osservi la forma del Rituale Romano nel notar in essi, quanto deve.

Abbia in oltre la Sagra Scrittura, il Rituale Romano di Paolo V., il nostro Sinodo Diocejanos l'Ordinario Romano, il Possevino de Osficio Curati, la Dottrina grande del Bellarmino, qualche libro per sermoni, e qualche somma de Cass di Conscienza.

Abbia una Tabella degli oblighi delle Messe, de' particolari lari Sacerdoti, e di tutti gli Offizii anniversarii.

Ona degli Altari, dove sia descritto il nome de Padroni d'essi, oblighi, & entrate, e de Padroni delle sepolture.

Una de'giorni Festivi, tanto della Chiesa, come vo-

tivi del Popolo, e della Diocesi.

Una Tabella dell'Indulgenze, e delle Reliquie, che sono nella Chiesa.

Una Tabella d'altri Legati Pii perpetui della mede-

sima Chiesa, se vi siano, oltre a quelli delle Messe.

Et in oltre un Libro, o Inventario de Beni Mobili, Stabili, e Ragioni della Chiefa, nel quale in buona forma sia notato il numero, e qualità delle cose Mobili, e de Stabili; i Consini, Vocaboli, Contrade, e Vicini, numero di Case, Arborate, e la nota del possesso, e jus, che se ne hà, con accenarci li rogiti de suoi Instrumenti, Compre, Permuta-

zioni, Testamenti, e Legati Pii.

Quanto poi alle Chiefe, che non sono Curate, massime quelle, ch'hanno poca frequenza, come ancogli Oratorii, e Chiefe di Confraternite, basterà, che abbiano quella, parte di supellettili, che sono necessarie per celebrare, quali però doveranno conservarsi con ogni diligenza, e potitezza da quelli, che devono averne la cura; e così anconelle medesime vogliamo, che si osservi quanto s'è detto di sopra circa la disposizione della Chiesa, Altari, & ogni altra cosa, fuori di quello, che principalmente, o per dependenza risguarda, & appartiene alla Cura dell'Anime.

## EDITTO

Ad XXI.

Circa la Venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese, & altri Luoghi Sagri,

Da publicarsi nella terza Domenica di Marzo, e nella Festa de'SS. Apostoli Pietro, e Paolo.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

📆 U da Gregorio X. Sommo Pontefice nel Concilio Gene-H rale di Lione Santamente statuito, che i Fedeli entrino in Chiefa con umiltà, e divozione; la Conversazione loro in essa fia quieta, e grata a Dio, & a chi la vede, e la considera, non solo sia d'ammaestramento, ma di edificazione. Che nella Chiefa cessino qualsivoglia consigli, e publici parlamenti delle Università, e Compagnie. Cessino gli vani , e molto più gli Osceni , e Profani Colloquii . Cessino le Confabulazioni di qualsivoglia sorte. Siano finalmente in tutto aliene da effe Chiefe qualunque altre cose, che possano sturbare il Divino Offizio, & offendere gli occhi della Maestà Divina, acciò che dove si và per domandare a Dio perdono de'peccati, quivi non si dia occasione di peccare, a vero non siano trovati altri commettere peccati. A'gli Ordinarii de'Luoghi poi comanda > che facciano offervare le sudette cose, e con Censure Ecclestastiche per autorità di questo Canone raffrenino le cose: pro-

clxiñ

proibite, aggiungendo altre cose appresso in questa ma-

Per questo medesimo rispetto della Dignità, e decore della Casa di Dio, e delle cose sante, che in esta si trattano, mosso il Sagro Concilio di Trento comanda a tutti li Vescovi, & Ordinarii de'Luoghi, che non tolerino, che si celebri il Santo Sagrissico della Messa, se prima quelli, che vi sono presenti, non sono così decentemente composti nell'abiro del corpo, che per esso diamo manifesso segno di essere ivi presenti non solo col corpo, ma con la mente, e con divoto assetto del cuore.

Comanda di più, che levino dalle Chiefe ogni colloquio vano, ragionamenti profani, paffeggiamenti, frepiti, e rumori, & ogni azione 'fecolarefea; f che fi conofica, e fi possa dire con verità, che la Chiesa, e casa di Dio è casa d'orazione: & in somma, che per l'autorità datagli datessa sanche come Delegati della Santa Sede Apostolica probibiscano, comandino, correegano, & ordinino non solo le cose sudette, ma sutte quelle di più, ch'essi giudicheranno convenirs alla riverenza del Santo Sagriszio della Messa, e de' Divini Ossa; i, à al decente culto, e decoro delle Chiese, e che con censire Ecclessistiche, & altre pene da cossituirs a loro arbitrio cossituirano il Popolo Crissiano ad osservane inviolabilmente, quanto essi sopra di civordinerano, e comanderanno, non ossa comande qualsivoglia consuctuire.

Volendo finalmente il Beato Pio V. che li predetti Decreti fusifero ejeguiti, fra le prime cose, che ordinò fubito assinto al Pontificato, ssu di comandare con su lettere Aposiloiche publicate sotto il di primo d'Aprile 1566. innovando la Costituzione di Gregorio X. che nelle Chiese entri il Popolo fedele con umittà, e divozione, che vioi ssi acon ssilano, che attenda a divote orazioni, e che tutti con le ginocchia in serra adorino il Santissimo Sagramento, quivi cessino glinomelia.

nessi, vani, e prosani colloquii, e qualunque altra cosa, chepossa portare scandalo, o perturbazione a Divini Ossizi, e comanda a gli Ordinarii de'luoghi, che sacciano osservare tutte quesse cosse nelle loro Città, e Diocess.

Propone anche varie pene a quelli, che contravenissero, e specialmente contro coloro, che nelle Chiese tenessero ragionamenti scurrili, & usassero parole, e segni osceni, e sacessero

atti inonesti .

Ordina finalmente varie diligenze per il medesimo fine

del conversare santamente nelle Chiese .

Ora Noi per il debito del nostro Osficio Passorale nelle Città, e Diocessi d'Ossia, e V elletri, avvendo particolare obligo in cosa, che tanto concerne l'anor di Dio, di sare eseguire con ogni diligenza le sudette sante Cossituzioni di essi Sommi Pontessi, e Sagri Concilii, e insteme i Decreti Nostri Simodali satti in questa materia, per rimediare, che nelle Chiese non se facciano in verun modo cose indegne veramente dell'anore; e riverenza, che si deve alla cassa di Dio, la quale sicome è tutta Santa, e dessinata alla santificazione de' Fedeli, così convoine, che da tutti si convers si nella salantamente, mossi anche a ciò dal particolare affetto, che abbiamo alla salute di queste Città, e luoghi delle nostre Diocessi, essenta la la salute di queste Città, e luoghi delle nostre Diocessi, essenta la la colle cose susa alle Chieseuma delle cose, per le quali Dio suole spesso mandare sopra i l'opoli gravo stagelli;

Per tanto in vigore delle sudette Costituzioni, e per l'autorità delegaraci dalla Santa Sede Apostolica, con quesso nossivo Edito per prima, seconda, terza, e perentoria monizione comandiamo a ciascuna persona di qualstvoglia stato, grado, o condizione, che sas tutte le infrascritte coste, sotto pena ad avbitrio nossivo, eziandio sino all'interdetto dall'ingresso della Chiesa inclusteve, e della Scommunica in sussissioni de' Sommi Poutesci, secondo la qualità della colpa, e contumacia Sommi Poutesci, secondo la qualità della colpa, e contumacia

di ciascuno.

Niun

Niun Laico entri , e stia nel Coro degli Ecclessistici , sì Regolari, come Secolari in tempo, che si recitano, o si cantano i Divini Osfizii .

Niuno, chi she sia, ardisca nelle Chiese di queste Città, e Diocesi, così Regolari, come Secolari in alcun tempo passeg-

giare .

Nè inesse Chiese star fermo in circolo di gente, eccetto per occasione di Predica, o Lezioni Sagre, o altra azione Eeclesiassica.

Ne appoggiarsi alli Altari, ò al Vaso dell'Acqua Santa,

à al Fonte del Battesimo .

Nè sedere irreverentemente colle spalle voltate al Santissimo Sagramento dell'Altare, o inconvenientemente mettersi in faccia alle Donne.

Nè meno far rumore, o strepito, o cosa, per la quale si disturbino i Divini Offizii.

Non far atti, sguardi, parole, segni dissonesti verso aleuna Donna, ancorche impudica.

Non fare ragionamenti, o trattati di cose oscene, o pro-

fane, o di negozii Secolari .

Nè per le cause sudette sermansi alle porte, nè appresso ad alcuna Chiesa, nella quale six l'Indusenza, o l'Orazione delle quarant'ore, la Festa di essa Chiesa, o altra simile occassone di concorso di Popolo.

Niuno sta nelle porte, o fuori della Chiesa a vedere, o udire Messa, & i Divini Ossizii, se non dove per la piccolezza della Chiesa non si potesse in modo alcuno star dentro.

Niuno entri in Chiefa con cani da caccia, nè sparvieri, o altri simili uccelli, nè con archibugi, nè balestre, nè arme da asta, e simili, nè appoggi le sudette armi alle porte, o mura delle Chiese, nè le ponga in Cemiterii, o in Atrii, o in Portici di Chiesa.

Niuno per transsto, o passaggio porti per la Chiesa Cattedrale, o altre Chiese delle Nostre Città, e Diocesi, alcuna sorte di pest, o robbe tanto di Pane, come Animali, Uc-

celli,

celli, Pesci, Erbe, o altra cosa profana, che sia in quan-

tità apparente .

Nelle Chiefe, nelle quali sarà deputato luogo distinto per gli Vomini da quello delle Donne, niun Vomo passe, nè si sermi nel luogo deputato alle Donne, nè le Donne in quello degli Vomini.

Non si accosti alcuno all'Altare, nè alli gradi di esso; mentre si celebra la Messa; anzi in simil caso il Sacerdote, che vorrà celebrare, faccia discostare ogn'uno, e men-

tre, che egli celebra, il Chierico faccia il medemo.

Ad essa Messa vadano, e stiano tutti gli Vomini con Cappe, o smili Veste di sopra, secondo la loro Condizione, eccetto quelli, che per la povertà non possino proveder-sene, e nel resto anche come comanda il Sagro Concilio di Trento con Abito del Corpo totalmente composso, che mossimo esseripzio, non solamente col corpo, ma con la mente ancora, e con divoto assetto del Cuore.

Stiano a tutta la Messa col Capo scoverto, e con ambe le ginocchie inginocchiati, e quando si legge l'Evangelio, si levino in piedi, nel qual tempo non sia lecito ad alcuni

lo stare a sedere, ne meno alle Donne .

Non fi partano dalla Messa nel giorno di Festa prima; che sia finito di leggere l'Evangelio, che si legge doppo la Benedizione, che si dà dal Sacerdote nel sine della Messa.

Li poveri Mendicanti , & altri ancorche deputati da qualfivoglia Scuola , o Spedale , o Luogo Pio , non vadano per le Chiefe , ma stiano per le Porte a domandare

l'Elemofina .

Nelle Chiefe, e ne'loro Cemiterii, & Atrii, o Portici amessii, non si facciamo coso profane, ne' Precessi, ne' si diano Sentenze, ne' Civili, ne Criminali, ne' si facciamo Contratti di qualsvoglia sorte, ne' Esazzioni, ne publici Parlamenti, Sindicati, Consigli, publici, ne' Gridi, ne' qualsvoglia altro negozio profano, ne' si tengano cose alcune da vendere, ne' si assistino, ve accomodino ad alcuno

a que-

a quest'uso, ancorche per Causa Pia, e per utilità della. stessa Chiesa.

Niuno riponga nelle Chiese, o tenga riposto Grano,

Legnami , nè altra cosa profana ; & indecente .

Niuno facci, nè getti immondizie in esse Chiese, nè fuori, dietro alle Mura, nè in Atrii di esse, nè ne' Cemiterii.

Mentre si sannole Processioni, e particolarmente quando si porta il Santissimo Sagramento, e dove per qualche Indulgenza, Predica, o Festa della Chiesa, o qualfroeglia altua causa è concorso di Popolo, si stia, o si vada in Chiesa, e nelle Processioni con quella riverenza, e modestia, che conviene in coti Sante, e Religiose azioni, osservando diligentemente tutto quello, che in questa parte è stato ordinato nelle Nostre Costituzioni Sinodali.

Nelle Processioni delle Litanie, & altre nessiono porti dietro, o metta fuori in quelle Strade, e Luoghi, dove si passa, cosa alcuna da mangiare, ne da bere, o per se, o per vendere

ad altri .

Comandiamo ancora a tutti li Capitoli, Rettori, Vicarii, Sagrefiani, Ofiiarii, & altri Cuflodi della Chiefa Cattedrale, o di ciafebeduna Collegiata delle Città, e Diocefi, (anche fosse in qualsivoglia modo esente) e Parocchiali che ammoniscano tutti i prefati Delinquenti nelle Chiefe, e che non permettano, che in esse si facciano le cose di sopra proibita, o vero almeno ne uvvertiscano il Nostro Vicario Generale, o altri Nossiri sinistri. Nel qual Ossico, se sanno negligenti, incorrano la pena di pagare due su si per ciascheduna volta, consorme alla Bolla sudetta del B. Pio V.

Ammoniamo anche, e comandiamo, per la medesima autorità Appsolica delegataci, come sopra, a tutti gli Abbati, Priori, Guardiani, e Superiori de Regolari di qualsvoglia Ordine, o Monasterio siano, che nelle loro Chiefe osfervino, & esfeguiscano il comandamento, che per escuzione di ciò a loro è satto nella detta Bolla, in virte

clxviij

di S. Dbidienza, di dover deputare qualcuno nelle loro Chiefè, che scaccino suori questi tali; ricordando anche Noi a loro, che, se siaranno in ciò negligenti, saranno, come in essa balla si espone, gravissimamante ripresi dall'Ordinario; e ricusando di ubbedire; incorreranno in gravissame Pene, e secondo la qualità delle Persone saranno anche puntit corporalmente da loro Superiori. Per tanto gl'ammoniamo, che per l'onore di Dio, e per eseguire il detto Concilio di Trento, e Costituzioni Apostoliche, sacciano estatissimamente ostropara nelle loro Chiefe le sopradette cose.

Ordiniamo parimente, e comandiamo per l'autorità, como di Jopra, a ciafeun Rettore di Chiefa curata di quefe nofre Città, e Dioceft, acciòche le fopradette cofe fpesso riordate, e divulgate si mettano con maggior follecitudine, e diligenza in escuzione, che legga de verbo ad verbum questo nofre Editto al suo Popolo due vulte l'anno, e questo faccia spàla sina Messa Parochiale nella maggior frequenza di Popolo, nella cui divozione, e pietà constitumo, che da se siesso con la grazia di Dio ogni giorno si accenderà più a porre maggior diligenza in onvare la casa di Dio, come si deve, e conversare in essa i divotamente, che ne abbia a riportare premio eterno, si come continuamente pregbiamo la Divina Bontà, che per sia infinita misericordia gli conceda.

In fede delle quali cofe abbiamo comandato, che questo fin fede delle poste della Chiesa Cattedrale; e vogiamo, che tale assissimo del quell'istessa come se a tutti sossimo particolarmente intimato, notificato, e presentato. Dato nella nostra Cattedrale di S.Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesso il no

Novembre 1698.

## EDITTO

#### Sopra li Banchi da tenersi nelle Chiese.

ALDERANO per la Mifericordia di Dio Vescovo d'Ostia e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

🛦 Vendo Noi fotto li 17. di Novembre 1689. e fotto li 23. di Febraro 1690. con Nostri publici Editti per la Cattedrale di S.Clemente, e per la Parochiale di S.Maria del Trivio di Velletri rispettivamente proveduto, che li Banchi, che si trovano in dette Chiese di smisurata grandezza, e non uniformi, nè conformi al modello mandato da Roma, si levassero, come in effetto sono stati levati tutti li vecchi, e posti li nuovi con maggior decenza di dette Chiese,e molto più commodo del Popolo; e desiderando, che li Banchi, che devono tenersi nelle Collegiate , Parochiali , & altre Chiese delle Nostre Città, e Diocesi, siano tutti dell'istessa forma, e misura di quelli di detta Cattedrale, che non ingombrano molto, e non divertono il concorfo; Quindi è, che confermando gli Editti accennati di sopra, commandiamo, & ordiniamo a tutte, e singole persone, che hanno, o ritenzono Banchi nelle Chiese, eziam de' Regolari a Noi sottoposte, che in termine di trè mesi dalla publicazione del presente Nostro Editto, debbano aver levati dalle Chiese i Banchi vecchi eccessivamente grandi, per i quali restano impedite le funzioni Ecclesiastiche, & in vece di essi portarvi a suoi tempi i Banchi in tutto, e per tutto simili, & uniformi alli sudetti, che sono stati portati nella Nostra Cattedrale, fotto pena di scudi dieci d'oro, & altre a nostro arbitrio, oltre la perdita delli Banchi vecchi , e luogo in Chiefa, alle quali si procederà contro i trasgressori irremissibilmente.

Esortiamo parimente i Regolari a non permettere nelle loro Chiese i Banchi di eccessiva grandezza, e conformarsi a queste Nostre disposizioni, per quanto essi pure devono avere a cuore la maggior decenza delle medesime, e commodo del Popolo, che vi concorre. Volendo, che questo Nostro Editto publicato, che sia, astringa ciascuno, come se gli sosse stato personalmente intimato. Dato dalla nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Novembre 1698.

## LETTERA CIRCOLARE

# Della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

## Soprail refugio ne'Luoghi Immuni.

Stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore , che in alcune stanze della Canonica di cotesta Chiesa Cattedrale vi stiano ritirati molti malviventi, e contumaci, quali armano publicamente con bocche di fuoco, assicurandost anche di comparire in Piazza per il vicino rifugio, che hanno alle medesime stanze con pericolo di qualche inconveniente, e di perturbare la publica quiete della Città; Et essendo in oltre stato esposto, che la Sagra Congregazione dell' Immunità abbia dato l'ordine della loro ejezione, e che in esecuzione del medesimo non sia stato effettuato cosa alcuna; Per . ciò Sua Beatitudine si è degnata comandarmi, ch'io scriva a V.S. ingiungendoli strettamente, che sotto gravi pene ordini alli Canonici della Canonica, che non ritengano in dette stanze, o altri siti immuni, persone di tal qualità, discoli, contumaci, e sospetti di perturbare la publica quiete; al qual fine dourà V. S. frequentemente farvi perquisiziones

clxxi

zione, anche per Editto; e ritrovandone alcuna, discacciarla, secondo la facoltà concessagli dalla Sagra Congregazione dell'Immunità, mentre Nostro Signore dell'adempimento di tutto ciò ne ricerca da lei strettissimo conto. Tanto dunque eseguisca, e dell'esecuzione ne darà parte, & il Signore Dio la feliciti. Roma li 27. Novembre 1676.



DE-

#### DECRETUM GENERALE.

Ad XXII.

UM Sac. Rituum Congregationi innotuerit, quamplures abufus irrepsife circa recitationem Officii, sub pra. textu Decreti ab eadem Congregatione evulgati de anno 1630. O in Breviario Romano impressi, in quo permittitur, posse in Ecclesia recitari Officia, & Missas celebrari de illis Sanctis, quorum Corpora, aut Reliquia insignes in ea asservantur : Eminentissimi Patres eidem Sac. Congregationi Prapositi iisilem abusibus evellendis præcipue intenti, inhærendo Decretis alias in similibus editis , declararunt pradicta Officia Sanctorum ratione Corporis, seu insignis Reliquiæ recitanda, intelligi debere de Sanctis dumtaxat in Martyrologio Romano descriptis , & dummodò constet de identitate Corporis , seù Reliquie insignis illiusmet Sancti , qui reperitur in Martyrologio Romano descriptus. De cateris autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut quibus a Sancta Sede non fuit specialiter concessum, Officia recitaris Missas celebrari vetuerunt , non obstante, quod ipsorum Corpora , vel insignes Reliquia in Ecclesiis asserventur: Quibus tamen ab Ordinariis locorum approbatis, debitam Fidelium venerationem (prout bactenus servatum est) exhibendam esse censuerunt , sed absque Officio, & Missa , sub poenis de non satisfaciendo pracepto recitandi Officium, aliifque in Constitutione .B.Pii V. contentis die 11. Augusti 1691.

Et fasta de prædistis Sanstissimo per me Secretarium relatione, Sanstitas San hujusmodi Decretum approbavit, ac ut debitæ exequutioni demandetur, locorum Ordinariis injungendum esse præcepit die 19.0stobris ciussemanni 1691.

THE ARE WELL

#### Circa l'abito, e tonsura Chericale.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e di Velletri, della S.R.C. Card. Cybo del Sacro Collegio Decano.

Eplorando quei Venerandi Padri del Sagro Concilio di Trento l'abufos e corruttela di non andare gli Ecclefia-fici in abito, e tonfura condecenti allo flato, e grado loro, con Decreto particolare stabilirono le pene contro i transgressorio e la sammem. di Sisto V. con sua Costituzione ne procuro la diligente escuzione, non trovandos motivos alcunos, che più pofa insegnare ad altri la pieta e vero culto; che si deve a Dio benedetto, che l'esempio delle persone dedicate al servizio di Sua Divinia Maossi è e desiderando Noi, che detto abuso non si trovi in queste Diocesi, e che li Chierici, e persone Ecclessarbiche vivano in maniera tanto nell'estriore; quanto nell'interiore, che gli altri invitati dall'esempio loro si consomino ad una vita religiosa, de esemplare; indi è, che in virtà del presente Editto.

Ordiniamo, e comandiamo a tutti i Preti ordinati in Sacrit, che godono Beneficii, e Penfioni Ecclefiafiche, che debbano vestire d'abito condecente a fuoi ordini, e grado, fotto pena alli trafgressori della sospensone dagli Ordini, e respettivamente della privazione di detti Benefizii, e Pensioni, consome alla disposizione del detto Sagro Concilio, e della Pontificia Costitucione sudetta, e che quelli similmente, o altri, che fervono con salario nelle Chiefe, portino la Tonsiva Clericale della grandezza conveniente all'ordine, e grado di etascuno talmente apparente, e così spessio rinovata, che si possibili della grandezza conveniente all'ordine, e grado di etascuno talmente apparente, così spessio rinovata, che si possibili della grandezia conveniente all'ordine, e grado di etascuno talmente apparente, così spessio rinovata, che si possibili della considera di che si con protino capelli lumghi, o ciussi increspati di ricci; e di più li Sacerdoti abbiano così tagliata la barba del labro superiore, che non sia loro d'impedimento nel Communicarsi, quando celebrano; e chi non vestirà abito condecente, alaeno sotto il ginocchio, o mezza gamba, e non aurà risormato i capelli, di biaramo incorso nelle pene stabilite da Sagri Canoni, e comminate nella sudetta Bolla, & altre a nostro arbitrio.

E quanto alli Chierici di prima Tonsura, e d'Ordini Minori, ordiniamo, e comandiamo, che essi ancora debbiano andare in Abito, e Tonsura proporzionati al loro Ordine, servire quelle Chiese, alle quali sono stati ascritti, e se s'intrometteranno, o ingeriranno in fare trafsichi illeciti, o esercitare arti vili, e meccaniche, si dichiareranno privati de' Privilegi Clericali senz'altra citazione, o monizione, volendo, che questa serva loro per trina, e Canonica monizione con asseguarli quindeci giorni di tempo.

Quanto poi alli Capitoli, si della Cattedrale, come, delle Collegiate, si proibisce sotto pena di scudi trè, che non ardisca veruno dimorare in Chiesa, per dir Messa, assistere alli Divini Ossizii in Coro, v ad alcun'altra Funzione Ecclesiastica, ove interviene Cotta, o Camice, con Abito corto, ma con Veste talare sino al collo del piede.

Et essendo parimente cosa indecente all'Abito, dignità, e stato Chiericale l'entrare nelle Bettole, & Osterie; ordiniamo, e comandiamo sutto pena di scudi trè, & altre a nostro arbitrio, anche di Carcere formale, che nessuno ardisca di entrare a bere, o mangiare nelle dette Bettole, Osterie, o luoghi simili, eccetto, che per viaggio, e chi contraverrà, incorra nella sudetta pena d'applicarsi a'luoghi Pii una parte, el'altra all'Accusatore, & Esecutore, dichiarando, che si procederà anche per Inquisizione.

Ricordiamo, per fine paternamente a' Chierici, & altre Persone Ecclesiastiche l'obligo, che hanno di fare profitto spirituale nell'interno, e di frequentare i Santissimi Sagramenti della Confessione, e Communione, con studiare sa

Sagra Scrittura, Libri de' Santi Padri, de' Cast di Coscienza, ed altri Libri Spirituali, per cavarne Esempii, e frutti di Dottrina, e vita spirituale; Volendo, che ne' cast sudetti si possa procedere per via d'Inquisizione, & in ogni altro miglior modo; & il presente Editto publicato astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato nella Chiesa Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Novembre 1698.

## LETTERA

SCRITTA ALL'EMINENTISSIMO SIGNOR

## CARDINAL CYBO

Vescovo d'Ostia, e Velletri.

Dal Signor Cardinal Carpegna Prefetto della Sag. Congr. sopra Vescovi, e Regolari sottoli 16. di Marzo 1697.

Emin.mo, e Rev.mo Signor mio Osfer.mo

Ra le più assidue sollecitudini, che occupano la mente zelantissima di Nostro Signore, per il hene spirituale, della Chiesa, una si è di conservare, e ravvoivare nel suo vero decoro la Santità, e Dignità del Sacerdozio; poiche dipendendo dagli Offizii di quest'Ordine l'istruzione, la Correzione, e la santissicazione de' Fedeli, conviene ancora, clxxvj

che l'esemplarità della vita, e la gravità de' costumi sia in esso così distinta, e superiore ad ogn'altro, che corrisponda alla sublimità del grado, & al fine della sua Istituzione; Quindi è, che coll'Oracolo della sua viva voce hà Sua Beatitudine ordinato, che si scriua a tutti i Pastori di Diocesi la presente Lettera Circolare, a sine di eccitare una più esatta vigilanza in procurare l'adempimento, & oservanza dell'ordinazione de'Sagri Concilii Ecumenici, e specialmente di quello di Trento, in ordine all'onestà della vita del Clero, e singolarmente in non permettere, & onninamente impedire, che li Sacerdoti non s'impieghino in uffizii servili del Secolo, e de'Laici, e specialmente di Donne, improprii a Ministri dell'Altare, & al Carattere Sagrofanto, il quale, quando venga conferito secondo le disposizioni del Sagro Concilio di Trento, e con l'attual servigio d'una Chiesa, cesserà l'occasione di simili scandali, e si toglierà all'oziosità, e povertà di un numero straordinario, e dissapplicato ogni scusa, e compatimento per tolerarli contro i Sagri Divieti, in impieghi abietti, & indecenti. Saprà V.E. col fervente suo zelo conformarsi coll'esecuzione a quello di Sua Beatitudine, e le bacio per fine umilmente le mani .

M. Arcivescovo d'Atene Segretario.

## EDITTO

## Per il Giuoco, & Arme.

ALDERANO per Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo Decano del Sagro Collegio.

Vanto sia stato detestato il giuoco, anche ne'tempi antichi, come fonte d'ogni vizio, & origine di tutti i scandali, si scorge dalle leggi Civili, Sagri Canoni, Costituzioni de'Pontesici, e Statuti di quasi tutte le ben regolate Republiche, e Città, che sotto gravi pene lo proibiscono; laonde con ragione deve esser da tutti sfuggito, ma molto più dalle

Persone Ecclesiastiche aborrito.

Per tanto volendo Noi estirparlo, per quanto si estendono le nostre forze, da' medesimi Ecclesiastici a Noi soggetti, proibiamo loro espressamente sotto le pene infrascritte qualunque sorte di giuoco, sì di carte, come di dadi, e parimente contro chiunque a detto effetto li presterà, o in qualsivoglia modo gli darà il commodo della Cafa, o d'altro luogo, imponiamo la pena di cinque scudi da esiggersi irremissibilmente per ciascheduna volta, e d'applicarse ad Use Pii, e similmente contro qualsevoglia Ecclesiastico, che ardirà di giuocare alli sudetti giuochi, o che in qualunque modo sarà a parte di essi, ò avrà ardire di assistere, ostare a vedere quelli, che giuocano, oltre la pena espressa nel Sinodo della sospensione à Divinis, se saranno costituiti in Sacris, vogliamo ancora, che tanto li sudetti, quanto gl'altri per la prima volta incorrano nella pena di un scudo per ciascheduno, e della. perdita de'denari, che si troveranno in giuoco, da applicarsi il terzo all'accusatore, & Esecutore, & il resto a Luoghi Pii;

per la seconda volta duplicata, e per la terza delle carceri

formali per un mese, oltre la pena predetta.

Es essendo anche indecente suori delle Case, che un'Ecclesissico sia veduto giuccare a cascio, e ruzzica, o publicamente alla palla, e pallone, & ad attri giuochi di strepito; similmente gli proibiamo, sotto pena di giulii sei per ciascheduna volta, e persona d'applicars, come sopra.

Parimente nelle strade, Piazze, Osferie, & altri luoghi perici; come anche nelle Botteghe, problismo alli medgimi Ecclessificii quallunque giorno, e tempo tutti gl'altri giuochi, benche leciti di scacchi, sharaglino, boccie, e simili, e di onesta riceazione sotto pena di un seudo, tanto a quelli sobe giucoberanno, quanto a quelli secclessifici, che saranno presenti; sotto le quali pene, & anche maggiori a nostro arbitrio intendiamo probiti detti giuochi alli medesimi in ogni luogo, tanto ne'giorni sessiviti giuochi alli medesimi nogni delle Messe, Predica, Dottrina Christiana, Vespri, Rosarii, & altri Divimi Ossarii, come pure in ogni tempo vicino alle Chiese, Monasseni di Monache, Confervatori, e Seminario.

E perche la Nostra Pastoral Cura non solamente ci obliga di mvigilare sopra li costumi del Clero, ma ancora sopra quelli del rimanente del Popolo a Noi commesso, e rimuovere da esso tutto ciò, che può essergi d'impedimento alla via della falute, perciò alli Laici, siano di che stato, grado, e condizione si voglia, proibiamo tutti li giuochi illeciti di carte, dadi, e simili in qualunque tempo, nelle strade, Piazze, Ostrie, Botteghe, & altri luoghi publici, sotto pena di trè scudi per ciascheduno a quelli, che giuocheranno, e d'un'scudo a ciascuno, che starà a vedere, d'applicarsi come sopra.

Et in oltre li fudetti giorni Fessivi proibiamo loro anche gl'altri giuochi, benche leciti, ne presati luoghi publici nel tempo, che si telebrano i Divini Ossizii, come ancora in ogni tempo, etiam ne giorni di lavoro vicino alle Chiese, Monasserii di Monache, Conservatorii di Zitelle, e Seminario, sotto le pene da Noi comminate nell'Editto publicato li 10. di De-

cembre

cembre 1696. contro quelli, che giuocano nella strada, la quale dalla Croce de' PP. Cappuccini di Velletri tende alla loro Chiesa , e Convento , con far ridotto , e scandalo alli detti Padri, & alle divote persone, che vanno ad orare in detta Chiefa, intendendo col presente di rinovarle, e d'estenderle

come sopra.

Et essendo parimente disconvenevole alli Ecclesiastici la delazione dell'armi da' Sagri Canoni proibita, ordiniamo, e comandiamo, che nessuno Ecclesiastico à Noi soggetto ardisca di portar armi di sorte alcuna offensiva, o difensiva, nè di giorno, ne di notte, sotto pena di scudi cinque, oltre la perdita dell'armi, d'applicarsi a luoghi Pii, dedottane una porzione per l'accusatore, & Esecutore a nostro arbitrio.

Dichiarando, che sotto nome d'armi offensive si comprendano piombarole, e mazzi, & anche effendo di notte i sassi.

Nè ardisca alcun' Ecclesiastico portare archibuggi , terzaroli, & altre bocche di fuoco, & armi proibite sotto pena, in quanto all'archibuggi lunghi, se sarà in Campagna, di scudi quindeci, oltre la perdita dell'armi, d'applicarst come sopra; se sarà dentro Terre, o luoghi habitati, e di giorno, la detta pena pecuniaria sia duplicata; ma se di notte, ancora della carcere formale di un mese.

Et in quanto a Terzaroli, se sarà in Campagna di giorno, sotto pena di scudi venticinque, oltre la perdita dell'armi, d'applicarsi, come sopra, e di carcere formale di due mesi ; e se sarà nelle Terre , o luoghi abitati , sotto la medesima pena pecuniaria, e di altre corporali a nostro arbitrio, sino della Galera per cinque anni ; e se è di notte, sotto la medesima pena pecuniaria, e sino della Galera per sette anni.

Dichiarando essere armi probibite il Ferro puntato, o Stilletto a piè de'Bustoni, & ogni Lama, & armi coperte dentro di esse, ancorche appoggiatori; le palle arramate, o altrimente incatenate, per uso di Archibuggio.

E se alcun' Ecclesiastico a Noi soggetto fosse ritrovato, tanto di giorno, quanto di notte, dentro, o fuori delle Terre, o Luoghi delle Nostre Diocesi, contro la disposizione delle Ossituzioni inpossoliche, con Archibugietto proibito minore di due palmi, o lo ritensse si necessita con Costello, o Pugnale proibito minor di un palmo conforme alla dichiarizione de Bandi generali dello Stato Ecclefassico al Cap. 22. vogliamo, che incorra nella pena, ostre della pentita dell'armi, di scudi cinquanta, da applicarsi come sopra, the alter a Nostro arbitrio corporali, sino alla Galera in vita, e della Scommunica, e della Sospensione a Divinis.

si proibifcono le Lanterne doppie, che si voltano, e nascondono il lume, o vero abbiano dentro li specchietti di Acciajo, per abbagliare la vissa, sotto pena di scudi cinque, & altre ad arbitrio, d'applicars, come sopra.

Contro de Trafgressor in ciascheduno de prenominati Cass. sprocederà all'escuzione delle peue irremssissimente, or il presente Editto leghera ciassibeduno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato nella Nostra Cattedrale di S. Clemente di Velleri nel Sinodo Diocesano guesto di 24. Novembre 1698.

#### EDITTO

Sopra le Maschere, Comedie, Festini, Caccie, Canti, e Suoni.

ALDERANO per la Mifericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

S Icome gli Ecclefiastici, e per Osfizio, e per Dignità precostumi esemplari devono esfere lor guida, e direzione nella via della salute, e consequentemente, per non esfere a quelli quelli di scandalo, devono inviolabilmente osservare le coste, che Santamente sono state ordinate da Sagri Canoni, Costituzioni Appsoliche e e Sinodali, Per tanto probiamo espressamente a tutti, e ciaschedun Chierico delle Nostre Città, e Diocest, si ne Sagri, come ne Minori Ordini costituito il recitare, o intervenire a disoneste, e prossane comedie. Balli, Lotte, Caccie strepitoste, o Feste publiche, e Venali, dove, per ordinario, per la licenziosa libertà di chi vi concorre, succedono disordini, come pure proibiamo l'andare massiberati in qualsvoosti a luggo, e tempo.

In oltre proibiamo ad ogni persona di qualsivoglia. grado, condizione, e fesso l'entrare mascherati, o con la Maschera addosso, o con Abiti di Maschera nelle Chiese, o Sagrari, e l'andare ne Parlatorii alle Grate, e Ruote delle Monache, e Conservatorii di Zitelle, o trattenersi dirimpetto alle Porte, Finestre, Parlatorii, o luoghi delle Ruote, o Grate de'medesimi, e farvi alcun rumore, o strepito con circoli, e ridotti, massime con Suoni, o Canti, tanto di giorno, quanto di notte; Come anche l'usare in maschera Abito di Religioso, o altra cosa di Rito Ecclesiastico, sotto pena in tutti, e ciascheduno di detti Casi alli Trasgressori, se saranno in Sacris, della Sospensione a Noi rifervata , della Carcere , & altre a Nuftro arbitrio; Se negli Ordini minori, della Carcere pure a Nostro arbitrio, e se Laici di pene Corporali di Carcere, & altre arbitrarie, secondo gli Ordini da Noi dati sotto li 20. Febraro 1698., avvertendo, che contro i Dissubbidienti si procederà all'esecuzione di dette pene irremissibilmente, anche per Inquisizione ; e volendo , che il presente Editto , publicato che sia, astringa ogn'uno, come se personalmente gli fosse stato intimato. Dato dalla Nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diosesano, que-Sto di 24. di Novembre 1698.

Ad Tit. XXVI.

### INSTRUZIONE

### Per li Parochi.

Ell'Ordine Gerarchico della Chiefa; doppo il grado di Vescovo, il più necessario, & in con. sequenza il più pericoloso, e più grave, è l'Offizio del Paroco; imperciòche sono i Curati d'Anime i Dottori della Legge Evangelica, i Maestri, e la guida della Cristianà Plebe, & i Custodi della Greggia del Signore. In essi però più, che in ogn'altro, unitamente ricercasi hontà di vita per edificare, Dottrina per istruire, gravità di costumi

per accreditarsi nel Popolo.

2. E perche la Dottrina è uno de'principali Requisiti, che deve avere il Paroco; però dovrà ogn'uno di essi attendere allo ssudio di quelle cose, che appartengono al loro Ossizio, frequentare le Conferenze secondo l'Instruzione, particolare fattane, & oltre il Catechismo, e Rituale Romano, & il Sagro Concilio di Trento, aver la Sagra Scrittura, e qualche altro Libro approvato, almeno di Casi di Coscienza, d'Omilie de Santi, e di Prediche, per poter caminare sondatamente ne Casi, che molte volte occorrono nelle Consessioni, e per potere inseme discorrere sopra gli Evangelii ne giorni di Festa al Popolo, & istruirlo nelle cose pertinenti alla salute.

3. In ogni Domenica, o in altra Festa di Precetto dovrà onninamente il Paroco insegnare un Capitolo del compendio della Dottrina Cristiana da Noi publicata, assinche in tal forma tutti, e Fanciulli, & Adulti possano sacilmente apprendere i principali Misseri della Nostra Santa Fede contenuti in detto Compendio. Il giorno poi doppo pranzo ne'medesimi giorni di Festa spiegherà la Dottrina

Cristiana, per lo spazio almeno di un'ora, secondo il Libretto della fel.mem. del Cardinal Bellarmino, ponendo ogni studio, anche fuori di quel tempo, che tutti, e particolarmente li Pastori, e Persone di Campagna imparino il Pater Noster, l'Ave Maria, il Credo, & i dieci Comandamenti; E perche questo Santo esercizio sia fatto con quellamaggior accuratezza, che si deve, ne Luoghi, dove sono altri Sacerdoti, e Chierici, dovranno questi aggiutare il Pazoco, & osservare esattissimamente gli Ordini Sinodali.

4. Sia diligente il Paroco in conservare le Chiese, gli Altari, la Sagrestia, e le Suppellettili Sagre con quella polizia, che si conviene, e particolarmente ogni quindeci giorni nell'Inverno, & ogni otto nell'Estate rinovi il Santissimo Sagramento nell'Altare; Rinovi parimente ogni otto giorni l'Acqua Santa, la quale dovrà benedire la Domenica mattina con Cotta, e Stola prima di celebrare la Messa.

5. In tutte le Chiese Parocchiali si suoni l'Ave Maria trè volte al giorno, cioè all'Alba, al mezzo dì, e su'l tramontare del Sole. Inoltre verso un'ora di notte ogni sera diano segno con la Campana di pregare Dio per l'Anime de Fedeli Desonti. E perche tutti sappiano, quando è Vigilia di Precetto, la sera avanti doppo l'Ave Maria, si diano quindici, o venti tocchi, consorme si dispone nel Capitolo de Jejunio, & Quadragesima.

6. Non manchi il Paroco di publicare ogni Domenicainter missarum Solemnia al suo Popolo le Feste di Precetto, e di Divozione, come anche le Vigilie di quella settimana, e publicar similmente ne' giorni destinati le Bolle,

gli Editti, egli altri Ordini Sinodali.

7. Invigili contro i Bestemmiatori, Concubinarii, & altri publici Peccatori, e gli ammonisca privatamente di pentirsi, e minacci di deserirli alli Superiori, e deserisca, se non siemendano.

8. Prema sommamente per l'osservanza delle Feste,

clxxxiv

procedendo alle pene contro i Trasgressori, con mandarne

nota al Nostro Vicario Generale .

9. Per il buon governo delle Confraternite, Ospedali, & altri Luoghi Pii, s'osservi da' Parochi ciò, che si dispone nel Sinodo, e nell'Instruzione particolare, e conforme all'occorrenze, si prendano gli ordini da'Vicarii Foranei, e ne'Casi più gravi, dal Nostro Vicario Generale, e si procuri, che ogn' Anno gli Offiziali rendano i conti delle loro Amministrazioni.

10. Circa l'amministrare i Sagramenti, pongano i Parochi in esecuzione tutto ciò, che s'ordina nel Sinodo. Stian sempre pronti per udire le Consessioni, e particolarmente la settimana Santa, e le Vigilie delle Feste Solenni, la mattina doppo la Messa, & il giorno doppo Pranzo si espongano nel Consessioni, e studino di osservare puntualmente ciò, che si ordina nell'Instruzione per li Consessioni. Si ricordino principalmente in tutte le Domeniche, & altre Feste di precetto di applicare sempre il Sagrissio per il loro Popolo, e perciò in tal giorno non potranno ricevere da altri elemosina per la Messa, nè con quella sodissare ad altri obligbi, che havessero.

11. E perche la maggior diligenza del Paroco deve essere in assistere a gl'Insermi, e Moribondi, & armarli opportunamente con le armi de' Santi Sagramenti, contro l'insidie de' nemici insernali; per ciò dovranno invigilare attentamente per intendere, se nella sua Parochia vi sia alcuno Insermo, & all'ora visitarlo frequentemente, disporlo con carità a Consessarsi, animarlo alla toleranza del male, suggerirgli opportunamente qualche motivo per la salute dell'Anima, e per unirsi strettamente col Signore Dio, amministrargli in sine a proporzione del bisogno il Sagro Viatico, e l'Estrema Un-

zione.

12. Circa il precetto della Communione Paschale, osfervino esattamente gli ordini Sinodali satti in questa materia, e si ricordino dell'obligo loro, ch'è di non ammettere alla Communione i Concubinarii, Meretrici, & altri publici peccatori . Avvertino , & inculchino a tutti , particolarmente nella Domenica di Passione, e delle Palme, che ciascheduno è tenuto Communicarsi nella propria Parochia; e per evitare le fraudi di quelli, che trascurano l'adempimento di questo precetto, usino le diligenze, e cautele ordinate nel capitolo de SS. Eucharistia Sacramento; e contro quelli, che non si saranno Communicati, doppo fatte le trè monizioni Canoniche, secondo la formula da Noi prescritta, e doppo di averli notificati al nostro Vicario Generale, procederanno d'ordine del medesimo nel terzo giorno della Pentecoste alla fulminazione della Scommunica, parimente secondo la formola stabilita; & oltre le dette trè monizioni publiche, sarà bene, & effetto di propria carità ammonirli privatamente a solo a solo, acciò non possano allegare scusa d'ignoranza veruna.

Sappiano i Parochi di effer tenuti alla residenza nel-Le loro Cure; e però non ardiscano di star suori, nè meno una notte, se non di rado, e con lasciarvi un'idoneo sostituto, nè più di due giorni senza nostra licenza in scriptis, o del nostro Vicario Generale; riflettendo frequentemente all'obligo, che banno di rendere strettissimo conto a Dio dell'anime alla loro cura commesse; considerazione, che necessariamente li terrà in una continua sollecitudine, & in un santo timore di non tralasciare alcuna di quelle cose, alle quali sono tenuti per ra-

gion del loro offizio.

Non s'ingeriscano in alcun modo negl'interessi della Communità, se non in quei casi, che la carità li spingesse a prestare il loro ajuto; ma tutta la loro premura sia in attendere alla cura spirituale dell' Anime ; e sappiano , che quanta. minor familiarità prenderanno con i Secolari, tanto più di credito, e di rispetto si acquisteranno verso il Popolo.

15. Facciano tutti l'Archivio delle scritture appartenenti alle loro Chiese, e come fedeli Amministratori del l'atrimonio di Giesù Cristo, difendano, e conservino con ogni diligenza i beni,

clxxxvi

beni , e ragioni spettanti alle medesime Chiese , e ne sacciano Pinventario, secondo la formola da Noi ordinata .

16. Non si scordino sopra tutto la mansuetudine, e la pietà verso le loro Pecorelle tanto raccomandate dal medesimo Nostro Signor Giesù Cristo, e specialmente la mostrino in non usare molto rigore nella escaione delle decime, delli sotterratorii, & altri emolumenti sunerali, e molto più con li poveri, i quali dovranno più tosto ajutare, mentre possono è in caso di morte, dovranno parimente spellirli per amor di Dio, e senza alcuna carità, o mercede.

17. Considerino per ultimo i Curati d'Anime, che ad essi più che ad ogni altro appartiene l'osservanza de Decreti Sinodali, e che essi sono stati posti da Dio sul candeliere per riplendere, per edificare, e non per distruggere, che però col puntuale adempimento dell'obligo loro, con una assidua applicazione al culto Divino, con la gravità de' cossumi e con una vita irreprenssile, deveno mosservassilitati, che evengano stimati degui del grado, che sosteno con et enuti abili a pascere la Gregge del

Signore verbo, & exemplo.



# FORMOLA

Ad Tir.

#### Dell' Editto

#### Da publicarsi, quando vacano i luoghi nel Seminario.

E Sfendo che nel Seminario della nostra Cattedrale di Vel-letri si ritrovano vacui luoghi . . . per . . . Alunni da rimettervisi, e volendo provedere di soggetti abili da potersi ammettere per Alunni; col presente Editto notifichiamo, che quelli, che vorranno esser'ammessi, vengano per concorfo all'efame, che si farà il giorno . . . avanti il nostro Vicario Generale, e Deputati di detto Seminario con i loro requisiti, secondo la disposizione del Sagro Concilio di Trento nel cap. 18. feff. 29. de Reformat. cioè, che fiano nati di legittimo Matrimon'o, e non siano minori d'anni dodici; che abbiano ricevuto il Sagramento della Cresima, e siano istrutti nella Dottrina Cristiana, che sappiano competentemente leggere, e scrivere, e sino di buona indole, & inclinati allo stato Ecclesissico, che frequentino i Sagramenti della Penitenza , & Eucaristia, e l'accompagnamento del Santissimo Viatico, e siano dediti al culto, e servizio della Chiesa, che siano poveri, e non possano a proprie spese mantenersi nello studio, il che tutto ci si dovrà sar costare per sede autentica, e giurata del proprio Paroco, e per ultimo, che abbiano Padre, Fratello, ò altre persone congiunte, le quali possano , e debbano dare sicurtà al detto Seminario in caso , che chi farà ammesso non prenda stato Ecclesiastico, di rifargli tutta la spesa somministratagli degli alimenti per quel tempo, che vi farà dimorato; Il che tutto &c. Dato &c.

INSTRU-

#### INSTRUZIONE

#### Per la conferenza de'Casi.

A Dottrina del Clero è uno de principali fondamenti, nel quale s'appoggia tutto l'edifizio della Difciplina. Ecclefisfica, mentre da quella dipende la retta amminificazione de' Santi Sagramenti, il puntuale Efercizio delle. finzioni fagre, la perfetta Offervanza delle Ordinazioni Canoniche, e finalmente l'ammaeftramento de Popoli nella via della falute. E perche al configuimento di questi Dottrina per tanti Capi in eccessiva; del a mantenimento dei spi può molto giovare per gli Ecclefissici di ambedue queste Nostre Diocofi, l'Ifercizio delle Conferenze de' Casi di Coscienza da Nio ordinate nel Titolo 32. del Nostro Simodo; Sunidi e, che per faccilitarne la prattica, abbiamo stimato bene colla presente Istruzione di prescrivere il modo, col quale dovranno tenesso, acciò riese anni si fruttuose.

Primieramente, nella Città di Velletri; & in quei Luoguenza capace di qualche ordive più fiperiale, dovrà farfe
la Conferenza ogni Mese, poco doppo l'ora del Vespro; avvertendo però, che non cada in giornodi Festa, edi Sabato,
o altrimente impedito; nel qual caso dovrà anticiparsta d
arbitrio di chi vi prestede, quale sarà nella Città sudetta il
Nostro Vicario Generale, e negli altri Luoghi il Vicario
Foranco, o in suo luogo, quanto resti impedito, il Paveco
Il luogo solito della Conferenza sarà la Chiesa Cattedrale, e
la Maggiore de' Luoghi, o Sagressia di esse; nel tempo però
che Noi vi sirvemo presenti, dovrà tenerssi funde luogo, che da

Noi verrà determinato. Nel giorno, & ora prefissa doppo il Vespro, congregati

che

che saranno nel luogo determinato tutti quelli, che dovranno intervenirvi, si darà principio alla Conferenza, con recitarsi da chi vi presede l'Orazione : Actiones nostras quæsumus Domine; nel qual tempo tutti staranno inginocchiati, e finita l'Orazione si porranuo a sedere con ordine ne' Banchi preparati, & in mezzo, o altro luogo proporzionato sederà il Presidente della Conferenza, il quale terrà avanti di se un Tavolino col Messale, Breviario, Concilio di Trento, e Decreti del Sinodo; come ancora con un Orologio da polvere per misura del tempo, che dovrà durare questo Esercizio, quale sarà di due ore. Da un lato del medesimo Tavolino sederà il Segretario della Conferenza, quale dovrà tenere appresso di se il Ruolo, o vero l'Indice di tutto il Clero, con Carta, Penna, e Calamaro, e con un Libro groffo, dove si registrino gli atti di ciascheduna Conferenza, come si dirà appresso, parlandosi dell'Offizio del Segretario.

Posti che saranno a sedere, il Presidente della Conferenza chiamerà a se uno de Chierici ivi presenti, a quali scambievolmente toccherà questo Esercizio, & in piedi a capo scoperto lo sarà leggere, & esplicare volgarmente un Capitolo del Sagro Concilio di Trento, sopra del quale per dilucidare la spiegazione litterale satta dal Chierico, potrà ancora brevemente discorrerci il medesimo Presidente, o vero muovervi sopra qualche dubbio, con interrogare al-

cuno de' Congregati per la risoluzione di esso.

Appresso se leggerà dal Segretario un Capitolo delle Rubriche del Messale, o del Breviario alternativamente; e nascendo dalla lettura di quello varii dubbii intorno al Rito della Messa, o dell'Ossizio, dovranno questi discorrersi, e spiogliersi da' Congregati, principalmente coll'indrizzo, e coll'autorità del Presidente, e del Maestro di Cerimonie, quale a tale effetto dovrà sempre trovarsi presente a questo Esercizio.

Indi si passerà all'Esame delli tre Cast di Coscienza proposti nell'antecedente Conferenza, & appesi in Tavoletta in Sagrestia patentemente, alli quali separatamente dovranno rispondere quelli trè Sacerdoti, che in esta precedentemente saranno stati avvoisati, avvoientendo però di dire a mente la propria opinione appoggiata a buone ragioni, & all'autorità di approvati Scrittori; benche debbano aucora portarla scritta in soglio, e sottosferitta di loro propria mano, per lascitarla al Segretario nel sine della Constrenza.

Finito che avranno questi di discorrere, sarà permesso a cisscuno de Congregati colla licenza del Presidente, d'eccitare qualche dissioltà contro la risoluzione da quelli data, e potrà anche il medesson Presidente interrogare alcuno di loro del proprio parere intorno alla materia, che si camina, e perciò shenche solo a tre s'assegni il discorrere sormatamente spora i Cassi proposti, dovoranno nondimeno tutti diligentemente studiarli, acciò siano preparati a dire il proprio sentimento colla dovuta modessi avvertendo, che in quesse Dispute non si gridi, ne si alterchi con troppo servore, ne in alcuna manera si sacciano pervogsia di contradire, ma puramente col sine di ritrovare la verità; e dovrà esserva del Presidente, che la Disputa non rimanga sospela, ma sempre si concluda, con stabilire Popinione più certa, e più sicura.

Terminato l'Esame de'Cass, si leggerà un l'angelo del Messale dal Sacerdote, che sarà siato nella precedente. Conserveza avvvisato, il quale poi brevemente dirà a mente un Sentimento sopra la materia del medessimo l'angelo inquella maniera, che sono tenuti i Parochi di spiegarso a' suoi Popoli, e doppo lo darrà in scritto al Segretario, e succeptavamente si leggerà dal Segretario un Titolo del Nostro Simodo, o una parte di esso, se sono suo porte di esso, se sono le saramo tutti i Titoli, si leggeranno gli Editti, Bolle, Decreti, Lettere, ssiruani simpate nel sine; si ogni volta che si sara si suoi di leggere ogni così a, si comincierà nuovamente da capo, avvvertendo, che due volte, l'Anno, cioè nella Conserveza di Gennaro, si in quella di Luglio,

Luglio, in vece del Titolo corrente del Sinodo, filegga quello, dove si parla delle Conferenze insieme colla presente Istruzzione.

Letto che sara il Titolo del Sinodo, o altra materia corrente in quel giorno, si dovvà discorrervi sopra, evedere, se si soliciora, quanto in quello si dispone; co insteme dovranno i Congregati consultare tra lovo di tutto ciò sche stimano necessario a sarsi, per introdurre l'ospervanza, e per togliere gli abusi da loro considerati, de quali il Prefenente dovvà prenderne notizia in scritto, per darla a Noi, acciò possimano provedenci con opportuni rimedii; come anche bisognando, dovrà notissicari i dubbii, che sossero nati da quella lettura, per riportarne da Noi labibiarazione.

Doppo questi esercizii, si darà sine alla Conserenza con l'intimazione della siutura, leggendossa tale essetto dal Segretario un soglio, dovoe sarà presperitito il giorno, & ora della medessima, & appresso notati in latino li trè Casi, che in quella dovransi esaminare; come anche vi saranno indicati i Capitoli delle Rubriche, il Vangelo, & il Titolo del Sinodo, che vi si dovranno leggere; & il detto foglio dovrà immediatamente assigersi in luogo congruo della Sagressia, coci da tutti sia veduto. Finalmente avvistati che saranno dal Presidente quei Sacerdori, che dovranno discorrere, si reciterà dal medessimo l'Orazione Agimus tibi gratias, rispondendo tutti. Amen

Prima però, che i Congregati si partano, douvanno tutti sar serivere i loro nomi dal Segretario, acciò in tal maniera non solo si possa venire in cognizione degli assenti per procedere contro di loro, quando non sosseno si legititimamente impediti, alle pene determinate nel citato sitolo 32 del Sinodo; ma anche si possa avver notizia di quelli, che saranno più diligenti, e studiosi per premiarli nelle occasioni, che verranno.

Sarà perciò cura del Segretario, finita che fis la Conferenza renza di regißrarla diligentemente nel libro großo a ciò definato ; con notare primieramente il giorno, l'ore, & il luogo, nel quale fiù tennta, colli nomi di tutti gli Ecclessificis, che vi faranno intervenuti come fopra ; appresso accennerà i Capitoli del Concilio, Rubriche, e Sinado, sche vi surono letti, sool nome del Chierico, che dichiarò il Capitolo del Concilio. Poi regifirerà per extensiuni i re casse elaminati, con trassrivervoi se riposse date dalli trè Sacerdoti, alli quali toccava il discorrere; come pure la spiegazione del Vangelo, che a tal'essitto si farà da loro consegnare in seritto, prima che partano dalla Conserenza, con aggiungere quello di più, che dalla piena Con, gregazione, e specialmente dal Presidente, sarà stato concluso per la risoluzione de' medessim Cass.

Finalmente col confronto del Ruolo di tutto il Clero, ch' egli dovrà avere appresso di se medessimo, registrerà doppo gli atti di ciasseum Conferenza i nomi di tutti quelli, che vi somo mancati, tunto Sacerdoti, quanto Chierici, con notare insteme, se dal nosfro Vicario Generale, ò dalli Vicarii Foranci saranno giudicate legittime le scule della loro assenza, o contro di esti di loro ordine sarà proceduto all'escuzione dellepene stabilite nel Sinodo; avveretnedo, che il tutto si faccia con ogni fedeltà, e diligenza, mentre al libro tenuto dal Segretario dovrà averssi petene stabilito tenuto dal Segretario dovrà averssi petene intorno dal afrequenza degli Ecclessissici in questo escrizio, e Noi ancora spesso dovoremo vedere per nosfra regola, tanto per il cassigo de negigenti, quanto per il premo degli osfrevanti.

Essendo perciò molto importante la carica di Segretario per il buon ordine di queste Conferenze, dava ogn'anno farsene l'elezione nella Conferenza di Genanzo, proponendosi dal Presidente due, o trè soggettisch'egli nel Clero stimerà più idonei a tal peso, e quello delli proposti, nel quale caderà il maggior numero de' voti, da darsi in segreto, s'intenderà eletto, e finita l'elezione, dovrà giurare sopra del l'angelo in mano delli sudetti Vicarii nostri respettivamente Generale, e Foradelli sudetti Vicarii nostri respettivamente Generale, e Fora-

nei d'amminifrare fedelmente il proprio offizio; nè si tralascierà nel libro solito degli atti delle Conferenze, di registrare l'atto di questa elezione.

Dove poi il Clero non è numerofo, nè ha fubordinazione ad alcun Vicario Foraneo, il Vicario nosfro Generale dovra mandare copia del foglio affiso in Sagressia volta per volta alli Parochi di detti luoghi, con ordine, che avanti il tempo della Conferenza rispondano il suo sentimento sopra ciascuno capo, da riseris, e registrarsi nella Conserenza di Velletri alternativamente colli Cappellani, Oraltri Sacerdoti, che sarano in quella Parochia.

In tutte le Conferenze, acciò si camini con tutto l'ordine possibile, i casi da proporsi dovranno sciegliersi da materi e determinate, e più pratticabili , e però in primo luogo , e per il primo anno li casi saranno De Sacramentis in genere, & in specie, e trà questi particolarmente De Pœnitentia, & Matrimonio . Il secondo anno De Censuris . Il terzo De Præceptis Decalogi, & Ecclesia. Il quarto finalmente De Justitia, & Jure, cied De Contractibus, Testamentis, Usuris &c. In modo tale, che in quattro anni si tocchino tutte le materie più principali della Teologia merale ; avvertendo tutti ad astenersi tanto dal disputare dubbii speculativi, e scolaflici, quanto per il contrario dal proporre casi talmente prattici, che possa venirsi in cognizione delle persone, alle quali forse s'allude, essendo i primi poco proporzionati al fine, per cui sono istituite le Conferenze, & i secondi opposti alle regule della prudenza necessaria in tutte le umane operazioni.

### **(38)**(38)

Ad Tit.

#### INSTRUZIONE

#### Per i Vicarii Foranci.

N di poco momento, ma molto importante è l'offizio de Vicarii Foranci, atteso che essendo dissille, che il Vicario generale, Ministro principale del Vescovo, possa sopraintendere da se solo con quella puntualità, che si deve, a tutti i luoghi della Diocesi. essi sono chiamati Vicarii Foranci, o Diocesani; onde sicome precedono gli altri Sacerdoti, e Curati nel grado, così anche devono avanzarii nello studio, nella sienza, nella bontà, nella prudenza, e gravità de' columi.

Per tanto è loro peso particolare il procurare ne' luoghi sottopossi alla loro Vicaria la puntuale osservaza de' Deverti del Sinodo; e procedere contro de' trasserssira alle pene dovute; e dovuranno anche usar ditigenza per vedere, se li Decreti della Visita sono stati adempiti, e non estendo procurarne omninamente l'escuzione; e sopra questa materia patranno tener discorso particolare con gli Arcipreti, e Parochi nelle Conferenze de' cas.

Nelle cause criminali spettanti al foro Ecclesiaslico, prenderanno le dovute informazioni, e formeranno i processi, i quali dovranno trasmettere al Vicario Generale, per rica-

varne gli ordini opportuni .

Per l'osfervaniza delle Feste, e Quaresma vssuo particolar diligenza, e procedano, tanto ess, quanto li Parochi contro i trasgressori, alle pene espresse sisnodo, e negli Editi; tequali pene dovranno applicarsi a luoghi Pii, e particolarmente per comprare Immagini, e premii per la Dottrina Crissiana.

Precurino, che ogn'anno in tutte le Terre, e luoghi della

Los

lor cura , fi dia da' Notari, e da altri, che fi faranno rogati ne' Testamenti, la nota de' Legati Pii, sotto le pene , e censure comminate nel Sinodo; e dovranno essi medesimi premere nell' adempimento di quelli .

Ammoniscano tutti li Parochi a fare quanto prima la tabella degli oblighi, che hanno le loro Chiese, & il libro per segnarvi le Messe, e contro quelli, che banno Benefizii, o Cappellanie, e che non fanno celebrare le Messe, o non adempiscono i Decreti della Visita, procedano alla sequestrazione de frutti

con ugni rigore .

Mandino nota al Vicario Generale di quei Parochi, che stanno fuori della residenza, o che mancano nel loro offizio, e s'informino diligentemente, se li medesimi Parochi insegnano ogni Domenica la Dottrina Cristiana; se celebrano frequentemente, e massime in tutte le Feste nelle loro Parochie; se publicano a tempi debiti, e ne' giorni prescritti le Bolle, Editti,Ordini Sinodali; & in tutte le Domeniche, le Feste, e Vigilie; & in fine se i Chierici, e Sacerdoti danno alcun scandalo; e se vanno a servire, & offiziare la Chiesa ne' giorni di Festa, conforme si dispone nel Sinodo .

Per il buon governo delle Confraternite, Ofpedali, e Luoghi Pii , sarà obligo precifo de Vicarii Foranei procurare l'ofservanza de' Decreti Sinodali fatti in questa materia, e premere, che si vedano ogn'anno i conti da Camarlenghi, o altri Uffiziali; che non si facciano spese inutili; e che il denaro non resti morto in mano de' medesini Offiziali, ma se ne pro-

curi l'investimento .

Contro quelli, che sono debitori delle Confraternite, e luoghi Pii , si dà facoltà a medesimi di procedere con i termini di giustizia, & astringerli al pagamento, & in ciò doveranno

usare una somma diligenza, e premura.

Succedendo la morte di alcuno de' Parochi, dovrà il Vicario Foraneo portarsi alla Chiesa del Desonto per fare l'inventario delle suppellettili sagre, e de' libri, e scritture. spettanti alla Chiesa medesima, le quali dovrà consegnare a qualcxcvi

qualche persona sidata; o porre in luogo sicuro; come meglio giudicherà; osfervando ciò, che si dispone nel capitolo de Officio Paroch; e sarebbe atto di Religiosa carità, e degno di molta lode; se ogni volta che muore un Paroco; gli altri di quella Congregazione; o Vicaria celebrassero per l'anima di esso a S. Messa, che si tutti unitamente la prima volta; che si radunano per la Conserenza; cantassero l'Ussivo; e Messa del Desonti per l'anima del medesso.

Finalmente si ricordino i Vicarii Foranei di avvisare, frequentemente di sutto ciò, che può occorrere, Noi, o il nostro Vicario Generale; e ne' cassi gravi non risolvano mai senza nostro ordine particolare, dovendo ogn'uno di loro ristettera

effer'amovibile ad nutum .



### DECLARATIO

Ad Tit.

## Sac.Congregationis Concilii Tridentini

A SS.D.N. Clemente Papa IX. approbata

Super accessu Regularium ad Monasteria Monialium.

Ie 11. Maji 1669. Sac. Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, babita notitia, quod nonnulli Regulares absque licentia crates Monasteriorum Monialium adire, & frequentare non dubitent, prætendentes non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem bora cum dimidio, quod borolo-. gio arenario aliquando metiuntur, Moniales, aliafque perfonas intrà Claufuram existentes alloqui; & hanc opinionem tanquam tutam affirment, disseminent, & etiam forsan in scriptis evulgent, proprias graviter illaqueantes conscientias, & scandala confoventes, ad bujusmodi perniciosos errores eliminandos opinionem prædictam improbans, rejiciens, & damnans, declaravit, Regulares cujuscunque Ordinis, Militia, Societatis, Congregationis, & Instituti, etiam de quibus specialis mentio foret habenda, qui ad Monasteria Monialium, quamvis ab Ordinarii Jurifdictione quomodolibet exempta, & etiam ipsis Regularibus subjecta, vel alias speciali mentione digna absq;legitima facultate accedunt colloquendo, etiam per quodeunq; modicum tempus, cum Monialibus,

cxcviii

libus, aut aliis intrà Clausuram degentibus, peccare mortaliter, cosque sub excommunicationis, & privationis vocis activa, & passiva, aliisquè contrà Regulares accedentes sinò licentia ad Monasteria Monialium statutis penis posse ab Ordinario, tanguàm Sedis Apostolica Delegato carcerari.

Et die 7. Junii ejusdem anni, fasta relatione SS. D.N. Sanstitas Sua prasentem Declarationem approbavit, ac

Typis dari, servarique justi.

A. Cardinalis Celfus Præfectus.

Loco \* Sigilli .

S. Brancaccius Archiep. Adrianop. Secr.

#### DUBIA

# Super collocutione Regularium cum Monialibus.

Dita lege fiatim illam eludere malitia excogitat. Non ità pridem emanavit generale Decretum, arciiffime probibent colloquia Regularium cim Monialibus, quando jam super, eo varia interpretationes confingi caperunt, aliaque nunc Bergomi suboriuntur; prò quarum resolutione supplicant Consessim Monialium, quarendo.

1. An Regularibus miss ad Crates Monialium pro munere predicationis obeundo, probibitum sit sub peccaso mortali, sculuris, & penis, &c. immediate post cum ipsis Monialibus, absque expressa licentia ad colloquendum immiscere fermones cum quastionibus, vel dubiis spiritualibus, aut materiis ipsiu Concionis.

2. An talis probibitio intelligatur , tam de collocutione

clxcix

cum aliquibus Monialibus ; quàm cum una tantum (omnibus tamen aliis audientibus ) immediatè post Concionem .

Die 21. Maij 1678.

Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, ad utrumque respondit affirmative.

## PARTICULÆ

# Constitutionis Clementis X.

Incipien. Superna ad Concionatorem, & Confessorem Sanctimonialium pertinentes.

D Ecernimus, & declaramus hujufmodi benedictionen teneri etiam Regulares petere, si in quibuscumque Oratoriis sui Ordinis sermonem coram Populo, vel in Ecclessis, aut ad Crates Monasteriorum Sanctimonialium eorum jurisdictioni subjectarum, licet clausis januis, & nullus sœcula-

ris ibi intersit, habere voluerint.

Et generaliter approbatos ab Episcopo ad Personarum sacularium confessiones audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas Confessiones Monialium sibi subjectarum, sed egere quo ad hoc speciali Episcopi approbatione, atque approbatos pro audiendis Confessionibus Monialium unius Monasterii minime posse audire Confessiones Monialium alterius Monasterii. Itidemque Confessiones extraordinarios semel deputatos, atque approbatos ab Episcopo ad Monialium Confessiones pro una vice audiendas, haud posse expleta depudeputatione in vim approbationis bujusmodi, illarum Confessiones audire, sed toties ab Episcopo esse approbandos, quoties casus deputationis contigerit.

## DECRETUM

Sacre Congregationis.

Super negociis Episcoporum, & Regularium.

Cum Decreto Eminentissimi Episcopi Ostien. & Velitern.

Pro Fratribus Discalceatis Ordinis Sanctæ Theresiæ.

Eminentissimi, e Reverendissimi Signori.

Il Procuratore Generale della Religione de' Teresani Scalzi divotissimo Oratore dell' EE. VV. riverentemente gli rappresenta, come dalla bo. me. del Signor Cardinal Facchinetti Vescovo di Velletri ottenne il consenso d'aprire nella stessa Città, ancorche non vi susse necessario, un puro, e semplice Ospizio per comodità de' Frati, che viaggiano tutto giorno per andarsene ad imbarcare per le Sacre Missioni nell'Indie, senza tener Chiesa di fiuri. Campana, Coro, e sepolture, e senza voler ne meno questuare, nè sare altre funcioni, che portassero pregiudizio al jus Parochiale, o all'altre Religioni ivi esistenti, avendo gl'assegnamenti stabili, e corpi

corpi d'entrate con il consenso espresso di tutta la Città di Velletri, e di sette Religioni delle dieci, che vi sono, conforme attestò con sua relazione a questo Sagro Tribunale Girolamo Givannini Vicario Generale fotto li 10. Febr. 1684. ancorche gl'accennati consensi non vi si richiedessero, per essere aperizione d'un semplice, e puro Ospizio, & ultimamente bà dichiarato questo Sagro Tribunale in una Calaguritana Hospitii de Bilbao Ponente l'Eminentissimo Carpegna sotto li 15. di Settembre 1690. e quantunque l'EE. VV. avessero ordinato gl'anni passati, richiedersi il nuovo consenso, ciò sù cul suspetto, che per parte dell'Oratore dovesse farsi una formal fondazione di Convento, non già un semplice Ospizio; quindi è stato, che per l'esecuzione di esso Ospizio sen'è con replicate istanze supplicato l'Eminentissimo Signor Cardinal Cybo odierno Vescovo di detta Città a degnarsi, anche soprabondantemente concedere il suo beneplacito, il quale per il corso quasi di cinque anni per le sue gravi occupazioni non bà potuto esaudire le suppliche dell'Oratore - Ricorre perciò all'EE. VV. supplicandole far ricordare al sudetto Emimentissimo Ordinario, che voglia dare l'ultima mano in concedere il suo consenso, quatenus opus sit &c. & il tutto &c.

Sacra Congregatio Eminentissimorum, & Reverendissimorum Cardinalium, Negociis, & Consultationibus Episcoporum, & Regularium praposita, attenta relatione Eminentissimi Episcopi Veliterni, auditis interesse habentibus, referente Eminentissimo Petruccio, petitam facultatem Oratori benignè impartita est; ita tamèn ut in dicto Hospitio nulla servetur forma Regularis, non erigatur Ecclesia, seu Oratorium formale cum Janua in publica via, sed tantum Oratorium internum, ad esfectum, ut ibi Missas Orationes privatas pro corum Spirituali usu dumtaxat celebrent, quod in illo Sacramenta non administrentur, nec siant publica Conciones, nec prater Missas privatas, Divinas Officia, aliaquè Functiones peragantur; Nec tumulent Cadavera, nec retineatur Campana, nec aliquod signum ex-

trinfecum, quod vero Conventui adaptetur, & transcendat naturam, & conditionem meri, & simplicis Hospitii Sacularis, sublata Religiosis inibi degentibus facultate quastuandi. Addendo insuper, quod Regulares ad illud se transferentes noa assumant titulum Prasidentis, vel alterius Officialitatis, subiiciendo eos in casu contraventionis ipjo facto pænis contra Religiofos degentes extrà Claustra, non obstante quacumque exemptione &c. aliisque arbitrio ejusdem Sacra Congregationis; & quod super observantia pramissorum, Provincialis, & Definitorium valide se obligent coram Eminentissimo Episcopo, qui Instrumentum dicta obligationis ad prafatam Sac. Congregationem transmittere, & prasens Decretum exequutioni demandare, præfatamque Domum ad suprascriptam formam redigere dignetur: Quatenus verò Patres Carmelita Discalceati boc ipsum Decretum adamussim non observaverint, eadem gratia pro non concessa habeatur. Roma 5. Decembris 1692.

G. Card. Carpineus.

Loco \* Sigilli .

A. Altovitus Secr.

ALDER ANUS Miseratione Divina Episcopus Ostiensis , & Veliternus S. R. E. Cardinalis Cybo , Sacri Collegii Decanus ,

UM super observantia contentorum in antescripto decreto Sacre Congregationis Eminentissimorum, & Reverendissimorum S.R.E. Cardinalium, negociis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium Prapositorum, Provincialis, & Definitorium PP. Carmelitarum Discalceatorum soram Nobos valide se obligaverint, juxtà Instrumentum, obligationis ad camdem Sacram Congregationem jam transmissim, eceretum ipsum exequationi demandare volentes, senore presentium Vicario nostro Generali Veliterno commistimus, ut Domum distorum Patrum in Civitate Veliterna nostra ad preservation formam redigi curet, & redigat cum esfectus sacta pastro patribus intimatione, ut perpetuis suuris temporibus memoratum decretum adamussim observent; adias quaecumque gratia ballenus obtenta, pro non concessa. babeatur. Datum Rome bac die 20. Octobris 1693.

Alderanus Episc. Cardinalis Cybo.

Loco & Sigilli .

Ioannes Michael de Gais Secr.

A dì 15. Luglio 1694.

To infrascritto publico Mandatario di Velletri so fede di aver presentato personalmente al Rev. Padre Teodoro Pagano Carmelitano Scalzo la copia di quanto si contiene nel presente soglio, & in sede &c.

Io Antonio Colofo mano propria.

## DECLARATIONES

# Decreti Sa: Me: Innocentii Papæ Decimi.

Super subjectione nonnullorum Conventuum jurisdictioni Ordinarii Loci

A Sacra Congregatione super statu Regularium editæ, atque à SS. D. N. Alexandro Papa VII. approbatæ.

Osto Decreto felic. rec. Innocentii Papa X. super subje-Etione nonnullorum Conventuum correctioni, visitationi, & omnimodæ jurisdictioni Ordinarii loci, tanquam Sedis Apostolica Delegati, contingit dubitari de infrascriptis.

An Episcopus in Conventibus sue jurisdictioni subje-Etis possit Abbates, Priores, Guardianos, & alios Superiores locales deputare, & familiam constituere.

An possit Episcopus à predictis Conventibus Religiosos amovere.

3. An Regulares eorundem Conventuum compelli poffint ab Episcopo ad exhibendos libros Introitus, & exitus, & reddendas rationes administrationis.

An Episcopus in eisdem Conventibus se ingerere possit

in his, quæ regularem disciplinam concernunt.

5. An

5. An Ecclefie dittorum Conventuum & Cappelle Graneiarum, in quibus degunt Conversi pro Agrorum cultura, ab Episcopo visitari possint.

6. An ipfa Grancia, & Conversi in eis degentes subsint

visitationi Episcopi .

7. Quid in Écclessis, seù Cappellis Granciarum, in quibus nullus degit Conversus, an similiter subsint Episcopi visitationi.

8. An liceat Episcopo visitare Conventus , tam suppressos, o postea restitutos , quam non suppressos ad effectum cogno-

scendi, an in illis reipsa alantur sex Religiosi.

 An Episcopus visitans bujusmodi Conventus sue jurisdictioni suppositos, aut personas in eis degentes, possit à Visitatis procurationem exigere in Victualibus, vel in pecunia.

10. An jurisdictio Ordinariis locorum, tanquam Sedis Apossolicç Delegatis attributa in supradicto decreto, competat Vicariis Generalibus Episcoporum, necnon Abbatibus, & aliis inserioribus Preslatis proprium Territorium, ac jurisdictionem quass Episcopalem babentibus.

11. An Provinciales, & alii Superiores Regulares poffint ejulmodi Conventus jurildititioni Ordinarii fubjectus, & Religiofoi in illis degentes vifitare, corrigere, & punire, omnemque jurildictionem in cos exercere, ficut poterant ante di-

ctum decretum.

12. Si Superior Regularis in causa prevenerit contra Subditum degentem in aliquo ex esidem Conventibus Ordinario subjectis, s fabricando proessimm, vuel eum carceri mancipando, an Episcopus possis bujusmodi causam reassumere,

& Superiori inhibere .

13. Si è converso Episcous præveneris in causa constra Religiossum in tabi conventu commorantem, an Superiori Regulari eo casu liceat illum amovere, co in alio collocare, co se de facto collocaverit, an nibilominus Episcopus possit causam prosequi, co Religiosum se amotum revocare ad primum Conventum. 14. Si Provincialis, vel Superior localis voluerit aliquem ex Fratribus à tali Conventu removere, an Episcopus

prohibere puffit .

15. Si à Conventu primum suppresso, ac deinde Religioni restituto absint ex aliqua rationabili causa, & ad hreve tempus unus, vel plures ex numero sex Religiosorum ibi degentium, an gratia restitutionis sit nulla, & Conventus remaneat suppressus, ut prius.

16. Quid si à Conventu non suppresso similiter ex causa rationabili, & ad modicum tempus absit aliquis ex sex Religiosis ibi existentibus, an durante tali absentia Conventus

subjaceat jurisdictioni Ordinarii .

17. An Religioso illo redeunte, vel alias impleto numero sex Religiosorum, Conventus recuperet pristinam exem-

ptionem .

18. Si gratia restitutionis Conventus suppressi reddatur nulla ex eo.quod in illo ad formam decreti cum effectu nonalantur sex Religiosi, & postea contingat, ut ejusmodi numerus impleatur, an gratia restitutionis Conventus reviviscat.

19. Ad hoc ut gratia restitutionis sit nulla, & Conventus denuò remaneat suppressus, proptereà quod in eo non sustententur sex Religiosi, an debeat præcedere declaratoria Episcopi super sacto, prævia causæ cognitione.

20. An ab hujusmodi declaratoria liceat Regularibus ad Sedem Apostolicam appellare ad effectum tam devolutivum,

quam suspensioum.

21. Cum ex decreti prascripto quatuor Sacerdotes in his Conventibus degentes debeant esse matura atatis, quanami dicatur ad hunc effectum atas matura.

- 100

# SACRA CONGREGATIO

# Super statu Regularium

Ad fingula dubia fuperius proposita, hunc in modum respondit, videlicet,

A D primum. Non posse.

Ad 2. Posse ex rationabili causa, commonito tamen, prius Superiore Regulari, ad quem pertinet, ut eosdem Religiosos assignet in aliis Conventibus.

Ad 3. Posse compelli.

Ad 4. Poffe .

Ad 5. Posse.

Ad 6. Subeffe .

Ad 7. Itidem subesse .

Ad 8. Minimè licere, antequam aliundè conftet de fund'amento intentionis Episcopi in desicientia numeri constituti.

Ad 9. Expedire, ut SS. D.N. decernat, & declaret, non ticere Episcopo tales Conventus visitanti quidquam accipere procurationis nomine.

Ad 10. Competere.

Ad 11. Posse, sicut prius, non tamen privative ad Episco-

Ad 12. Non posse, nist exiusta causa, veluti, cum videt Superiorem Regularem ex odio, vel amore, cupiditate, vel metu, aut ex nimia severitate, vel indulgentia quid durius, aut remissius constituere, quam causa deposcit; in quo insus ccviii

ipsius Episcopi conscientia oneratur.

Ad 13. Non licere Superiori Regulari Religiosum ab Epifcopo inquisitum à loco amovere, & si amotus fuerit, posse Episcopum causam prosequi, & illum quibuscumque remediis revocare, etiam invocato auxilio Ordinarii, & brachio saculari, si opus fuerit, cujuscunque loci, in quo Religiosus ille reperiatur.

Ad 14. Non posse.

Ad 15. Gratiam ob id non esse nullam, cessante omni fraude, nec Conventum remanere suppressum.

Ad 16. Subjacere, durante absentia.

Ad 18. Non revivifcere .

Ad 19. Debere ità præcedere, nec ante declaratoriam licere Episcopo Conventus possessionem apprehendere, aut Religiosos indè expellere.

Ad 20. Licere ad effectum devolutivum tantum, non au-

tem suspensivum.

Ad 21. Ætatem maturam dici ad hunc effectum, com-

pleto anno quadragesimo.

Declarationes suprascriptas SS.D.N. ad se relatas approbavit, & ah omnibus, ad quos pertinet, observari præcepit; Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Remædie 27.Julii 1655.

## B. Cardinalis Spada.

## Loco 🛠 Sigilli.

Prosper Fagnanus Sac. Congr. Secr.

Anno à Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1655. Indictione octava, Pontissicatus autem Sanctiss. in Christo Patris, & D.N.D. Alexandri Divina Providentia Papa VII. anno ejus primo, die verò sexta Mensis Augusti, supradictas decla-

ccix

declarationes affixas, & publicatas fuisse in Ecclesia Lateranensis, & Bassicae Principis Apostolorum de Urbe, nec necessaria Apostolica Valvis, ac in acie Campi Flore, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Laurentium Lazzonium Apostolicum Cursorem.

Pro D. Magistro Cursorum A. Castruccius.



## EDITTO

## Per le Monache.

Da publicarsi nelle quarte Domeniche di Gennaro, e d'Agosto.

ALDERANO per Mifericordia di Dio Vefcovo d'Ostia », e Velletri , della S. R. C. Cardinal Cybo Decano del Sagro Collegio .

RA' le cure, e sollecitudini più gravi del nostro Pastorale Uffizio, non v'è la maggiore, che la vigilante custodia della Clausura delle Monache a Noi soggette , tantoinculcataci dalli Sagri Canoni , Sagro Concilio Tridentino , e Costituzioni Apostoliche, e l'attenta applicazione insieme all' adempimento circa il medesimo di quanto ci viene incaricato, & appoggiato dal medesimo Sagro Contilio di Trento, e specialmente dalla Bolla Inscrutibili , de exemptorum Privilegiis della san. mem. di Gregorio XV. e ciò affinche le medesime, che sotto il soave giogo della Religione mosse dal zelo, e spirito di servire in olocausto purissimo di carità al loro Sposo Cristo, banno consagrata al medesimo la loro Virginità, non incontrino impedimento a cuno, che possa ritardarle da questo santo proposito, offendere la Regolare osservanza, o impedire il loro profitto spirituale; quindi è, che per conse-guirne l'intento ;

Ordiniamo, & espressamente comandiamo, che nessuro possa entrare dentro detti Monasserii di Monache senza nossra ticenza in scritto, o del nostro Vicario Generale, che non la dovrà contedere, se non in cass urgenti di necessità, e per quelli esercizii, che non possono fare le dette Monache da se medesime; e se alcuno ardirà di contravenire, si dichiarerà esserciario nella siommunica silminata dal Sagro Concisio di Trento nel cap. 5, scil. 25, de Regularibus, & Monialibus, antorche sosse dedico, Cerusico, Mulattirere, Fabro, o altre Operario, o sattore del Monassero, o Donne, benche in caso di necessità, quando non abbiano ottenuta prima la licenza in scripti; e quanto alli Operarii non possano entrare prima di uscire il Sole, nè dimorarvi doppo suonata l'Ave Maria... della sera.

Ordiniamo parimente, & espressamente comandiamo, con inuna persona di qualsproglia stato, grado, e condizione, ardisca, senza nostra licenza, o del detto nostro Vicario Generale andare alli Monasteri di dette Monache per parlare con esfe, con educande, o altre, che ivi dimorano, sotto pena di scommunica, e quando averanno estenuta la licenza, non possamo parlare con le sudette nelle Crati della Chiesa, Rosa, o nella-senstrella, dove se communicano, è nella porta di detti Monasserii, ma nel commun Parlatorio, colla pressenza, o respenza delle associatorici.

Li Padri, e Madri però, & altri congiunti in primo, e fecondo grado possomo parlare colle loro figlie, e parenti in detti gradi congiunte, non però ne' temp; proibiti dell'avento, e Quaressma, e ne' giorni di Communione, che in questi tempi anchessi non possono andure a parlare alle sudette,

senza la dovuta licenza.

I Regolari, benche in primo, e fecondo grado di confanguinità, non possono andare a parlare alle Monache loro parenti per Decreto della Sagra Congregazione dè Vescousi, e Regolari, approvato dalla san. mem. di Sisto V. & Orbano VIII. senza nostra licenza, la quale si darà con quelle, condizioni, e circostanze prescritte in detto Decreto, e non altrimente. Gli altri Regolari non possono assolutamente parlare alle Monache, o educande, nè meno per brevissimo spazio di tempo, consorme ba risoluto la Sagra Congregazione del de 2 ConConcilio ultimamente alli 11. di Maggio 1669, fotto le pene contenute in detto Decreto , & altre comminate dalla Sagra Congregazione de Vefcovi fotto Urbano VIII.di fan.mem.

Di più ordiniamo, che nessima Sacerdote Secolare, o Regiare abbia ardire di celetrare nelle Chiefe de' Monasterii di
dette Monasterii di nostra licenza, o del sudetto Vicario
nostro Generale, sotto pene gravi a nostro arbitrio; eccetto
però per occassoni delle Feste principali di dette Chiefe, o in
occassone di funerali di alcuna Monaca; e nella medessima pena incorrano i Consessima della periori di medima pena incorrano i Consessima delle Siege, senza la precedente licenza, avveretendo, che quei Sacerdai; che bavanano avuta
licenza di celebrare in dette Chiefe, non possono poi parlare
alle eMonache sotto le pene dette di sopra contro quelli, che
vanno a putare alla Monache.

Si preihifce alle dette Monache d'introdurre per le Porte, ò per le Ruote della Claufura fanciulli, o fanciulle di qualfunglia minima età, e quelle, che li faranno entrare fenza liceuza della Sagra Congregazione, e nosfra, incorrano nella fommunica a Noi rifervata, e quanto alla Badefa, Priora, o altra Superiora, che non l'avvanno proibito, incorrano nella pena della privazione degl'offizii, & altre a nosfro arbitrio.

Vogliamo similmente, che nessua persona di qualstvoglia stato, grado, e condizione possi pernottare in detti Monssterii, o pure nelle loro Chiese per occasione di Feste, henche sussi consedi altra necessità, come di delinquenti, o contumaci della Corte, sotto pena, quanto all'Ecclessifici di carcere formale, e quanto a Laici di scommunica lava sententia a Noi riservata, & altre a nostro arbitrio.

Inerendu al decreto della Sagra Congregazione de' Vescovi dell'anno 1596. 4. di Settembre, proibiamo, che il Conssesfore delle Monache, o altro Curato possa entrare nelli detti Monasserii in occassone di benedire l'abitazione delle Monache, & ossicine delli Monasserii il Sabato Santo, nè in qualsvoglia altro giorno, sotto pena a nostro arbitrio.

Ordiniamo in oltre, che la Porta della Clàufura fi ferri, fuonata l'Ave Maria della fera, e fiapra al levar del Sole, le chiavi le debba tenere la perfona a ciò deputata, nè aprire la porta del Parlatorio di notte per qualfivoglia altra caufa, ehe di necessità wogente.

Ordiniamo fisalmente, che non fia lecito a nessina Monaca; ò Educanda dare a mangiare a veruna persona nel Parlatorio, o in Chiefa, o in altro luogo aderente alla Clausura, benche fossero Parenti, o Forassiri, sotto pena alle. Monache di digiumo in pane, & acqua ogni Venerdì per un Mese, & a secolari a nostro arbitrio. Dato nella Chiefa Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Novembre 1698.

## DECRETO

Del Sagro Concilio di Trento

Cap. 5. sess. 25. de Regularibus, & Monial.che comincia Bonifacii Octavi, al §. Nemini autem,

Sopra la Claufura de' Monasterii di Monache.

N ON fia lecito ad alcuna Monaca doppo la Professione , di uscire dal Monastero, anche per breve tempo , senza causa legistima, da approvarsi dal Vescovo, non ostante qualfronglia indulto , o privilegio.

A nessuna persona di qualsivoglia sorte, condizione , sesso, oveovero età, sa lecito entrare dentro de' Monasteri, e loro clausura, senza licenza del Vescovo, o Superiore in scritto, sotto

pena di scommunica da incorrersi ipso facto.

E questa licenza non si possa dare iu alcun modo da persona alcuna, anche in virtù di qualsvoglia facoltà, overo indulto già concesso, o da concedersi per l'avvenire, fuorche dal Vescovo, o Superiore solamente ne casi necessarii.

# SOMMARIO

# Della Bolla di Gregorio XIII.

Che comincia, *Deo Sacris* data fotto li 30. Decembre 1572. circa la detta Claufura.

A Favore de' Monasterii poveri, anche delle Monache Terziarie, che servano Clausura, applica parte di certe timosine, e lascite, e dà facoltà all'Ordinarii di poterle riscuotere, e di poter ancora in quei modi, che pareranno ad essi, fare, che da' Parenti le Monache, e Terziarie siano sovvenute, come più ampiamente appare in detta Bolla.

E di più il predetto Pontefice comanda, che le Monache, e Terziarie sopradette non possano aver porta, per la quale dal Monastero si vada nella Chiesa, nella quale i Laici odo**no** 

i Divini Offizii , dovendosi murare , se vi fosse .

Dichiara ancora, che quei luoghi, ove possono entrare i Laici, come Parlatorii, Ruote, o simili, non s'intendano essere della Clausura, eziandio che le Porte di detti luoghi fossero serrate; per ciò violarsi la Clausura da quelle Monache, che vi anderanno, anche per chiudere la Porta di essi, o per qualche altra causa.

DE-

# DECRETUM

# Diei 10. Julii 1493. Super Monialibus.

ALDERANUS Miseratione Divina Episcopus Ostiensis, & Veliternus S. R. E. Cardinalis Cybo, Sacri. Collegii Decanus.

ON sine animi nostri molestia in visitatione personali Monialium Monasteriorum Sancta Clara Ordinis Sancti Francisci , & Sanctissimi Nominis Iesu Ordinis Carmelitarum in Urbe nostra Veliterna comperimus Moniales ob numerum earum vires facultatum excedentes, ac reddituum diminutionem ad earum congruam in perfecta Communate, quam enixe desideramus , ac volumas , substentationem , ob dotis earundem tenuitatem imparem oneribus Monasteriorum in paupertatis angustias ad rectam sui administrationem, & conservationem redactorum, & evidenti periculo in dies ad extremam necessitatem redigendorum, nisi opportuno remedio occurramus . Reigitur mature examinata, atque perpensa, & cum viris nota probitatis, & experientia ad corumdem Monasteriorum regimen deputatis, cumque Monasterii utriusque Abbatissa, Priorissa, & Officialibus communicata, ne imposterum spiritualis disciplina detrimento temporalibus fubsidiis laborent, & ut Divinarum rerum contemplationi liberius incumbant, Sac. Conc. Trid. feff. 25. cap. 3. de Reformat. & Constit. Gregorii XIII. editæ sub die 3. Kal. Ianuarii 1572. inharentes, decernimus, atque statuimus imposterum, quo ad Monasterium predictum Santte. Clare, numerum Monialium triginta quinque cum quatuor Conversis exCCKVj

cedere non pose, & dotem ad souta quingenta esse irremissibiliter augendam ultrà scuta quinquaginta consucta pro Sacristia: Quo verò ad Monasterium Carmelitarum numerum Monialium viginti cum tribus Conversis excedere non posse, & Atem, prout supra, ad scuta quingenta esse irremissibiliter augendam ultra eleemosynam scutorum viginti quinque pro beneficio Sacriflia , neque bujufmodi numeros augeri poffe , nifi facta Monasteriis annua, qua Eminentissimo Episcopo satis effe videbitur , & cum ejufdem expresso consensu , fructuum , reddituum, feù eleemosynarum accessione, sub pçnis Abbatiffe,& Prioriffa respective pro tempore existentibus, privationts officii, & vocis active, & passive ipso facto incurrenda, & Monialis extra prefatos numeros , & dotis quantitatem recepta inter Conversas enumeranda censeatur, & quacunque imposterum in pradictis Monasteriis contra prasentem nostram ordinationem , & decretum fuerit professa , inter supranumerarias habeatur, & ad formam supranumerariarum juxt 1 fylum cujufvis Monasterii traffetur, quo ad usque antiani tis ordine intra præfatos numeros triginta quinque; & viginti respective valeat comprehendi; & ita dicimus, ordinamus, decretamus, statuimus, atque mandamus, non folum &c. sed omni &c.

# DICHIARAZIONE

# Della Sagra Congregazione.

Datali 6. di Settembre 1 604.

Sopra i luoghi vacanti per morte delle Monache numerarie.

Roibisce strettamente, che i luoghi da vacare per morte delle numerarie non si concedano, nè promettano ad alcune Giovani da riceversi all'abito, se realmente, e veramente non saranno vacanti, e di essi non prima si possa disponere, ne far promi si one,o ricevere alcuna in Capitolo,o in qualsivoglia modo, se quella, che si hà da ricevere, non ha a quel tempo l'età sufficiente, e gl'altri requisiti, li quali dovranno avere anche le sopranumerarie, alle quali si promettono, o danno luoghi di sopranumerarie, e se si farà altrimente sia ogni cosa irrita, e nulla, e le Abhadesse, Prioresse, & altre Superiori del Monasterio di qualsivoglia sorte, che alla recezione, overo ammissione di alcuna Giovane, o alla promissione, overo concessione de'luoghi da vacare consentiranno contro la disposizione del presente decreto, dichiara soggetti alla privazione di voce attiva, e passiva, & ad'altre pene da imporsi ad arbitrio della Sagra Congregazione.

Volendo però, che siano nel loro vigore l'altri decreti altre volte fatti dalla Sagra Congregazione non contrarii al presente, e particolarmente quelli fatti circa l'amministrazione, e recezione delle Monache all'Abito, e Prosessione, e circa il deposito delle limosine, e pagamenti, ed impiego di

e que

ccxviij quelle in beni stabili, a quali in niuna parte vuole, nè intende derogare .

## DECRETO

## Del Sagro Concilio di Trento

Cap. 18. Seff. 25. de Regularibus, che comincia, Anathemati, della libertà nel pigliare l'Abito, e far Professione.

Da publicarsi una volta l'Anno nella Festa dell'Assunta della Beata Vergine li 15. di Agosto.

I L Sagro Concilio scommunica tutte le persone di qualun-que condizione, e qualità, tanto Chierici, quanto Laici, e tanto Secolari, come Regolari, ancorche fiano in qualfivoglia dignità , li quali in qualunque modo sforzeranno qualche Vergine, Vedova, o altra Donna contro la volontà di lei, fuor che ne'cast espressi dalle leggi, ad entrare nel Monasterio, o ricevere l'abito di qualsivoglia Religione , overo a far Professione, e quelli, che in ciò daranno consiglio, ajuto, e favore, overo sapendo, che quella, che entra nel Monastero, o piglia l'Abito, o fà professione, non fà spontaneamente alcuno de' predetti atti, faranno presenti ad alcuno di essi, o vi presteranno il loro confenso, o v'interporranno la loro autorità.

Similmente scommunica coloro, i quali senza giusta causa in qualstvoglia modo impediranno la santa volontà delle V ergini , o d'altre Donne a pigliar l'abito , o far professione .

E di più s'osservi, tanto ne' Monasteri soggetti al Vesco-

ccxix

ovo, quanto in tutti gl'altri quello, che fi bifogno di offervare, così inanzi, come in essa prosessione, eccettuando le Convertite, le Costituzioni delle quali si doveranno osservare.

Nel cap. 22. di detta Sessione stordina, che tutte le costordinate dal Sagro Concilio ne Capitoli precedenti, che parlano in materia di Monache, stano di gual ordine, e Religione stordina, e Vedove Monache, stano di gual ordine, e Religione strondeno, per soto il governo, e custodia di chi stano intendendo per sito il governo, e custodia di chi stano intendendo per si la Sagro. Concilio di rimmovere quelle dall'istituto, & osservi la Sagro. Concilio di rimmovere quelle dall'istituto, & osservi la Sagro. Concilio di rimmove che in stabili incommune.

E finalmente esorta li Rè, Prencipi, Republiche, e Magifirati, e comanda loro in wiriù di Santa ubbidienza, che diano il loro ajuto alli Vescovi, & altri Presetti per l'esecuzione delle riformazioni contenute ne Capitoli di sopra, & interpongano la loro autorità ogni volta, che saranno richiesti.

# DECRETO.

Del Sagro Concilio cap. 17. sess. 25.

Che comincia, Libertatis Professionis, di quelle, che pigliano l'Abito Regolare, e della esplorazione della loro volontà, quando avranno da fare la loro Professione.

L Sagro Concilio determina , che le Putte , che non faranno maggiori di dodeci anni , non possano pigliar l'abito Regoc c 2 lalare, e che nè esse s'acciano la prosessione prima, che il Vescovo, overo il Vicario in assenza di lui, o in occassone d'impadimento, o altra persona a loro spese deputata, non esplori, o ricerchi diligentemente la volontà di esse, per sapere, se liberamente, o pure sedotte, ò sforzate si facciano Monache, e se banno le condizioni necessirie e, conforme all'ordine, o Regola, che banno da prosessare, e se il Monassierio sia s'inssissione.

Et accioche il Vescovo sappia il tempo della Professione da farsi, la Presetta del Monasterio sia tenuta a significarlo al Vescovo per due Mesi inanzi, altrimente sia suspesa dall'

offizio, per quanto piacerà ad effo V escovo.

# MODO

D'interrogare la Zitella, che deve Monacarfi, e far Professione,

Per sapere da lei la sua volontà, conforme li Requisiti del Sagro Concilio di Trento.

S I interroghi , che cosa intenda per farsi Religiosa , e spieghi la sua lihera volontà .

Sè sforzata, ingannata, fe fontaneamente, e per vocazione di Dio, overo per configlio, perfuafione, preghiere, o minaccie fatte dalli Parenti di Monache, overo da qualfvoglia altra Perfona, fivuole far Monaca.

Da che tempo sia stata chiamata alla Religione.

Se dalla puerizia abbia avuto l'animo inclinato alla: Pietà.

Se sappia, che cosa faccia.

Per qual causa si voglia sar Monaca.

есххі

Se per avanti abbia fatto voto di farsi di più stretta Religione.

Se abbia contratto con qualche persona i sponsali de fu-

turo, overo de prasenti.

Se fia sana di corpo, e di mente, overo abbia qualche difetto occulto, e che difetto, e da che tempo.

Se intenda la forza, & il peso della Religione, e se sap-

pia i voti, che in essa si fanno.

Se sia apparecchiata di vivere in commune in perpetua. Clausura, e sotto l'ubbidienza de suoi Superiori.

Di che età sia .

E s'interrughi del nome, cognume, e Patria.

Se volontieri abbracci le Regole del Monasterio, nel quale desidera professare Religione, e se sominamente desideri quelle osservare.

Se sia apparecchiata a portare la Croce del Signore, ne-

gar se stessa, e seguitare Cristo Crocifisso.

S'interroghi ancora la detta Zitella della Dottrina Cri-Stiana, e se in quella sia bene, e veramente istrutta.

Se sappia leggere, si faccia leggere.

E quello, che dall'esame si avrà, si riferisca in scritto all' Eminentissimo Ordinario .

## DECRETO

# Del Sagro Concilio di Trento

Cap. 15. sess. 25. de Regularibus, & Monialibus, che comincia. In quacunque Religione.

Della Professione delle Monache, e suo tempo.

N ciascuna Religione non si faccia dalle Monache Profissore prima di sedici anni siniti, ne prima di esser satu un anno coll'abito per sare la prova di quello stato Religioso, e la prosessione satta inanzi sia nulla, e non abbia sorza di obligare ad alcuna Regola, Religione, overo Ordine, ne partorisca altri essetti.



# ORDINI

Da osfervarsi dalle Confraternite, & Università dell'Arti, & altri luoghi Pii delle Città, e Diocesi d'Ostia, e Velletri.

1. 🔼 Iassuna Confraternità , e qualsivoglia Luogo Pio farà l'Inventario distinto di tutti, e singoli corpi de'beni stabili, censi, crediti, ragioni, & altri in qualsivoglia modo a loro spettanti, esprimendo il giorno, mese, anno, e Notaro rogato dell'acquisto di ciascheduno, & il nome, e cognome di quello, dal quale è stato acquistato, con li quattro confini d'ogn'uno di detti corpi stabili, secondo la formula, che si prescrive quì sotto per le Chiese, e Benefizii, lasciando in ogni partita alcuni fogli in hianco da scriversigl'accidenti d'accrescimento, diminuzioni, e mutazioni, che potranno succedere in avvenire in ciascheduno corpo ivi descritto; Copia del quale Inventario sottoscritto dagl'Uffiziali, si dovrà da medesimi dentro il termine di due Mesi portare al Canonico suo Deputato, il quale avrà la cura di riconoscerlo, e riscontrarlo, e susseguentemente presentarlo all' Archivio della nostra Cancellaria Vescovale per conservarsi. E tale Inventario si dovrà rinovare ogni dieci anni .

2. Non si faccia per l'avvenire fabrica alcuna, nè altra spesa grossa eccedente la somma di scudi dieci, se prima non sarà giudicata utile, o necessaria dalla Congregazione degl'Usfiziali col consenso commune di essi, e del Canonico Deputato, e con l'approvazione nostra, e de' nostri Vicarii

Generali .

3. Il denaro de Capitali si depositi nel Sagro Monte della Pie-

Pietà Ginnasio a credito, e disposizione di quel Luogo Pio, a cui spetterà, ad effetto di rinvestirlo, & il rinvestimento dovrà farsi coll'approvazione della piena Congregazione per suffragi segreti con le dovute cautele, e fidejussioni da riconoscerse dal Canonico Deputato se non altrimente con la fola autorità del Camarlengo, e Superiore pro tempore, e colla licenza nostra , o de'nostri Vicarii Generali . Avvertendo , che gl'Istromenti, tanto di creazione, quanto d'estinzione de' censi si avranno per nulli, & invalidi, ogni volta, che non saranno stipolati nella nostra Curia Vescovale dal Cancelliere pro tempore, il quale dovrà ad ogni bisogno darne copia gratis, e farne nota in libro a parte da tenersi nell'Archivio Vescovale.

4. I Camarlenghi , Efattori, & altri amministratori de' Luoghi Pii siano tenuti in termine di quindeci giorni, da computarsi dalla publicazione del presente, aver con effetto data, e consegnata in mano del Canonico Deputato, o nella nostra. Cancellaria Vescovale, vera, reale, e distinta nota di tutti i debitori de medesimi Luogbi Pii, esprimendo in essiil nome, cognome di ciascun debitore , loro sicurtà , somma , quantità, tempo, e causa del debito, affinche si pussa pigliare l'opportuno provedimento per la più sollecita riscossione, come ancura altra simile nota delle cause mosse, o da muoversi, l'ispezzione delle quali vogliamo, & intendiamo, che spetti privativamente al nostro Tribunale Ecclesiastico, con facoltà d'inibire al foro Laicale, ogni volta, che vi s'ingerisca, e di punire rigorosamente gl' Amministratori, o altri di qualsivoglia nome sudetti , se attenteranno di variare Foro , o Notaro .

5. I Camarlenghi, Esattori, o altri Ministri, rendano i loro conti almeno ogn'anno; nè possano esser eletti, o confermati, che d'anno in anno, nè tal loro confirmazione si possa fare, se prima non saranno stati findicati dell' amministrazione antecedente, e non avranno sodisfatto, e pagato tutto, in che

faranno ftati condennati .

6. Si faccia ogn'anno il Sindicato generale, e filegga nella publica, e general Cougregazione insteme con lo stato dell'

entrata, & uscita, e col rendimento de' conti di ciascun

Ministro .

7. Tengasi da ciascuna Chiesa, Confraternità, o Luogo Pio un libro, in cui distintamente si notino tutte l'elemosine, & offerte, che giornalmente saranno satte, per rendersene.

conto nel sudetto sindicato generale.

8. Ciascuna Chiesa, Confraternita, o Luogo Pio saccia la Tahella degl'oblighi delle Messe, valtro, che devono sodissare, e questa si ritenga nella loro Sagrestia, o stanza, dove sogliono congregarsi i Fratelli a vista di tutti. O in dette Sagrestie si ritenga parimente un libro, dove i Cappellani, o altri Sacerdoti scrivano distintamente di loro propria mano le Messe, che celebraranno in sodissazione degl'oblighi, o in qualstvoglia altra maniera, incaricando la coscienza del Canonico Deputato di rivedere tal libro, almeno ogni trè Mess per riconoscere l'adempimento di detti oblighi.

9. Ciascuna delle medesime Confraternite, Chiese, e Luoghi Pii abbia il proprio Archivio, dove conservino tutti gl' Istromenti, e scritture concernenti le loro ragioni, affari, & interessi assieme con un'esatto indice delle medesime scritture, & Istromenti, da passare sotto l'occhio del Canonico Deputato, e presentarne copia nella nostra Cancellaria Vescovale, e la chiave si tenga dal Camarlengo, o altro Ministro

& Uffiziale a tal'effetto Deputato.

10. Nelle dette loro Sagrestie; o stanze, dove si congregano i Fratelli, dehbano in altra Tabella tenere esposti a vista di tutti i presenti nostri Editti, & Ordini, alla piena osservanza de quali attendano con ogni vigilanza, e premura, altrimente contro i Trasgressori si procederà a pene rigorossisme a nostro arbitrio; Dato nella nostra Cattedrale di S.Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Nov. 1698.

### OKS DESIGNATIONS

# OMMARI

# Della Costituzione di Paolo Quinto

Circagl' Amministratori de' Monti di Pietà data a 5. Febbraro 1615.la quale comincia. Onerosa Pastoralis Officii Cura, &c.

Da publicarsi nella seconda Domenica di Dicembre, e nella quarta di Luglio.

Vendo Sua Santità avuta notitia, che i denari de' Monti, chiamati di Pietà dello stato Ecclesiastico, destinati per imprestanze de'Poveri , si convertano in altr'uso, e che perciò ogni giorno più diminuiscano; e volendo a questo disordine dare opportuno rimedio, proibisce a tutti, & a ciascheduno Uffiziale di qualfivoglia condizione di detti Monti, & alle Communità, Università, & alli loro Uffiziali delle Città , Terre , e luoghi dello stato Ecclesisstico , in qualunque dignità costituiti, benche Vescovo, Arcivescovo, Patriarca, o Cardinale, anche Legato de latere, che de'denari a detti Monti spettanti, tanto da principio assegnati per la sorte principale, quanto poi acquistati per augumento di detta sorte, non prefumano disporre in altri usi, che de' Poveri, secondo la forma nell'erezione di detti Monti prescritta, senza sua licenza; e della Sede Apostolica, sotto qualsvoglia pretesso, o questo colore, e coll'obligo di restituirlo frà breve tempo.

Impone la pena della fospensione a Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, el escovi, che contraverramo: Mà a persone inseriori, la scommunica da incorrersi immediatamente, dalla quale non possano esser associata che dal Romano Pontesice, suorche nell'articolo di morte.



Ad Tit.

# DECRETO

# Del Sagro Concilio Tridentino.

Contro quelli, che non pagano le Decime, da publicarsi nelle quarte Domeniche di Febbraro, e di Ottobre.

ON sono da comportarsi coloro, quali con diverse arti s'ingegnano di sottrarre le Decime alle Chiese, allequali si devono, nè meno quelli, che temerariamente occupano, epigliano per se quelle, che spettano ad altri, imperoche le Decime si devono a Dio, e quelli, che ricusano darle, ò se usurpano quelle, che sono dovute ad altri, rubbano le cose altrus. Per tanto il Sagro Concilio di Trento comanda a tutti di qualunque grado, ò condizione siano, i quali sono tenuti a pagare Decime, che paghino intieramente le Decime dovute a qualsivoglia Chiesa Cattedrale, o Curata, o alle persone, alle quali di ragione si devono, e tutti quelli, che o l'occupano, o l'impediscono, debbano scommunicarsi, nè da questo delitto siano assoluti, se prima non avranno intieramente, sodisfatto.



# Contro i Debitori Morofi de' Luoghi Pii.

Da publicarsi nella Festa di S.Silvestro, e nella terza Domenica di Settembre.

Esiderando Noi di sempre maggiormente provedere; che i beni de' Luoghi Pii delle nostre Città, e Diocest siano fedelmente, e con ogni più esatta puntualità amministrati, al quale effetto abbiamo stimato di promulgare diversi ordini, e conoscendo il grave pregiudizio, che ad essi deriva dalli debitori morofi di quelli per l'adempimento degl'oblighi, e per la loro miglior confervazione; Col presente publico Editto ordiniamo, & espressamente comandiamo a tutti, e ciascun Debitore de'Luoghi Pii, il quale abbia differito il pagamento del suo debito oltre un'anno, che debbano, e debba senz'altra maggior dimora intieramente pagarlo in mano delli Camarlenghi,o altri Uffiziali come sopra,quali li facciano giudizialmente convenire avanti il nostro Vicario Generale per ogni intiera somma, e quantità dovuta come sopra, sotto le pene a nostro arbitrio alli Camarlenghi , & Uffiziali , che in cio foffero negligenti, & alli Debitori, della carcere, oltre il rifarcimento d'ogni danno, spesa, & interesse, che per tal dilazione a Luoghi Pii in qualunque modo ne rifultasse; Avvertendo tutti, che contro li dissubbedienti si procederà con tutto rigore irremissibilmente . Dato nella nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Nov. 1698. EDIT-

# EDITTO

# Per l'Archivio delle Chiese, & altri Luoghi Pii.

Da publicarsi nelle terze Domeniche di Febbraro, e di Ottobre.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

E Ssendoss da Noi weduto , che le scritture , e libri, anche più importanti delle Chiese, e Luoghi Pii per difetto dell' Archivio, fi [marrifcono , o fono viziati in grave pregiudizio de'medesimi, inherendo alli pii sentimenti d'Alessandro Settimo con lettera de 24. di Marzo 1663. ordiniamo a tutti i Capitoli delle Cattedrali, e Collegiate, a tutti gl'Arcipreti, Parochi, Rettori, & Amministratori delle Compagnie, Ospedali , & altri Luogbi Pii delle nostre Città, e Diocesi, che dentro it termine di sei mesi dalla publicazione del presente Editto debbano aver eletto un' Archivio, o non avendo luogo a parte, fatto un' Armario a posta, e conservarvi uno, o più libri continenti per extensum tutti gl'Istromenti , testamenti , codicilli, donazioni, o altre disposizioni fatte a favore di esse Chiefe , e luoghi Pii , e dentro l'istesso termine mandare di tutto copia alla nostra Cancellaria Vescovale; Come pure per l'avvenire facendost scritture perpetue pertinenti alle medesime Chiese, e Luoghi Pii, debbano maudarne copie autentiche in detta Cancellaria Vescovale trà il termine di un' mese dal di della morte de'disponenti, se è ultima volontà, e se è dispo-

CCXXXI

disposizione frà vivi dal di della disposizione, seù stipulazione della medesima sotto pena di scudi dieci per qualunque contravenzione da pagarsi del proprio dalli negligenti . Intendendo, che il presente Editto publicato, che sia, oblighi tutti, come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato. Dato nella nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. di Novembre 1698.

Di fare gl'Inventarii de' beni 💆 💯 Ecclesiastici.

Principio dell' Inventario fatto per mano di Notaro.

In Nomine Domini Jesu Christi Amen.

Vesto è l'Inventario di tutti i beni mobili , stabili , e per se moventi, frutti, rendite, ragioni, & azioni di —qualsivoglia sorte della Chiesa Parochiale di S. N. nella Terra, o Castello N. della Diocesi N. fatto il di . . . . . del Mese . . . . dell' anno . . . per D.N. Rettore di detta. Chiefa, e me Notaro publico infrascritto, nelle Case di detta Chiefa, e scritto in presenza, e secondo la relazione, & asserzione di D.N. Rettore della medesima, & ancora di N.N. Vomini vecchi, & informati dello stato di detta Chiesa, e Parocchiani della medesima, e parimente N.N. Priore, e Sindico di detto luogo, mediante il giuramento dato loro da me di dire la verità, i quali dicono, che la detta Chiesa non

ecxxxii hà altri beni, nè altri frutti; rendite, ragioni, azioni, che l'infrascritte, cioè

#### E se sia Benefizio semplice, si dirà così.

Questo è l'Inventario di tutti i beni. &c. del Benestzio, o della Chiesa di S.N. senza cuva nella Terra, o Castello N. della Diocest.... e dentro i limiti della Parocchia N. sattu Josfail di.... del Messe... &c.

Principio fatto per mano del Rettore.

E se l'Inventario sarà fatto per mano del Rettore,

Questo è l'Inventario di tutti i Beni &c. della Chiesa di S. N. della Diocssi... nel Cassello di N. fasto sotto il di ... dell' anno... per me D. N. moderno Rettore di detta Chiesa, con la presenza & assistenza di N.N. Tomini vecchi , e Priore , e Sindico di detto luogo pienamente informati de' beni , frutti , rendite , ragioni , & azioni , che sono l'infrascritte.

Principio per mano del Vicario, o Cappellano.

E se l'Inventario sarà satto per mano di un Vicario perpetuo, Vicario amovibile 3 o Cappellano, si dirà nel medesimo modo, mutando il nome di Rettore in Vicario, o Cappellano di detta Chiesa.

#### Descrizione della Chiesa.

Fatta l'intitolazione, overo principio dell'Inventario, si comincierà a discrivere l'istessa Chiesa, il suo titolo, e la sua situazione, & i suoi consini dicendo.

La sudetta Chiesa di S. N. è posta nella Terra di N. e Parocchia di S.N. overo nel Castello di N. appresso la strada .... da un' lato hà li beni di N. dall'altro di N. e così dagl' altri lati , & in effa sono Cappelle num. . . . Altri num. . . . scrivendoli tutti distintamente, & esprimendo i Santi, a quali sono dedicati, & i luoghi, dove sono situati in detta. Chiefa .

## Cappelle, o Altari dotati.

E se le dette Cappelle, o Altari saranno dotati, si dirà. L'Altare, o Cappella di S.N. fù fondata, e dotata da. N. nel tal luogo nell'anno del Signore . . . . con l' obligo , che vi si dicano Messe... o Anniversarii del tal tempo, come apparisce dall' istromento rogato per N. publico Notaro sotto il di . . . mese . . . . anno . . . . scrivendo poi separatamente, come si dirà, i beni mobili, e stabili di dette Cappelle, & Altari .

### Cose Mobili della Chiesa.

Fatta la descrizione della Chiesa, si scriveranno le cose mobili Sagre, e non Sagre per celebrare i Divini Uffizii, & amministrare i Santissimi Sagramenti; avvertendo di scrivere, non solamente quelle, che sono in Chiesa, e sua Sagrestia, ma quelle ancora, che fussero prestate ad altri, o che si volessero dare da Benefiziati delle cose proprie per elemosina, notando di esse, non solo il numero, ma ancora il peso, e la misura, per esempio.

Pianete bianche di Damasco &c. con cordelle d'oro numero due, o quelle, che saranno, dico num.2.

Pianete Verdi &c. e così d'ogn'altra.

Un Calice con coppa d'argento, e piede di rame liscio, o come sarà sopradorato di libre &c. & oncie &c. dico Una Tovaglia d'Altare di lenza, o che sarà, lunga bracccxxxiv

braccia .... nuova ben condizionata, vecchia, firacciata, a come farà, con frangia, o pizzi, à lavori, se n'avra, dico Tovaglia

Ecosì d'ogn'altra cosa, che possa pesansi, misuransi, e se il peso sussette che non spatesse se peso sustentialmente, come se sustentialmente come se sustentialmente come se sustentialmente come se sustentialmente peso, covero libre tante in circa, overo annotarle per segni, o lettere, che avessero attorno, aggiungendovi il numero delle braccia, che saranno alte ver. gr.

Una Campana alta braccia num....di libre num...con lettere attorno, e con figure di...dico Campana num.1.

Avvertendo di scrivere le sudette sose mobili col miglior ordine, che sia possibile, cominciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci & c.

#### Cofe mobili della Cafa Benefiziale .

Fatta la descrizione delle cose della Chiesa, si saccia il medessimo della Casa Benestiziale della Chiesa, e delle cose mobili destinate all'uso de'Rettari, aevvertendo, che si notino pernumero, come si è detto delle cose della Chiesa.

#### Descrizione della Casa.

Nella descrizione di detta Casa, si dirà; Una Casa per abitazione del Rettore, o Vicario, Cappellano &c. contigua alla detta Chiesa, overo vicina &c. i confini della quale sono da un lato &c. dall'altro &c.

#### Beni stabili ..

Finalmente venenda alla descrizione de' beni stabili, si scriveranno prima tutte le Caste,e Bottegbe,che avrà la Chies a nella Terra, o Territorio con le loro responsivni d'anno in anno dedescrivendole per situazione, e confini, come si è detto delle. Chiese.

#### Descrizione delle Terre.

Poi si scriveranno tutte le pezze di Terra possedute, e fruttate da Rettori, Vicarii, e Benesiziati, come di sopra, e con le pertinenze, vocaboli, conssni, e misure di esse in queso modo.

Una pezza di Terra lavorativa, Vignata, o come farà posta nelle pertinenze della Terra di N. in luogo detto N. le corenze, della quale da un lato sono i di N. dall'altra di N. ecosì degl'altri, a misure di coppa num. 10. o quello, che sarà.

E non avendo la misura certa, si potrà dire rubbia, coppe

num. Oc. in circa .

La qual pezza di Terra può fruttare ogn'anno in parte Dominicale, se risponderà a mezzo, o altrimente sormento coppe num. 10. o quello, che sarà, sarà coppe num. 6. e così di ogn'altro grano &c. Mosto Barrili num. 2. o quello, che sarà.

Se vi fussero pezze di Terra lavorate a tempo, foggiungerà, dicendo.

La qual pezza di Terra stà in terza generazione, overo în vita, o pure per tanti anni, come sarà, e rende l'anno d'entrata:

Formento stara &c. come sopra, overo in denari scudi numero dieci &c. come appare per Istromento rogato N. sotto il dì...del Mese.... anno.

#### Beni Enfiteotici.

Gl'altri beni enfiteotici, de'quali fi paga solo il censo per ricognizione del dominio diretto, si scriveranno nel modo, che fanno ne'loro censuarii , o così .

N.N. della Terra N. &c. bà tiene, e possiede in terza generazione, overo in vita &c. una Casa, o una pezza di Terra in &c. confina &c. come si è detto di sopra dell'altre Ferre, della quale paga ogn'anno per Canone alla detta Chiefa in ricognizione del diretto dominio scudi nu. 10. &c. o alera quantità di denari , come farà in fatto .

#### Censi perpetui.

E se avrà censi, se ne farà la descrizione in questo

La sudetta Chiesa bà un censo perpetuo di scudi...... sopra la tal pezza di Terra , o Casa , se ne riscuoteranno ogni anno scudi num. dieci, o altra quantità, che sarà, come apparisce per Istromento di N. sotto il di . . . Mese . . . . dell' anno &c.

#### Animali in società.

E se avrà animali in società nelle Terre della Chiesa , ò altrove , che fiano di detta Chiefa , fi scriverà . La sudetta Chiefa, e suo Rettore tiene in società con N.N. da N. Pecore num. 10.0 quante saranno, e così d'ogn'altro animale, da quali cava d' entrata ogn'anno scudi . . . o quanti saranno .

#### Decime .

Distintamente ancora noteranno tutte le possessioni, e luoghi, che pagano le Decime alla sua Chiesa, con mettervi la quantità delle Decime per ciascheduno podere, e luogo.

Si scriveranno ancora tutti quelli, che pagano le Deci-

me, o almeno l'entrata di esse in questo modo.

La sudetta Chiesa hà d'entrata ogn'anno in Decime stara di formento numero trè, o quante saranno, e così d'ogn'altro grano, overv in denari scudi quattro, o altra quantità, che sarà in fatto, annotandost il terzo, il quarto, o altra porzione di tutta la Decima, e se è usurpata, noti nell'Inventario l'usurpazione; e se sarà primizia, noti la primizia, che sarà, le quali Decime si pagano nel tal modo per consuetudine del luogo.

### Somma di tutti i frutti .

Finalmente si faccia la somma di tutti i frutti, che

banno come Rettori, dicendo.

La fudetta Chiefa, o fuo Rettore può avere ogn'anno di entrata, trà Decime, cenfi, Terre, Vigne, o altri Proventi, foudi cento, o quanti faranno.

## Porzione per i Vicarii.

Il medesimo faranno ancora tutti i Vicarii perpetui per quelle parti di terre, Case, Vigne, o frutti di qualsivoglia sorte, che li fusero applicati per loro porzione, annotando l'obligo fatto per publico Istrumento, overo per lettere Apostoliche spedite sopra di ciò il dì... Mese... & anno &c. dicendo cusì.

Il Vicario perpetuo di detta Chiesa per sua porzione congrua assegnatali ne frutti della tal pezza di Terra, Vigna, o della tal Casa situata, e confinata, come di sopra, grano, &c, vino &c. denari &c. da consegnarseli nel tal tempo, e dalla tal persona.

#### Salarii de' Cappellani amovibili .

I Cappellani amovibili scriveranno ancora effi il loro sa-

lario in questa forma.

La fudetta Chiefa, o fuo Rettore dà per falario ogn'anne al fuo Cappellano grano vino, olio, denari &c. come appare perrogito di Notaro, fotto il dì... Mefe....& anno... overo per femplice promiffione del fuo Rettote, o Ministri delle Chiefe, alle quali susse unita.

#### Collette, e Contribuzioni.

E dove fussero frutti, o rendite di Terre, o di Decime o La bustanza per il Rettore, o Vicario amovibile, si feriverà tutto quello, eche spaga percolletta e o contribuzione, che si sià da Parocchiani del luogo dicendo. La sudetta Chiesaper vitto, e sossemento del sio Curato hà d'entrata ogn' anno per colletta, & contribuzione satta da suoi Parocchiani siudi num. 25, o quanti saranno, e altra quanticà di grano, o altro, che sia, come appare per rogito di N. sotto il di... del mese.... dell'anno... overo non essendo i sfromento, per consuetudine.

#### Legati Pii.

Si faccia ancora da tutti la nota di tutti i Legati Pii cuz tutti gl'oblighi, a quali fono tenute le Chiefe loro, e loro Mi-

niftri , dicendo in questo modo .

La fudetta Chiefa hà di entrata scudi num. 30. o quanti saranno, per vigore di un Testamento, overo legato satto da N. con vibligo, che il suo Rettore debba celebrare un'Usfizio per l'anima sua nel tal tempo, overo con obligo di celebrare ogn'anno, ogni Mese, ogni settimana, o quello, che sirà, Messe num.

### Pensioni .

Se detta Chiefa fosse gravata di pensioni si dirà.

La sudetta Chiefa è gravata di scudi num... di pensione da pagarsi ad N. nel tal tempo, come appare per lettere
Apostoliche di riservazione di pensione spedite sotto il dì....
del Mese.... dell'anno....

### Usurpazioni.

E se sussero stati occupati alcuni beni "si dirà , la sudetta Chiesa pretende, che le sia stata usurpata una pezza di Terra in tutto , overo in parte per non esser terminata, posta , e confinante con N. N. suoi vicini, e sicome dicono gli Uomini più antichi della Parocchia, e particolarmente N. & N. overo per altre cagioni.

# Alienazioni senza dispensa.

E se fussero alienati alcuni beni senza dispensa Apostolica, se dirà.

La sudetta Chiesa pretende esser lesa per una concessione satta per tanti anni della tal pezza di terra, con responsione di scudi & c. ò vero per una permuta satta con N.&c. senza dispensa della Sede Apostolica..

### Liti Pendenti.

E se vi fussero liti pendenti, si dirà.

La sudetta Chiesa pretende ragione sopra la tal pezza di Terra, overo Casa, Decime, Censi &c. per le ragioni &c. e di ciò ne pende lite avanti il Tribunale di N. per gl'atti di N. Notaro.

#### Forma della sottoscrizione del Rettor e.

Io N. Rettore della predetta Chiefa, hò fatto il sudetto Inventario di tutte le cose, e beni soprasoritti posseduti al presente da me, & in sede mi sono sottoscritto di mia propria mano questo di . . . Mese . . . & Anno . . . e così giuro & c.

De'Vecchi, & informati, Priori, e Sindici.

Io N. Vecchio, o vero Priore, e Sindico di N. sono stato presente, mentre si è fatto l'Inventario delle cose, e beni sudetti, de'quali io hò notizia; e se sapranno, che la Chiesa posseda, e goda detti beni, diranno ancora — Esò, che la Chiesa li gode, e possedo co. Insede di che mi sono quì sottoscritto di mia propria mano, e così giuro & c.

E se saranno Parocchiani, e non Vecchi, e Priori come

sopra; diranno.

Io N. Parocchiano, nel resto, come di sopra.

Di quelli, che si sottoscriveranno a nome d'altri.

Io N. per Commissione di N., quale disse essersi ritrovato presente al sudetto Inventario delle cose, e beni di sopra specificati, de'quali egli disse, e giurò averne piena informazione, non sapendo esso scrivere, mi sono sottoscritto io per lui di mia propria mano, e così giuro & c.



# DECRETO

# Del Sagro Concilio di Trento

## Contro quelli, che occupano, dusurpano Beni Ecclesiastici

Da publicarsi nella seconda Domenica di Febbraro, e quarta di Settembre.

CE'l'Avarizia radice d'ogni male occuperà in tanto qualfivoglia Chierico, o Laico di qualunque dignità, o grado fi fia, benche Imperiale, o Regale, che per fe, o per interposte Persone, e sotto qualsivoglia pretesto, o questo colore avrà ardire di usurpare, e convertire in usi proprii le giurisdizioni, beni, Censi, e ragioni feudali, & enfiteotiche, Frutti, & Emolumenti di qualsivoglia sorte. delle Chiefe Secolari , o Regolari , Benefizii , Monte di Pietà, o altri Luoghi Pii; o vero impedirà, che li detti beni, frutti, & emolumenti per forza, o per timore non pervengano a quelli, che di ragione si devano; sia per tanto tempo soggetto alla Scommunica maggiore, sin tanto, che dette Giurifdizioni, Frutti, Beni, & Emolumenti da lui occupati , restituirà intieramente all' Amministratori , Rettori , v Benefiziati delle Chiese , alle qua i sono stati usurpati, e doppo ne otterrà anche l'assoluzione dal Pontefice Romano; e se l'Usurpatore delle cose predette avrà il Juspadronato in quella Chiefa , della quale avrà usurpato , & occupato i beni, oltre le pene predette, resti ancora privato del juspadronato, ipso facto.

I Chierici poi ,che faranno Autori ,o consenzienti di questa h h ccxlij

nefaria usurpazione, e fraude, stano sottoposti alle pene predette, & in oltre privati di tutti i loro benesizii, e rest inhabili ad ottenerne degl'altri. Di più doppo, che avranno satta la restituzione, & ottenuta l'assoluzione, stano ancora sospest dall'esecuzione degl'ordini, ad arbitrio del loro Ordinario.

## Parte della Bolla in Cœna Domini intorno all'istessa materia..

Scommunichiamo ancora, & anatematiziamo quelli, che usurpano le giurisdizioni, o frutti, rendite, e proventi, appartenenti alla Sede Apostolica, & qualsivoglia persona Ecclesiastica per ragione di Chiese, Monasterii, & altri Benesizii Ecclesiastici, overo per qualsivoglia occasione, o cause, senza espressa licenza del Pontesice Romano, o d'altri, che in ciò abbiano legittima facoltà, le sequestrano, overo che senza speciale, & espressa licenza del Pontesice Romano impongono Collette, Decime, Taglie, presanze, & altri pesi alli Chierici, Prelati, o altre Persone Ecclesiastiche, o a loro beni, o delle Chiese, Monasterii, & altri Benesizii Ecclesiastici, & a frutti, rendite, Proventi di quelli, e con diversi esquisti modi le riscuotono, overo l'accettano, anche da chi glie le dà, e concede spontaneamente.

Estendendo il tutto anche contro quelli, che in qualswoglia modo ardiscono eseguire, procurare, o dare nelle predette cose consiglio, ajuto, o favore, con riserva dell'assoluzione: alla Santità Sua, come più ampiamente nella sudetta Bolla...

# COMPENDIO

### Della Bolla del Beato Pio V.

Sopra il modo, e forma di creare Censi.

Da publicarfi nella terza Domenica di Gennaro, nella terza di Aprile, nella terza di Luglio, e nella terza di Ottobre.

Rdinò questo Pontefice , che i censi redimibili non si pntessero creare , se non sopra cosa stabile , circoscritta con i suoi certi confini , e di sua natura fruttisera .

Che nell' atto della celebrazione dell'istromento, si faccia lo sborso reale del denaro, e del prezzo, presente il Notaro,

e Testimonii .

Proibisce i pagamenti anticipati, cioè lo sborso del prezzo avanti la stipulazione dell'istromento, e l'obligazione per i cassi sortuiti di quello, che per natura del contratto non è obligato.

Proibisce i patti, the tolgono la facoltà di alienare la cosa censuata; V uole anche, the in caso d' alienazione della

cosa censuata, sia preferito il Padrone del Censo.

Vuole, che non si possa patteggiare atto pregiudiziale atcuno contro il Debitore Moroso del censo.

Proibifce, che non si possa, nè accrescere, nè crear nuovo censo con li frutti, nè imporvi pesi non soliti.

2 Vuo-

ecaliv

Vuole, che il censo perisca pro rata della cosa censuata, satta infruttisera, o perita, e che si possaricomprare sempre precedente l'intimazione per due Messavanti, O in tal caso frà il termine, di un' anno anco si possa ripetere, etiam ab invito.

Et in ogn'altro caso proibisce il patteggiare d'esser obliga-

to a redimerlo.

Dichiara, che li contratti, che si celebreranno in altra forma doppo la detta Bolla, siano Usurarii, e se accadesse; che contro questi Ordini qualche cosa si aggiungesse, o sminuisse, si applichi come cosa propria al Fisco.

E le cose supradette l'estende ancora alli censigià creati d'alienarst in quals voglia tempo, e proibisce il crescere, o sminuire il prezzo una volta costituito, e determinato.

Fforta tutti, che li contratti de'censi sin'all'ora celebrati,

fi pongano all'arbitrio de Religiofi ..



#### EDITTO

Ad Tit.

Contro quelli , che devono adempire i Legati fatti da Testatori Desonti.

Da publicarfi nella Festa degl'Innocenti, nella seconda Domenica di Maggio, e nella terza di Settembre.

Hiamano dalla Giustizia Divina un severo, e meritato gastigo, e si pongono in stato di eterna dannazione quegl'Empi, che scordatis del proprio sangue, di loro istessi, e dell'eterna vita, hanno trascurato, e tuttavia trascurano, non ostante i replicati Ordini da Noi dati, di adempire le pie disposizioni de Testatori desonti, che hanno lasciate più Messe, e Legatini sulfragio dell'anime loro, e che sino dalle samme del Purgatorio esclamano continuamente... Quare persequimini me, sicut Deus, & carnibus meis saturamini?

Perciò volendo Noi rimediare a tenore de Sagri Coneilii a quella iniqua dimenticanza, e deteflabile ingratitudine, & ovociare, per quanto poljamo, e che non vengano i flagelli dal Cielo sopra le Casi; e Famiglie di queste Città, e Diocesi, come abbiamo veduto in altri luoghi, ordiniamo strettamente alli Consessio, coi Regolari, come Scolari, che non associato questa persone dissumanate, se non promettono di sodissare

111

ccxlvj

intieramente all'obligo loro, nel più breve termine, che le farà affegnato, e se altre volte avessero promesso di farlo, e non l'avessero osservato, gli differiscano l'assoluzione sino, che non hanno intieramente adempito a quanto devono.

E perche succede ben spesso, che le predette Pie Dispos. zioni non vengono a notizia delle Chiefe, e Luoghi Pii, alli quali sono state lasciate; non volendo Noi, ne potendo tollerare, che restino l'anime de' Defonti defraudate de' dovuti suffragii per la negligenza, e forse malizia di quelli, che ne devono effer solleciti esecutori; ordiniamo per tanto, che tutti li Rettori delle Chiefe ; e Cappelle , & altri ancora , che hanno, o per l'avvenire avranno notizia alcuna di qualsivoglia Legato, tanto per Testamento, e Codicillo, come per donazione, v altra disposizione, la quale ancora non sia stata adempita, siano obligati nel termine di venti gierni, doppo la publicazione del presente Editto, di averne data una sincera, & intiera relazione a Noi, o al nostro Vicario Generale nella. Cancellaria Vescovale, che sarà registrata in un libro, nel quale dovranno esser notate tutte le pie disposizioni delle no-Are Diocefi .

Vogliamo similmente, che tutti li Notari, Cancellieri, e Parochi siano tenuti a denunciare a Noi, o al nostro Vicario come sopra, tutti li Testamenti, Codicilli, Legati, donazioni, e qualsivoglia altra ultima volontà, e disposizione, anco inter vivos, delle quali si sussero gati a savore delle Chiese, Cappelle, e Luoghi Pii, overo in causas pias, e che debbano lasciare nella sudetta Cancellaria Vescovale una nota autentica delle sudette pie disposizioni da loro rogate, e sispolate, nel termine di una Mese doppo la publicazione di questo Edito; Ma quanto a quelle, che per l'avvenire seguiranno, o sipoleranno, siano tenuti di sarle in termine di venti giorni doppo la morte del Testatore, sotto pena dell'incorso nella scommunica, passato il termine sudetto, riservata a Noi l'assoluzione.

In oltre oblighiamo ancora sotto pena di scommunica co-

ccxlvii

me sopra tutti li Fiduciarii, & Eredi de' Desonti ad eseguire prontamente quanto avranno disposto in suffragio dell'anime loro, e quando non l'avessero eseguito nel tempo da loro prefisso, overo nel termine competente, che da Noi gli sarà assegnato, oltre l'incurso nelle vensure comminate, l'esecuzione si intenda totalmente a Noi trasserita. Avverta per tanto ciascuno ad ubbidire, perche altrimente si procederà contro de' Trasgressori all'esecuzione delle sudette pene irremissibilmente, d'il presente Editto publicato, d'assisso, che sarà ne' luoghi soliti, vogliamo, che oblighi ciascuno, come se susse satuono nonsi possa allegare ignoranza, vogliamo, che in ogni Sagressia ne stia assisso uno stampato in termine di tre giorni, sotto pena di un scudo. Dato in Velletri dal Palazzo Vescovale si 7. Novembre 1690.



## CONFIRMATIO

## Decretorum

Congregationis S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum,

Super Celebratione Missarum, etiam cum declarationibus, & innovatione Decretorum ab eadem Congregatione, auctoritate fel.rec.Urbani Papæ VIII.desuper aliàs sactorum.

## INNOCENTIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Uper a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum prodierunt Decreta tenoris infrascripti, videlicet.

Aliàs fuper celebratione Missaum, ac probibitione illas moderandi, seù reducendi absque Sedis Apostolicæ licentia, necnon super earundem oneribus perpetuis suscipiendis, & Religiosorum numero ultra redditus,& consuetas eleemosynas locorum Regularium non habendo, emanarunt ab hac Sacra Congregatione S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum , auctoritate per fel.rec.Urbanum Papam VIII. illi specialiter attributa , quamplura Decreta tenoris se-

quentis.

Cùm sapè contingat in quibusdam Ecclesiis tam magnum Missarum celebrandarum numerum , ex variis Defunctorum relictis, aut piorum eleemosynis impositum esse, ut illis pro singulis diebus prascriptis nequeat satisfieri, & tamen nova onera Missarum in dies suscipiantur, indèque siat, ut depereant pie Testantium voluntates, obstricta Benefactoribus fides violetur, Defunctorum anima suffragiis priventur, Ecclesiis debitus subtrahatur cultus, ac Christisideles gravi scandalo affecti plerumque à similibus charitatis operibus vetrahantur: Cumque his malis maximum inter cetera. fomentum prabeat, aut quod ii, qui Missas supra vires celebrandas suscipiunt, sperent illas brevi ad pauciorem numerum à Superioribus reductum iri, aut quod Ecclesiis sorte pecuniarum assumpta, plerumque nuda remaneant onera Missarum, absque ullo emolumento, aut quod eleemosyna pro illis celebrandissit aded tenuis, ut non facile inveniantur, qui velint buic se muneri subijcere, & redditus Ecclesia, aut Monasterii adeò exigui, ut Sacerdos pro necessaria sua sustentatione novis se oneribus obstringere compellatur: Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum animadvertens, facturam se rem Deo gratissimam, charitatique, ac justitia maxime consentaneam, si pro viribus satagat, bunc teterrimum abusum è Christiana Republica convellere, atque. eradicare, Sanctiffimi D.N. Urbani Divina Providentia. Papa VIII. auctoritate sibi specialiter attributa, infrascripta decreta edidit .

Ac primò districtè prohibet, atque interdicit, nè Episcopi in Discesana Synodo, aut Generales in Capitulis Generalibus, vel aliàs quoquomodo reducant onera ulla Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine sundationis, sed pro his omnibus reducendis, aut moderan-

dis, vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, qua, re diligenter perspecta, id statuet, quod magis in Domino expedire arbitrabitur; alioquin reductiones, moderationes, & commutationes hujusmodi, si quas contra bujus probibitionis formam sieri contigerit, omnino nullas, atque inanes decernit.

Deinde ubi pro pluribus Missis, etiam ejusdem qualitatis. celebrandis, stipendia, quantumcumque incongrua, & exigua, sive ab una, sive a pluribus personis collata sucrunt, aut conferentur in suturum Sacerdotibus, Ecclesiis, Capitulis, Collegiis, Hospitalibus, Societatibus, Monasteriis, Conventibus, Congregationibus, Domibus, ac Locis Piis quibuscumque, tam Sacularibus, quam Regularibus; Sacra Congregatio sub obtestatione Divini sudicii mandat, ac precipit, ut absolute tot Missa celebrentur, quot ad rationem attribute, eleemosyna prascripta suerint, itaut alioquin ii, ad quos pertinet, sua obligationi non satisfaciant, quinimmo graviter, peccent, & ad restitutionem teneantur.

Id verò, ut deinceps observetur exactius, Sacra Congregatio eadem auctoritate revocat privilegia, & indulta omnia quibus vis personis Ecclesiasticis, ac Locis Piis, tam Sacularibus, quam Regularibus cujuscumque Ordinis, Congregationis, & Instituti, quamcumqne ob causam concessa, quibus indulgetur, ut certarum Missarum, vel Anniversariorum celebratione, aut aliquibus Collectis, seù Orationibus plurium Missarum oueribus in futurum suscipiendis. satissiat.

Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens:, probibet Sacerdoti, qui Missam suscept celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.

Prestereà, ne in Ecclessis, in quibus onera Missarum inperpetuum imposita sunt, Sacerdotes in eis, ut par est, adimplendis eò tepidiores, ac segniores reddantur, quod onera hujusmodi cum nulla, aut parva sint utilitate conjuncta, staruit, atque decernit, ut pecunie, ac bona mobilia Ecclesiis, Capitulis, Collegiis, Hospitalibus, Societatibus, Congregationibus, Monasseriis, Conventibus, ac locis omnibus, tam Secularibus, quam Regularibus, atque illorum personis in susurum sum simpliciter acquirenda cum onere perpetuo Missarum celebrandarum ab iis, ad quo pertinet, sub pera interdicti ab ingressu Ecclesia isso sad quo pertinet, sub qua interdicti ab ingressu Ecclesia sipo sactuan persona sum die exalis acquissionis, statim deponi debeant pence. Edem Sacram, vel personam side e sa suculationi interdial interdictioni illa, sei illorum pretium quam primum invessional in bonis immobilibus frustifieris cum expressa, e individua mentione oneris, quod illis annexum reperitur.

Ac fieadem bona immobilia auctoritate Apostolica deinceps alienari contigerit , corumdem pretium , sub cadem pçna, ut sipra, deponi , atque in aliis bonis stabilibus itidem specificais cum ejustem oneris repetitione, atque annexione

vonverti debeat .

Ad bec Saera Congregatio quibufvis Capitulis, Collegiis, Societatibus, & Congregationibus, necnon omnibus, & fingulis Ecclefavum, ac Prorum Locorum, tam Secularium, quam Regularium Superioribus, vel aliis, ad quos pertinet, diffricté probibet, ne impofterum onera perpetua fufcipiant. Misfarum celebrandarum, Seculares quidem fine Epifcopi, vel ejus Generalis Vicarii, Regulares verò fine Generalis, vel Provincialis confenfu, & licentia in feripiis, & gratis concedenda, alioquin Secularis, qui bujus probibitionis transgreffor extiterit, ab ingreffu Ecclefa interdictus site oi spis. Regularis verò prama privationis omnium officiorum, qua tunc obtinebit, ac perpetua inbabilitatis ad alia de catero obtinenda, vucifque altiva, a e passiva, absque alia declaratione incurrat.

Eleemosynas verò manuales, & quotidianas pro Miffis celebrandis ita demum iidem accipere polfint , fi oneribus antea impofiti ita fatisfecerint , ut nova quoque onera fucipere valeant , alioquin omnino abfineant ab bujufmodi eleemosynis, etiam spontè oblatis in suturum recipiendis, & capsulas auserant ab Ecclesiis cum inscriptione illa: Eleemosyna pro Missis, vel alia simili sub iisdem pænis, ipso facto

incurrendis, ne Fideles hac ratione frustrentur .

Episcopus verò, seù ejus Vicarius, aut Generalis, vel Provincialis, ubi de licentia pro perpetuis oneribus suerinte requisit i, in singulis cassibus diligenter inquirant, de singulis Missarum obligationibus, cuique Ecclesta, Monsslerio, aut Loco Pio incumbentibus, nec antea assensium bujusmodi, aut licentiam prabeant, quam eis legitime constituti situs Sacerdotes tam novo oneri suscipiendo, quam antiquis jam suscendotes tam novo oneri suscipiendo quam quam tura y entre edatitus, qui Ecclesis, & Locis Piis relinquantur, omnino respondeant oneribus adjunctis, secundum morem cujusque Civitatis, vel Provincia, intelligantque, si in re tanti momenti desides, aut negligentes suerint, in novissimo die se bujus pratermissi muneris rationem esse redatturos.

Postremò Illustrissimi Patres non sine gravi animi dolore intelligentes, mala ferè omnia, que Regularem disciplinam evertunt, ac pracipue nimiam banc facilitatem fovent, in oneribus Miffarum supra vires suscipiendis, veluti ex infe-Ha radice pullulare ex majori Regularium numero, quam ferant redditus, & eleemosyna cujufque Monasterii, inharentes Summorum Pontificum, ac Saeri Tridentini Concilii decretis hat de reeditis, Santtiffimi Domini Noftri auttoritate præcipiunt, ac mandant omnibus, & singulis Generalibus , Provincialibus , Commisariis , Ministris , Prasidentibus, Abbatibus, Prioribus, Prapositis, Guardianis, Vicariis, & quibuscumque aliis Superioribus Monasteriorum, Conventuum, ac Domorum Regularium, bona immobilia pofsidentium, vel non possidentium, cujuscumque Ordinis, Congregationis, & Instituti existentium intra fines Italia, & Insularum adjacentium, ut singuli, ad quos pertinet in qualibet Provincia, adhibitis duobus, aut tribus Regularibus sui Ordinis, vel Congregationis probatioribus, & rerum usu peritioribus, bona immobilia, census, redditus, & proventus omnes, consuetas item eleemosynas, & obventiones, tam communes Monasteriorum, Conventuum, & Domorum ejusdem Provincia, quam etiam singularibus personis Religiosis assignatas, seu permissas in communem usum deinceps conferendas, decem annorum immediate precedentium babita ratione diligenter, & mature recognoscant, iis omnibus detractis, qua reparationes, prestationes, grandines, sterilitates, alia-

ve cujuslibet generis onera consueverunt absorbere.

Eaque omnia scripto fideliter exarata, idem Superior, cujus interest, in proximo Capitulo, seu Congregatione Generali, vel Provinciali coram tribus Judicibus ab ipsomet Capitulo, seu Congregatione deligendis proponat, qui computatis hujusmodi redditibus, eleemosynis, & obventionibus universis, & oneribus, ut supra, detractis sedulo examinent, quot Religiost homines connumeratis etiam Laicis, aliisque necessariis servientibus in unoquoque Monasterio, Conventu, & Domo Regulari juxtà regionis, & proprii Instituti morem, victum, & vestitum, & medicinalia in communi babentes, competenter valeant sustentari. Tum eorumdem bonorum, reddituum, eleemofynarum, & onerum præcifam notam ipsimet Capitulo, seu Congregationi exhibeant, ut in illo diligenter omnibus discussis, cujusque Familia Monasterii, Conventus, ac Domus Regularis in singula quaque Provincia certus earum tantum personarum numerus, Patrum Capitularium voto prefigatur, que redditibus, eleemosynis, & obventionibus, ut superius, sufficienter ali possint.

Ne verò Superiores, qui id præstare debent, serius, aut remissius, quam par est, suo muneri satisfaciant, mandat Sacra Congregatio, ut infra annum, post proximum Capitulum Generale, vel Provinciale computandum, omnia boc de genere capitulariter gesta, in authenticam formam redacta, ad Sacram ipsam Congregationem Concilii singuli mittant.

Numerumque familia, singulorumque Conventuum;

Monasteriorum, & Domorum hujusmodi Regularium, Capituli, seu Congregationis Generalis, vel Provincialis sententia, & auctoritate præsinitum, iidem Superiores tam Generales, & Provinciales omnes, quam Locales perpetud servare omnino teneantur, nec possint illum quoquomodo augere, etiam prætextu augmenti reddituum absque Sacræ ipsus Congregationis licentia; Superiores autem hujusmodi, qui prædicta omnia in præsico termino non præsiterint, vel numerum, ut supra præscriptum quovis modo augere præsumpserint, privationis omnium Ossiciorum, quæ tunc temporis odinebant, vocisque active, ac passivæ, & ad omnia suæ Religionis Ossicia, & gradus inhabilitatis perpetuam penam eo ipso incurrere, atque aliis etiam gravioribus à Sede Aposolica instigendis pænis Sacra Congregatio subjacere voluit, & declaravit.

Deinceps verò Monasterium, Conventus, Domus, Congregatio, vel Societas Religiosorum, seu Regularium nullibi recipiatur, nist prater alia ad id requista, in singulis hujusmodi locis duodecim saltem Fratres, aut Monaci, seu Religiosi degere, & ex redditibus, & consuetis eleemosynis detractis omnibus, ut supra detrahendis, competenter sustentari valeant ad prescriptum decreti felicis recordationis Gregorii XV. hac de re editi; Alioquin Monasteria, & loca hujusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim Religiosi, ut supra sustentari, atque inhabitare non poterunt, & actu non inhabitaverint, Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimoda jurisdictioni subjecta esse intelligantur.

Porrò, ne ullo unquam tempore bec in oblivionem, seu desuctudinem abeant, Superiores locales cujusque Monasterii, Conventus, ac Domus Regularis curare, atque esficere teneantur, sub pena privationis Officii, vocisque activa, & passiva ipso facto incurrenda, ut in perpetuum, sexto quoque mense, idest seria secunda post primam Dominicam Adventus, & seria sexta post Octavam Corporis Christi, pra-

sentes Ordinationes in publica Mensa perlegantur.

Omnibus cam Ecclesiasticis personis cujuscumque sint Ordinie, conditionis, & gradus, quam Laicis quocumque bonore, & potestate præditis, præsentia decreta declarandi,

vel interpretandi facultate penitus interdicta.

Non obstantibus , quoad suprascripta omnia , & singula in prasentibus decretis contenta, Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis in favorem quarumcumque personarum, atque Ordinum tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Militarium etiam Sancti Joannis Hjerosolymitani, Congregationum, Societatum, ac vujuslibet alterius Instituti, etiam necessario, & in individuo exprimendi Ecclesiarum , Monasteriorum , Conventuum, Collegiorum , Capitulorum , Hospitalium , Confraternitatum, & aliorum quorumcumque tam Sacularium, quam Regularium Locorum; necnon illorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis , Statutis , & consuetudinibus etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis, etiam Mari magno, seu Bulla aurea, aut alias nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliifque efficacioribus, & infolitis claufulis, necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis concesfis, & iteratis vicibus approbatis, & innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, corumque totis. tenoribus, & formis specialis, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per claufulas generales, mentio., seu quevis alia expressio babenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores bujusmedi, ac si de verbo ad verhum, nibil penitus omisjo, & forma in illis tradita observata, inserti forent, prasentibus pro expressis. babens, quibus quoad ea, que presentibus aduersantur, illis alias in suo robore permansuris, Sacra Congregatio

Sanctitatis Sue auctoritate specialiter, & expresse dero-

gat, caterisque contrariis quibuscumque.

Et ne pramissorum ignorantia a quoquam pratendi possit, voluit eadem Sacra Congregatio, ut prasentes Ordinationes in Valvis Basilicarum S. Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Urbe, ac in Acie Campi Flora, ut moris est, assis, omnes, ad quos pertinent, ita artient, & assiciant, ac si unicuique personaliter intimata fuissent.

Utque earumdem præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus sides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romædie 21. Junii 1625.

#### Cosmus Card. de Torres.

#### Prosper Fagnanus Sac. Congr. Secr.

Excitatis autem super præmissorum decretorum intelligentia, seu interpretatione infrascriptis dubiis, prodierunt à memorata Congregatione simili austoritate illi à præsato Urbano Papa Ostawo specialiter attributa responssones, seu declarationes inserius apponendæ.

Super primo Sacra Congregationis decreto, de celebratione Missaum, quo probibetur, ne Episcopi in Diacesana Synodo, aut Generales in Capitulis Generalibus, vel alias quoquomodo reducant onera ulla Missaum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis.

Quaritur, quid si legatum sit ita tenue, ut non sit, qui velit onus illi injunctu subire, & si recurrendum sit ad Sedem Apostolicam pro moderatione oneris, totum, aut ferè totum insumendum sit pro expensis ad id necessariis.

Et quid, si permittatur Episcopo in fundatione, ut possit

bujusmodi onera moderari.

Secundo, Super Secundo ejusdem Congregationis decreto, quo cavetur , ut celebrentur tot Miffe, quot ad rationem tributa eleemosyna prascripta fuerint :

Quæritur, an verba illa (præscriptæ suerint) intelligenda sint de prascriptione facta ab Offerente, vel ab Ordinario.

Tertio, an cum Ordinarius prascripserit eleemosynam. congruam juxta qualitatem loci, personarum, ac temporum, Sacerdotes accipientes stipendium minus congruo, teneantur Missas illis ab Offerente prascriptas celebrare ?

Quartò, an Sacerdotes, qui tenentur Missas celebrare ratione Beneficii, seu Cappelle, Legati, aut salarii, possint etiam manualem eleemosynam , pro Miffis votivis , aut Defunctorum recipere , & unico Missa Sacrificio utrique oneri Satisfacere .

Quintò, posito, quod Testator relinquat, ut celebrentur pro ejus anima centum Miss, absque ulla prascriptione.

eleemosynæ:

Quaritur, an liberum sit haredibus, eleemosynam sibi benè visam prascribere, an verò eadem eleemosyna prescribenda st ab Ordinario .

Sextò, super tertio Congregationis decreto, in quo eadem Congregatio revocat privilegia, quibus indulgetur, ut certarum Missarum, vel Anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu Orationibus, plurium Missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat :

Quæritur, an verba (in futurum fuscipiendis) intelli-

genda sint de oneribus suscipiendis post privilegium?

Septimo, super quarto ejusdem Congregationis decreto, quo prohibetur Sacerdoti, qui suscepit Missam celebrandam sum certa eleemosyna , ne eamdem Missam alteri , parte ejusdem eleemosyna sibi retenta , celebrandam committat :

Quaritur, an permittendum sit Administratoribus Ecclesiarum, ut retineant aliquam eleemosynarum portionem, pro expensis manutentionis Ecclesis, Altarium, Inservientium, paramentorum, luminum, vini, Hostia, & similium. Octaeclviij

Offavo, an hoc decretum habeat locum in beneficiis, queconferuntur in titulum, idefi, am Reftor beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur Sacerdois celebranti dare, stipendium, ad rationem reddituum Beneficii.

Decimò, an Sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna major folita, pro celebratione Miffs, debeant dare camdem integram eleemosynam iis, quibus Miffas celebrandas committunt; An verò fatis fit, ut dent celebrantibus.

eleemosynam confuetam?

Undecimo, super quinto ejusdem Congregationis decreto, quinter catera statutur in spec verba selemosynas verò manuales, & quosidianas pro Misse celebrandis) ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impostis ita satisfecerint, ut nova quoque onera obire valeant; Alioquin omnino absincant ab bujusmodi elemosynis, etiam spontè oblatis in suturum recipiendis, & capsulas auserant & c.

Queritur, an hoc decretum prohibeat absolute, quo minus accipiant novas eleemosynas ii, qui acceptis non satisfecerunt, & quid, si congruo tempore possint omnibus sa-

tisfacere ?

Duodecimo, quid, si offerens eleemosynas, audito impedimento, consentiat, ut Sacerdos Missam celebret, cum primum

poterit ?

Decimotertio, an pena interdicti, & aliç apposite in eodem\_ decreto assiciant tam eoi, qui accipiunt eleemosynas contra formam ibi prescriptam, quam eos, qui non austerunt capsulas: ab Eccless, ut bidem precipitur?.

Decimoquarto, an in hoc decreto comprehendantur illş capfulş, quş apponi folent in Ecclefüs in die commemorationis omnium Sanctorum, & vulgò dicuntur (Casse de Morti

Decimoquinto, an Administratores Eccless, magns devotionis, & concursus, possibilit eleemosynas pro Missis celebrandis accipere, se iissem Missis, non nist post longum tempus satisfaccre valeant, ne alias cultus Ecclesse, & devotio, ac concursus Fidelium, ut ajunt, minuantur.

De-

Decimofexto, quia probibitio disti decreti videtur aliquibus diretta folis Capitulis, Collegiis, Societatibus, Congregationibus, recnon omnibus, & singulis Ecclesiarum, & Piorum Locorum, tam Sacularium, quam Regularium Superioribus, de quibus sit expressa mentio, non autem privatis Sacerdotibus, qui tamen comprebendi videntur sub clausula generali (& aliis ad quos pettinet) supplicatur pro opportuna declaratione.

Decimoseptimo, super septimo ejustem Sacre Congregationis decreto, quo cavetur, ut in singulis Monssteriis Religiosorum pressgatur numerus, qui ex consuetis redditibus, aut eleemosynis commode possit sustentari:

Queritur, an ubi bee prefixio facta jam fuit in vim fimilis decreti Sancta memorie Pauli V. absque tamen computatione reddituum, cujusque Religiosi, sit denuo facienda,

nec ne ?

Decimooldavo, an Novitii, ad babitum Regularem admissi, possibit admitti ad prosessionem in Monasterii; in quibus babita, ut supra, presixione numeri, commodè ali non\_ possumt.

Decimo nono, super ultimo, quo vavetur, ut nullibi recipiantur Conventus Regularium, nist preter alia ad id requista, duodecim saltem Fratres in eis degere, & competenter sufentari valeant, ita ut alioquin subsint jurisdictioni ordinaria:

Queritur, an hoc decretum, quod videtnr editum in ordine ad celebrationem Missaum, comprehendat eas Religiones, que non consueverunt onera Missaum recipere, ut sunt

Religiones Capuccinorum , ac Societatis Jesu .

Ultimo, an idem decretum, ubi difponit, ut nullibi recipiantur Monasteria, nist ve. babeat locum in I talia dumtaxat, ad quam est restritum decretum proximè antecedens, an verò etiam extra I taliam.

# Declarationes, seù Responsiones ad supradicta Dubia.

Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auttoritate sibi à Sanstissimo Domino nostro attributa, ad singula dubia superius proposita, ad hunc modum

respondit , videlicet .

Ad primum, etfi legatum fit adeò tenue, nihilominus pro reduffione oneris, ut fupra impossit, ab iis, ad quos pertinet, Sedem Apostolicam esse adeundam, que absque ulla impensa id stutet, quod magis in Domino è re esse significativeri: V erumtamen si in ipsa Beneficii erestione expressè cautum fuerit, ut liceat Epsseopo injunstrum onus reducere, ac moderari, legem banc sundationis, quam decreta bac de re edita non suffulerunt, esse validam, & observandam.

Ad fecundum, esse intelligenda de prascriptione facta ab co, qui elemosynam tribut , non autem ab Ordinario: Quod si tribuens eleemosynam numerum Missarum celebrandarum non prescripserit, tunc tot Missas celebrari debere, quot prescripserit Ordinarius secundum morem Civitati, vol.

Provincie .

Ad tertium , teneri .

Ad quartum Sacerdotes, quibus diebus tenentur Missa celebrare ratione Benosicii, seù Cappelle, Legati; aut Salarii, se eleemosynas pro aliis etiam Missis celebrandis susceperint, non posse eadem Missa utrique obligationi satissacere.

Ad quintum, cenfuit, ubi nullam certam eleemosynam Tefsator reliquis, effe ab Epifcop preferibendam eleemosynam congruam, que, respondeat oneribus Missarum celebrandarum, secundum morem Givitastis, vel Provincie.

Ad sextum, ita esse intelligenda.

Ad septimum, respondit, permittendum non esse, ut Ec-

eleste, ac Loca Pia, seu illorum Administratores, ex eleemosynis Missarum celebrandarum ullam , utcumque minimam portionem retineant ratione expensarum, quas subeunt in-Missarum celebratione , nist cum Ecclesie , & loca Pia alios non habent redditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licitè possint, & tunc quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum, que pro ipsomet tantum Misse Sacrificio necessariò sunt subeunde, & nihilominus eo etiam cafu curandum esfe, ut ex pecuniis, que supersunt, expensis ut supra deductis, absolute tot Misse celebrentur, quot prescripte fuerint ab Offerentibus elcemosynas .

Ad Octavum, non habere locum, fed fatis effe, ut Rector Beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat Sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem Civitatis, vel Provincie, nist in fundatione-ipsius Beneficii aliud cautum fuerit .

Ad Decimum, debere absolute integram eleemosynam tribuere Sacerdoti celebranti , nec ullam illius partem sibi retinere posse.

Ad undecimum , respondit , non probibere absolute; Ac proptereà, etsi oneribus jam susceptis non satisfecerint, posse tamen nova etiam onera suscipere Missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.

Ad Duodecimum, quamvis onera suscepta infra modicum tempus adimpleri nequeant, si tamen tribuens eleemosynam pro aliarum Missarum celebratione id sciat, & consentiat, ut ille tunc demum celebrentur, cum susceptis oneribus satisfactum fuerit, decretum non probibere, quo minus eo casu eleemosyna accipiatur pro iisdem Missi juxtà Benefactoris confensum celebrandis.

Ad Decimum tertium , has penas non habere locum , nisi in Suscepturis onera perpetua Misarum celebrandarum fine licentia Episcopi, vel ejus General.s Vicarii, aut Generalis,

wel Provincialis.

cclxii

Ad Decimum quartum comprehendi.

Ad Decimum quintum, Non posse, nist de consensu eorum, qui eleemosynastribuunt, ut supra in responsione ad Duodecimum.

Ad Decimum sextum, comprehendi etiam privatos

Sacerdotes .

Ad Decimum septimum, numeri prefixionem esse iterum saciendam, servata sorma ultimi decreti hac dere editi.

Ad Decimum Octavum, esse admittendos ad professionem, si alias babiles existant, ac deinde in aliquo alio Monasterio ejusdem Religionis esse collocandos, ubi commodè ali possint.

Ad Decimum nonum , censuit comprehendere . Ad ultimum , habere locum extra Italiam ,

#### a uttimum, bavere tocum extra trattam

#### Cosmus Card. de Torres.

#### Prosper Fagnanus Sac. Congr. Secr.

Cum autem super premissis diversi irrepserint abusus, illorumque occasione quam plures querele, & recursus ad Apo-Stolicam Sedem pervenerint; Cupiens eadem Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum bujusmedi detestabiles abufus è Christiana Republica pro viribus evellere, ac opportune providere, ut sublatis fraudibus, ac emandata negligentia pie Disponentium, seù Benefactorum voluntati fides illibata servetur, Defunctorum animabus integra, & prompta prestentur suffragia, itidemque Deo major gloria, & Ecclesiis prestantior cultus reddatur, pravia auctoritate per SS. D. N. Innocentium Divina Providentia PP. XII. ei specialiter attributa infrascripta decreta, prius in particulari nonnullorum ex prafatis Cardinalibus per Sanctitatem\_ Suam deputata, & postea in generali hujusmodi Cardinalium Congregatione mature, & accurate discussa, recognita, & examinata edidit .

In primis, preinferta decreta cum premissi illorum declarationibus plemisme, & amplissime approbat, consirmat, & innovat, omniaque, & singula ibidem contenta, & expressa iterum omni meliori modo decernit, ssatuit, ac ab omnibus, & singulis etiam speciali, & individuali nota, seu expressione dignis penitus observari, & omnimoda executioni demandari decernit, sancit, & pracipit.

Insuper, ut in retanti momenti consultius, ac majori, ut par est, circumspectione procedatur; Si qui forsan fuerint, vel fint, qui suis pravis, & erroneis intentionibus, seu opinionihus blandiri volentes Missarum celebrationem omittunt fub malitiofa, vel irrationabili spe earumdem condonationem, vel reductionem à Sede Apostolica, vel compositionem à Reverenda Fabrica Sancti Petri de Urbe obtinendi; Congregatio prefata tum eosdem, tum quoscumque alios, qui posthac in adeò detestabiles abusus aust fuerint offendere, certiores fieri , & monitos esse voluit , prefatas condonationes , & reductiones ab eadem Sede, non nifi ex rationabili caufa, feu qua commiseratione, compositiones verò à dicta Fabrica utente suis facultatibus, & privilegiis, non nisiex causa. pariter rationabili, & cum claufulis opportunis, & prafertim cum illa: Dummodò malitiosè non omiferint animo habendi compositionem, aliàs gratia nullo modo suffragetur, admitti consuevisse, & solere; quapropter, ut locus omnis imposterum bisce pratextibus pracludatur, memorata Congregatio tales intentiones, opiniones, seu spes, ac eleemosynarum, five in toto, five in parte versiones in alium, quam prefatarum Missarum usum, seu satisfactionem, & quascumque alias directas, vel indirectas, immediatas, vel mediatas contraventiones, seu circumventiones declarat prorfus irrationabiles, injustas, & illicitas, illasque omninò. reprobat , damnat , & interdicit .

Cumque bujufmodi abfurda ex eo plerumque proveniant, quod onera Miffarum fupra vires fufcipiantur, caveant omnes, & finguli Restores, Superiores, & Ministri quarumcumque: cclxiv

cumque tim Sçcularium, tim Regularium Ecclestarum, seu illarının Capitula, ne onera, seu Missasim perpetuas, sim temporales, sime tiam manuales, quarum satisfastioni mempares stime tiam manuales, quarum satisfastioni impares suerint, quoquomodo suscipiant, utque idipsum quoad sieri poterit, pateat, seneantur iidem consicere, semperque in loco magis patentis do ovivo retinere Tabellam onerum perpetuorum, de temporalium literis perspicuis, de intelligibilibus descriptorum, quorum implemento, se moraliter, de irra prasseriptum, seu breve tempus satisfacere non posse, seu illa dumtaxat, de non ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint, alias Missasifast, seve perpetuas, seve temporales, seve manuales per se, vel per interpossas personas quoquomodo recipere, seu acceptare omnino dessenta, seu altiment, seu absineant, de ulterius tali casu in eadem Tabella semiliter exprimant se se propere a aliis Missas acceptandis, de celebrandis impares esse.

Iidemqiseneantur pariter in Sacrario duos libros retinere, ac in corum altero fingula onera perpetua, & temporalia in altero autem Missa manuales, & tamillorum, quam islarum adimplementum, & eleemosynas disincile & diligenter annotare, & annotandas , seu annotanda, curare, singulique annis de supradicilis adimplementis, eleemosynis, & oneribus pariter exactam rationem suis Superioribus reddere, ac amnes, & singular rationes bujusmodi in prestatis respective libris simil dissinciene, & diligentia, stam pressati, à quibus rationes debent reddi, quam Superiores, quibus reddedend, erunt, describere, aut annotare, seve describendas,

vel annotandas respective curare.

Quibus semper salvis, debeant ulterius Regulares predicti, omnes, & quascumque eleemosynas tium manualium, t tium perpetuarum, & temporalium Missarum reponere in capla particulari sub duabus clauthus, quarum una penes Supeviorem localem, altera vero penes alium à Capitulo Conventuali deputandum retineatur, ac de iisdem eleemosynis, & celebratione Missarum coram Patribus Discretis, seu Conslialiariis, vel alio simili modo nuncupatis singulis mensibus di-

strictam rationem exigere, & respective reddere.

Quod si predicti, ad quos cura Tabelle, Capse, & librorum prafatorum respective pertinet, seu pertinere debet,
suam operam premissis, ut prafertur, minime navaverint, &
Superiores tum Secularium, tum Regularium Ecclesiarum
rationem pradictam non exegerint, seu non invigilaverint,
quod prafati, qui in curam Tabellarum, & librorum incumbunt; suo muneri, ut prafertur, satisfaciant, in singulis respective casibus Seculares pænam suspensionis incurrant; Regulares verò voce activa, & passiva, ac gradibus, & ossiciis, que obtinent, ipso facto, & absque alia declaratione privati sint, & intelligantur, necnon ad hujusmodi gradus, &
ossicia obtinenda similiter inhabilitentur, & inhabilitati sint,
& intelligantur.

Porrò, ne ullo unquam tempore omnia, & singula decreta predicta in oblivionem, seu desuetudinem abeant, Restores, Superiores, seu Capitula Ecclesiarum Secularium illa retineant publicè exposita in eorum Sacrario; Superiores verò locales cujuscumque Monasterii, Conventus, ac Domus Regularis curare, & efficere teneantur sub pæna privationis officiorum, que obtinent, vocisque activa, & passive siplo sacto incurrenda, ut in perpetuum sexto quoque Mense, idest seria secunda post primam Dominicam Adventus, & seria sexta post Octavam Corporis Christi omnes, & singule præmise tum inserte, seu consirmate, tum in prasens sacte Ordinationes una cum dictis declarationibus in publica Mensa perlegantur.

Meminerint igitur, & Satagant Ordinarii, ut a personis, & in Ecclessis quoquomodo etiam in vim decretorum Concilii Tridentini sibi subjectis, Missa, qua par est, side, & diligentia celebrentur, & cunsta, & singula decreta buyusmodi omnimod; executioni demandentur, nedum justitiam recurrentibus, seu instantibus reddentes, sed ex officio tùm in Visitationibus, tùm in aliis actibus, & modis,

11

quos expedire, & convenire toties, quoties judicaverint inauirentes, ne aliquid committatur, pervertatur, differatur, vel omittatur, quod hisomnibus, & fingulis decretis adverfetur .

Caveant etiam respective omnes Regulares tum Subditis tum Superiores quicumque nedum locales, fed etiam Provinciales, & Generales , ne Miffarum celebratio, & omnium decretorum primissorum executio, cum pernicie propriarum animarum, cum prajudicio illarum, quibus Miffe funt applicande, & cum magno Christifidelium scandalo quoquomodo omittantur , differantur , negligantur , seu pervertantur, alioquin ultra propris conscientis enerationem, panam privationis vocis altive, & paffive, ac graduum, & officiorum que obtinent, necnon inhabilitationis ad bujusmodi gradus,

& officia obtinenda prorfus incurrant.

Curent propterea prafati Superiores Regularen in omnes, & fingulos Contravenientes debitis penis diligenter & prompte etiam per inquisitionem animadvertere, & infuper teneantur omnes, & finguli Superiores locales in Provincialibus Capitulis, seu Congregationibus exhibere attestationem, feu fidem ab omnibus Sacerdotibus Conventus, Monasterii, seu cujuscumque Domus Regularis subscriptam, & juratam, qued omnibus, & fingulis tum perpetuis, tum manualibus Missarum oneribus, seu obligationibus ad limites, & tenorem prasentium decretorum tempore corum regiminis fuerit omnino , & integraliter satisfactum , vel deficiente aliqua modica satisfactione, possit etiam bujusmodi residuali implemento Miffarum distincte referendarum intra breve tempus moraliter satisfieri, ea adjecta, & omnino adimplenda conditione, quod ante prefate attestationis exhibitionem quicumque Superiores locales pradicti vocem activam, seu passoum in memoratis Capitulis, seu Congregationibus omninò babere non valeant.

Praterea Provinciales , Vicarii , & Vifitatores Provincianum, seu Congregationum debebunt in fine corum regiminis Superioribus Generalibus in forma probante oftendere, quod executioni prafentium decretorum fedulo invigilaverint, & ad eorum tenorem in omnibus & fingulis Conventibus, feu Monafterits, vel Domibus Regularibus Provincia, feu Congregationis de omnibus & fingulis oneribus, & obligationibus, ac infimul fatisfationibus Miffarum exactlam, & dilligentem rationem exegerint, ac contra delinquentes ad declarationem, & executionem respectivo panarum in decretis contentarum processiferint, & de adimplemento circa ea, que, in premissis ad issos spectants, legitime docuerint, alias ad wotem activam, & passivam in Capitulis Generalibus nullatenus admittuntur.

Caterum, quia etiam ad quamplures Archiconfraternitates , Confraternitates , Societates , Congregationes , Hofpitalia, Altaria, Cappellas, Oratoria, & Ecclefias, ac alia loca, & opera pia quomodolibet nuncupata, qua cuicumque cura, feu regimini, aut administrationi, vel directioni Laicorum cujuslibet gradus, status, conditionis, & preeminentia etiam speciali, & individuali nota dignorum dumtaxat, vel quorumcumque Ecclesiasticorum , & Laicorum bujusmodi mixtim commendata, annexa, feu quomodocumque commissa , vel attributa sunt , onus , seu cura celebrationis Miffarum, five Manualium, five ad tempus, vel in perpetuum pertinet; Hinc falvis semperiis, que in prainsertis decretis continentur, omnes, & quicumque bujusmodi Archiconfraternitatum, Societatum, Congregationum, Hospitalium , Altarium , Cappellarum , Oratoriorum , & Ecclefiarum , ac aliorum locorum , & operum piorum Rectores, seu Administratores, vel Directores, & alii bujusmodi Officiales, nec non ii, ad quos cura Tahella, & librorum in pramifis spestat, Tabellam, libros, & hac decreta respective juxta modos superius expressos similiter retinere, nec non de oneribus, ac celebrationibus, & eleemosynis dictarum. Mißarum singulis annis rationem exigere, & respective iis,

ad quos pertinet, reddere sub pænis arbitrio, & in subsedium excommunicationis, teneantur.

Pofremo omnibus, O quibuscumque tam Ecclestasticias personis cuinscumque Ordinis sfastus, gradus, Regula, Comgregationis, Societatis, conditionis, O dignitatie existant, quam Laicis quocumque bonore, ac potestate pradictis omnia, O singula pramissa decreta interpretandi, necnon Ecclestasticis pradictis pynas in bujusmodi decretis relaxandi, sub quoquo modo circa premissa dispensandi, omnis, O quacumque sacultas st penitus interdicta.

Non obstantibus quoad suprascripta omnia, & singula in hujusmodi decretis contenta, constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis in favorem quarumcumque personarum, stque Ordinum tam Mendicantium, quam non Mendicantium , Militiarum etiam S. Ivannis Hierofolymitani , Congregationum, Societatum, ac cujuslibet alterius Instituti. etiam necessario, & in individuo exprimendi, Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Capitulorum, Hospitalium, Confraternitatum, & aliorum quorumcumque. tam Sacularium, quam Regularium locorum, necnon illorum. etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis , & consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apoftolicis etiam mari magno, seu bulla aurea, aut alias, nuncupatis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliifque efficacioribue , & infolitis claufulis , necnon irritantibus decretis etiam motu proprio , & ex certa scientia , ac de Apostolica potestatis plenitudiue, aut alias quomodolibes etiam per viam communicationis., seu extensionis concessis, & iteratis vicibus approbatis, & innovatis, etiams pro illorum suspicienti derogatione de illis, corumque totis tenoribus, & formis specialis, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per claufulas generales, mentio, feu quevis alia expressio habenda , aut aliqua alia exquisita forma servanda esset , tenores.

bujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nibil penitus omisso, of forma in illis tradita observata, inserti forent, prasentibus pro expressis habens, quibus quo ad ea, que presentibus adversantur, illis alias in suo robore permansuris, Sacra Congregatio Sanctitatis Sue auctoritate specialiter, of expresse derogat, osterisque contrariis quibuscumque. Datum. Rome die 23. Novembris. 1697.

#### Joseph Card. Sacripantes Præfectus

Ferdinandus Nuptius Sac. Congr. Secr.

Quocirca, cum dilectus filius noster Ioseph Tituli Sanctæ Maria Transpontina S.R.E. Prasbyter Cardinalis Sacripantes, memorata Congregationis Prafectus, prafata decreta nobis retulerit, Nos considerantes eadem omnia, & singula decreta, ea qua decet maturitate digesta, & examinata, ac in vim Apostolice, auctoritatis, eidem Congregationi specialiter, ut præfertur, attribute peracta, perutilia fore censentes, illaque proptereà perpetud, & inviolabiliter observaria. necnon Constitutionis nostre munimine roborare volentes. Motu proprio, non ad cujusquam Nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolice potestatis plenitudine preinserta decreta, omniaque, & singula in eis contenta tenore prasentium auctoritate Apostolica confirmamus, & approbamus, illisque. inviolabilis, & irrefragabilis Apostolica firmitatis robur, & efficaciam adjicimus, quinimo motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus, omnia, & singula in supradictis decretis contenta, de novo statuimus, decernimus, & ordinamus, ac ab omnibus, & quibuscumque, etiam speciali, & individua nota dignis omnino exacte, & perpetuò servari volumus, sancimus, & mandamus.

Decernentes prafentes literas, cum omnibus, & singulis inibi contentis semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere debere, & ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque, & quomodocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissimè, & inviolabiliter observari, sicque, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios; & delegatos, quavis auctoritate, praeminentia, aut potestate sungentes, & suncturos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & Sedis Apostolici, Nuncios, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate judicari, & definiri debere; Ac irritum, & inane, si secus super bis à quoquam, quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus omnibus, & singulis, qua prasata Congregatio, auctoritate per ejusdem recordationis Orbanum Papam VIII. & respective per Nos illi specialiter attributa, decrevit non obstare, qua pariter, & iterum Nos tenore prasentium non obstare decernimus, & mandamus, quibus omnibus quo ad ea, qua prasentibus adversantur, illis alias in suo robore permansuris, etiam barum serie plenissime, specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis qui-

buscumque.

Volumus autem, ut prafentes litera in valvis Ecclesia Lateranensis, ac Basilica Principis Apostolorum, necnon Cancellaria Apostolica, Curiaque generalis in Monte Citorio, ac in acie Campi Flore de Urbe, ut moris est publicentur, & assignantur, sicque publicata, & assixa, omnes & singulos, quos illa concernunt, perinde arctent, & assiciant, ac si uni-

cuique corum personaliter intimata fuissent.

Pariterque, ut carumdem prasentium transumptis impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo persone in dignitate Ecclestastica constituta munitis, eadem prorsus sides adhibeatur, que prasentibus adhiberetur, si forent exhibite, vel estensa.

Nulli ergo omnino hominum liceat, paginam banc no-

nostrarum Confirmationis, Statuti, Decretorum, Ordinationis, Voluntatis, Sanstinnis, Mandatorum, & Derogationis infringere, vulei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverti incursurum.

Datum Rome apud Santtam Mariam Majorem Anno Incarnationii Dominica Millessmo sexeentessmo nonagessmo septimo. Decimo Kal. Januarii . Pontisseatus Nostri anno Septimo.

#### B. Cardinalis Prodat. I.F. Card. Albanus.

Visa de Curia I. Ciampinus.

I. Catallus.

Registrata in Secretaria Brevium ..

Anno à Nativitate Domini Nostri Jesu Christi miltesimo sexcentessimo nonsagesimo ostavo Indistione sexta, die verò
tertia Januarii, Pomissicaturi autem Santissimi in Christo
Patris. Domini Nostri Domini INNOCENTII Divina Providentia Papa Duodecimi, Anno Septimo; Supradista Constitutio assista, Depublicata suit ad valvas
Ecclessas. Joannis Lateranensis, Bassica Principis Apostolorum, Curie Innocentiana, Cancellaria Apostolica,
in acie Campi Flora, Din aliis locis solitis, Deconsus
tis Urbis, per me loannem Bastissam de Cappellis ejustem
Santissimi Domini Nostri Papa Cursorem.

Franciscus Antonius Simoncellus Magister Cursor.

Ad Tit. XLVI.

## SOMMARIO

#### Della Bolla di Sifto V.

## Sopra li Contratti illeciti,

Da publicarsi nella terza Domenica di Gennaro, nella terza di Aprile, nella terza di Luglio, e nella terza di Ottobre.

A felice memoria di Sifto Quinto, avendo intefo il conmolte parti del Mondo fi faccenno, acciò più largamente ferpendo non si dilatasse per tutto, o infettasse te serpendo non si dilatasse per tutto, o infettasse tutta la greggia, damio, e riprovo tutti, e ciaschedun Contratto, convenzione, o patto, dove sotto nome di compania si damo da alcuni denari, animali, o qualsvoglia altra cosa, quale ancorche per caso patisse damo, o perisse assenta voggiano adogni modo, che la sorte principale, o Capitale resti salvo, o intiero, e si obligato il compagno, che l'hà ricevuto, a restiturglielo, o rispondergli una certa somma, o quantità di denari ogni Mese, o vero ogn' Anno, sin che dura detta compagnia.

O' vero danno fimili cose con patto di avere ogn'Anno un tanto per cento, senza aver riguardo all'emolumento, o danno, che ricevesse in quell'Anno il compagno; e dichiaranda Sua Santità simili Contratti, Convenzioni, o Patti Usurarii, O illeciti, ordina, che da qui avanti non si facciano simili compagnie, ma più tosto si facciano in

questo modo.

Che uno vi metta i denari, v animali, v altra robba, fenza rifervarsi l'integrità del Capitale, se per caso perisse, ma stia soggetto ad ognicaso fortuito; e l'altro la fatica, & industria, e poi tutti due mettano insieme la rendita, le spese, & i danni, e come il giusto, & onesto richiede, se li dividano, v partano egualmente; o pure si facciano altri Contratti conformi a'Sagri Canoni, che questo sarà lontano da ogni sospetto di fraude, & usura Vero è che se finita la Compagnia il Capitale susse in essere, si hà da restituire a chi lo diede, se però non sarà stato fatto commune tra i Compagni, v tra di loro non si sarà fatto altro accordo, che in tal caso si hà da stare alli patti fatti, se non saranno contrarii alli modi, che prescrivono i Sagri Canoni. & c.

Se succedesse, che per l'avvenire si facessero simili contratti, e patti usurarii, & illeciti, vuole, e statuisce Sua Santità, che in oltre, che non possono domandare cosa alcuna in giudizio, nè Capitale, ne altro, incorrono anche nelle pene statuite ne Sagri Canoni, e Concilii Generali contro i manifesti Usurarii, e come contro tali si possa procedere con opportuni rimedii, dando sacoltà a tutti i Giudi, i di giudicarli, e punirli, conforme a quest'ordine, levandola a tutti (ancorche siano Cardinali) da giudicarli altrimente, di-

chiarando irrito, e nullo ogn'altro giudizio.

## EDITTO

### Contro gli Usurarii,

Da publicarsi nelle quarte Domeniche di Dicembre, e di Giugno.

ALDERANO per la Mifericordia di Dio Vescovo d'Ostia e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Settando al nostro Passoriale Ossicio esortare, e spronare do per mera liberalità di Dio godono, e possiciono abbundantemente le facoltà, e ricchezze, ad opre di carità, e di Cristiana liberalità, de all'incontro, riprendere acremente quelli, che vedendu il oro Fratelli in necessità, e miserie, come tanti macigni indurati si mostrano privoi di quella pietà, che potrua a necessitos, e miserabili esser di sollievo; il che proviene, si come da carità del loro. Padre Dio:

Per tanto conoficendo Noi, che quelli non hanno vissere di pietà, che intenti ad accumular ricchezze, pratticano trassitivi illeciti, & usurarii, che divorano in un tempossilesso colla loro crudeltà le anime proprie, e scemano anche le facoltà temporali altrui; e desiderando Noi di provedere, per quanto possimo, alla falute de medemi, & al sollevamento de Poveri, inerendo primieramente al decreto della S. M. di Gregorio X. ordiniamo a Parochi, che non diano Ecclestassitica spoltura a chi si si publico Usurario, benche nel Testamento, o altra ultima volontà esso abbia comandato, che

prestituisca tutto ciò, che avorà acquistato con titolo usurario, se prima essettivamente non si sia sodissatto a quelli, da... quali hà esatto l'usura, vovero essendo quelli assenti, non avorà dato sseurtà idonea, e pegno equivalente.

Ordiniamo, e comandiamo ancora elli Confessori, tanto secolari, come Regolari, che in niun modo assolvano gl'Usu-

rarii, se prima non sarà preceduta la restituzione.

In oltre dichiariamo esser contratti illeciti, & usurarii quelli, che dicono agodere a godere, cioè impressare cinquanta scudi, e godersi una possessimo, con prendersene il frutto.

Li Contratti, e Compagnie a capo salvo, etiam di animali, cioè riservata sempre la sorte principale per il dante,

dichiariamo nulle, & invalide.

E anche contratto illecito prestare grano turco, o altro grano di mala qualità, e ripigliare grano buono, e simili, ma deve essere della medessima specie in quantità, e qualità.

Non è lecito di far contratti fimulati con apporre maggior prezzo di quello, che effettivamente fi sborfa, o fia per efcludere il vicino dal jus congruo, v per palliare altri contratti di qualifvoglia forte.

Quanto alli contratti di vendite a credenza, in particolare di grano, vino, oglio, e simili, si osfervino le Regoie generali, che si prescrivono qui sotto intorno al prezzo

da pratticarsi ne' sopradetti contratti.

In ultimo ordiniamo o espréssamente comandiamo a tutti, e singoli Notari, sotto le pene contenute ne Sagri Canoni, che non stroghino de Contratti, che in loro coscienza co-

nosceranno illeciti, o che ne possano aver sospetto.

E se alcuno in qualsivoglia contratto, che sappia di usura, come iniquo dalle leggi proibito, ardira stipolare, o farne stipolare scritture, tanto publiche, come private, dichiariamo li medessimi contratti, ancorche vi interceda il giuramento, nulli, o invalidi, e di nessuro valore.

Eli Notari, e Contraenti, e qualsivoglia altro Mezzamm 2 no, cclxxvi

no, o partecipe di un sì nefario usurario guadagno, saranno severamente puniti, come dispongono le leggi. O ancora con censure Ecclessassiche. Dato nella Chiesa Cattedrale di S.Clemente di Vellerri nel Sinodo Diocesano, questo di 24. Novvembre 1698.

#### REGOLE GENERALI

#### Da offervarsi ne'Contratti di Vendite a credenza.

D UE Regole generali devono offervarfi ne'contratti di vendita a credenza .

La prima è, che non si venda il tempo, cioè a dire, che quello che vende, non pretenda della cosa venduta qualche cosa di più del prezzo giusto per il tempo, che concede a pagare.

La seconda, che il medesimo non ponga se stesso, o sempre, o per il più in sicuro del guadagno, & il compratore per

il contrario in sicurezza di perdita.

E perche queste Regole dipendono molte volte dall'intenzione del Vendente, quindi è che il prudente Confessore doveni in simili vast esplorar bene l'intimo di questa sua intenzione, paiebe, chi vende per esempio il suo grano in credenza nel mese di Dicembre per riceverne il prezzo nel Mese di Agosto, e intendeva di venderlo nel sudeteo Mese di Dicembre, o pensiva di trasferire questa vendeta in altro tempo, quando sorsi probabilmente eredeva, che potesse valer piu caro, come nel Mese di Maggio, verbi gratia.

Se intendeva di venderlo nel Mese di Dicembre, non puole senza manisesta nota di usura pretendere prezzo maggiore del prezzo giusto, che corre nel predetto Mese, altrimente quenderia il tempo; ma se pensava di trasserirne la vendita. in altro tempo, o determina in questo caso il prezzo, che corre nel tempo, che wende, o si contenta, che questa determina-

zione abbia a dipendere da un tempo futuro.

Se determina al suo grano il prezzo, che corre, ancorche determinasse il prezzo rigoroso, questo contratto è lecito, purche non trascenda il detto prezzo rigoroso, mentre debbonsi considerare dalla sua parte i periculi, le fatighe, e le spese, che regolarmente occorrono nella conservazione del grano sino al tempo, nel quale avea proposto di wenderlo; se poi lascia, che questa determinazione dipenda da un tempo futuro, o vuole, che questo tempo sia quello del pagamento, o altro determinato, benche in esso communemente soglia valer piu caro, che in altro tempo precedente, o pretende, che abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato.

Se vuole, che dipenda il prezzo da un tempo futuro determinato, come fe dicesse per esempio, io ti uendo adesso il mio grano, che mi pagherai il Mese di Agosto al prezzo, che valerà a Maggio, o a Giugno, questo contratto è lecito, perche

due cose vi concorrono.

La prima , che non pattuisca del prezzo sommo , che correrà nel tempo del pagamento , ma al più del prezzo medio .

La feconda, che si deducano dal prezzo le spese, che douriano farsi, e tutto ciò, che sarebbe mancato nel conservarlo sino a quel tempo, secondo il giudizio di buomini

esperti.

Ma se pretende, che il prezzo abbia a dipendere da untempo suturo indeterminato, come se dicesse, io voglio, che tu mi paghi il mio grano, tanto, quanto valerà in qualsivoglia tempo sino alla soluzione del prezzo, quando si venderà più earo; il contratto è usurario, perche egli si assicura per il più del guadagno, e pone in contrario il Compratore nel sicuro della perdita.

Queste Regole si verisioano particolarmente nella vendita a credenza, o commutazione economica, che è all'hora, che il Vendente non intende di negoziare il prezzo di ciò, che vencclxxviii

de, ma di servirsene solo ad uso proprio, e però se bene iaessa pos succedere tal volta il danno emergente, non per queflopotra già mai il lucro cessane, come potrias sorse conrare nella vendita, o commutazione negoziativa, onde può
un Mercante, che tiene i suoi denari sempre esposti al negozio, vendere le su emerci più care in credenza, che in pecunia numerata, perche vendendo a credenza, si priva del
guadagno, che colla negoziazione auria potuto acquistare, il
che hà da intenders con queste l'imitazioni.

Prima, che veramente perda di quello il guadagno, per-

che non riceve attualmente il prezzo,

Seconda, che nell'alterazione del prezzo abbia in confiderazione i pericoli, le fatighe, e le fpefe, che avveria fatte nel confervare le fue merci, e perciò non deve alterarlo fopra il prezzo rigorofo, che corre.

Terza, che non venda in credenza, perche non può ven-

dere di presente a pecunia numerata.

Quarta, che ammonifea il Compratore, ch'egli weramente coram Deo per la dilata foluzione cessa di guadagnar tanto, quanto gli wende a credenza più care del prezzo giusto le sue merci, acciò se il sudetto con questa condizione non wud comprarle, ssa possi in sua libertà.



# EDITTO

Ad Tit.

# Per i Dannidati.

# Da publicar si nelle quarte Domeniche di Maggio, e di Novembre.

ALDERANO per la Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia e Velletri, della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Olendo, che gli Ecclesiastici, & altri in queste Nostre Diocesi sottoposti immediatamente al Nostro Foro Ecclesiastico non presumano per essere esenti dalle pene secolari di potere con la sola refezione de'Danni senz'altra pena danneggiare, o sar danneggiare con iloro Animali da loro Lavoratori, o Ministri anco Laici ne'Luoghi delle Nostre Diocesi, e loro Territorii, ordiniamo in virtù del presente Editto alli sudetti, che onninamente si astengano di sar simili Danni in qualsivoglia Beni tanto di Persone Ecclesiastiche, quanto Laicali; altrimente riconoscendosi il Danno studioso, vogliamo, che possano essere querelati, o accusati nella Nostra Curia Vescovale, e che ivi secondo prescrivono le Leggi sano sommariamente puniti.

In evento però, che il danno non sia studioso, vogliamo similmente, che possano essere accusati nella Nostra
Curia, e che dalla medesima si multino a similitudine delle
multe, o pene, alle quali soggiaciono i Laici in vigore,
de Statuti locali, e consuetudini legittime di queste Nostre
Diocesi, quali multe, o pene applichiamo a' Luoghi, o usi
Pii a Nostro arbitrio, o alle Communità de' Luoghi, dove

fara

farà seguito il Danno, e dove le medesime, o suoi Assituarii averanno riportato la cessione delli Danni dati dalla R.C. A. a titolo oneroso per consormarci alli ordini della S. Congregatione dell'Immunità Ecclesiastica contenuti nel-

l'infrascritta Lettera.

Alle stesse multe, e pene soggiaceranno anco i Laici, che per se stessi, o co'loro Animali danneggeranno i Beni delle Chiese, o delle Persone Ecclesiastiche, ogni volta, che contro detti Laici per tali Cause, che appartengono all'uno, & all'altro Foro, proceda il nostro Tribunale Vescovale, ececto però quelle de'danni dati alli beni della nostra Mensa, per le quali resta provisto privativamente dall' infrascritto decreto.

Vogliamo per tanto, che questo nostro Editto, publicato che farà, oblighi tutti, come se a ciascuno sosse stato personalmente intimato. Dato nella nostra Cattedrale di S. Clemente di Velletri nel Sinodo Diocesano li 25. Novembre 1698.

### LETTERA CIRCOLARE.

Della Sagra Congregazione dell' Immunità Eccle siastica.

## Alli Ordinarii dello Stato Ecclesiastico.

A Santità di N. S. non intende, che li Ministri, e Laworatori di Persone Ecclesiastiche siano convenuti altrove, che nel Tribunale Ecclesiastico per le pene de'danni dati, ne che intorno a dette pene li medesimi soggiacciano a Statuto Laicale, ma perche la Sa. Me: di Clemente VIII. concede gl'emolumenti di tali pene alle Communità dello Stato Ecclefastico per una certa risposta annua, che le medesimfanno alla Reverenda Camera, a affinche resti provisto all'indennità loro, hi sua Beatitudine comandato, che V. S. per Editto publico dichiari le pene, nelle quali devono incorrere i Ministri, e Lavoratori di Persone Ecclesiastiche per li danni, che fanno con gl' Animali de'medesimi Ecclesistici, e ovenendo il caso del danno dato, proceda summariamente alle pene comminate per Editto, applicandole sempre a benestivo di cotesta. Communità, o suo Affittuario, e regolandosi al solito intorno alla quantità della pena, in modo che la Communità non riceva alcun pregiudizio. Così eseguista e Dio la prosperi. Roma 6. Luglio 1680.

#### DECRETO

Scolpito in marmo alle Porte delle due Cattedrali di Ostia, e di Velletri.

#### Adperpetuam memoriam.

Dominicus Episcopus Officins, & Veliternus S.R.E. Cardinalis Gymnasius infrascriptum Decretum describi, ac figi hoc in loco mandavit.

#### DECRETUM

Die 17. Julii 1635.

**S** Acra Congregatio Cardinalium controversiis Jurifdičiionalibus Prapositorum, auditis etiam Consulibus Agriculn n cclxxxij

ture Orbis, censuit cognitionem.causarum damnorum datorum super bonis Mense Episcopalis spectare ad Eminentissimum Cardinalem Episcopum, seu ad illius Curiam privative ad quoscumque Judices, eique non obstare privilegia ejusdem. Agricultura.

Berlingerius Cardinalis Cyptius.

Franciscus Pauluccius Congreg. Secr.



## EDITTO

Ad Tit.

# Contro i Delinquenti

In materia di Adulterio, Stupro, Incefto, Concubinato, e Lenocinio.

Da publicarsi nelle terze Domeniche di Dicembre, e di Agosto.

ALDERANO per Misericordia di Dio Vescovo d'Ostia, e Velletri della S. R. C. Cardinal Cybo, Decano del Sagro Collegio.

Ssendo l'Adulterio delitto gravissimo, & abominevole, col quale si corrompono i costumi, si confonde la prole, si turba la fama de'figli, nella quale consiste il decoro delle genti, e si viola il Matrimonio contro la disposizione della ragione Divina, delle Genti, Civile, e Canonica, che vuole, e comanda una perpetua fede trà li Coniugi, come fono mediante il Sagramento del Matrimonio divenuti due in carne una; Perciò per raffrenare i Delinquenti col timor della pena temporale, la quale in molti è più efficace, che la considerazione dell'offesa di Dio, benche per essa s'incorra l'eterna dannazione, col presente nostro Editto comandiamo, e vogliamo, che chiunque di queste nostre Città, e Diocest per l'avvenire commetterà tal sceleraggine, o sia l'uno, e l'altro delinquente maritato, o pure uno di essi solamente, anche se la Donna maritata fusse publica Meretrice, incorra la prima volta la pena di scudi cinquanta, per la seconda di scudi cento, e n n

per la terza di scudi cento cinquanta d'applicarsi a Luogbi Pii , oltre l'altre pene , anche corporali in tutti i casi da imporsi a nostro arbitrio, considerata la qualità della persona, e la mala sua inclinazione, e disposizione, massime se concorrerà la prattica passata.

E se sara, o faranno plebeo, o plebei, e talmente povero; o poweri, che non possano pagare la pena pecuniaria, incorra , o incorrano la pena del Carcere , o della frusta , o della corda , o dell'efilio , & anche della Galera a nostro arbitrio .

Se poi sarà Chierico, incorra la pena pecuniaria dupplicata, O altre pene corporali, O anche la sospensione, e pri-

vazione de' Benefizii a nostro arbitrio.

Non essendo meno grave, e frequente il delitto del Stupro, che però chi ardirà stuprar Zitella, o sia seguita conviolenza, o con confenso, e voluntà della medesima, oltre il pagamento della Dote congrua, in cafa, che non fegua il Matrimonio, incorra la pena corporale da accrescersi, e diminuirsi, considerate le qualità della persona, e le circostanze a nostro arbitrio, e la Femina in pena di carcere, parimente a nostro arbitrio , e fe farà Chierico , o Sacerdote , massimamente Benefiziato, sarà punito ancora con la sospensione, e privazione.

Commettendosi l'esecrabil delitto dell'incesto con avere copula carnale con Parenti sino al quarto grado di consanguinità inclusive, con affini in primo grado, e congiunti con cognazione spirituale, l'huomo incorra la pena della Galera per cinque anni , e di scudi cento ; la femina della frusta , e dell' esilio, se sarà plebea, se poi sarà civile, in pena di scudi cento, e del carcere ad'arbitrio.

Contro quelli poi, che sono infangati nella sordidezza del concubinato, e particolarmente se saranno Ecclesiastici, fi procederà con sommo rigore , & anche per Inquisizione .

Chi sceleratamente mercanterà con lenocinio l'altrui bonore, e promuoverà simili immondezze, o sia buomo, o sia Donna, incorra la pena della frusta, e dell'esilio, la pena.

cclxxxv

perciò rispetto all'huomo, s'intenderà della Galera ad arbitrio, secondo le circostanze, che concorreranno.

Finalmente comandiamo alli Padri, e Madri, & alli Capi di Casa, che non permettano alli Figli, e Figlie, o altre persone di diverso sesso a loro soggetti, che siano maggiori di anni dieci il dormire assieme, & il giacere nel medesimo letto, intimandogli non solo il severo gastigo di Dio per tutti li peceati, che ne potranno succedere, ma anche le pene pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio, benche non susse seguito alcun'eccesso, ne s'ammetterà la scusa, che non abbiano letto per dormire separati. Dato in Velletri nel Sinodo Diocesano li 24. Novembre 1698.



# B U L L A Unionis.

## CLEMENS PAPA VIII.

# Ad Perpetuam Rei Memoriam.

X injuncto Nobis desuper Apostolica servitutis officio, "ad ea , per qua Ministrorum Ecclesiasticorum numerus," O subinde Divinus cultus in singulis Ecclesiis, prasertim Cathedralibus, & Collegiatis, curamque animarum habentibus , ad majorem Omnipotentis Dei gloriam ; cum ipsarum etiam Ecclesiarum decore, & venustate, ac Fidelium spirituali consolatione, & Salute augeri, Divineque laudes debite in eisdem expleri possint, sollicitis studiis intendentes, bis , que propterea per ipfarum Ecclesiarum Prelatos , presertim S. R. E. Cardinales provide, & cum maturitate facta fuisse dicuntur, ut perpetuo firma, & illibata persistant, Apostolici muniminis firmitatem adjicimus, ac alias desuper disponimus, prout in Domino Salubriter expedire conspicimus . Nuper siquidem accepimus, quod , cum alias Venerabilis Frater noster Alphonsus Episcopus Ostiensis & Veliternus Cardinalis Gefualdus in visitatione Ecclestarum, Civitatum, & Di cesum Ostien. & Velitern. quibus præesse dignoscitur, per eum facta reperisset , ipsam majorem Velitern. preter Canonicos, qui in ea funt, aliis etiam aliquot Ministris pro Divinis Officiis, & aliis Ministeriis Ecclesiasticis in eadem Ecclesia decenter eelebrandis, ac Divini cultus manutentione, magnoperè indigere . Ex Parochialibus verò Ecclesiis tam in Civitate, quam in Diccest Velitern. consistentibus, plerasque aden

adeò tenues redditus annuos babere, ut propriis Parochis sustentandis, & manutenendis non sufficerent, alias ità numerosum sub se habere populum, ut unicus Rector tanto oneri, ut par eft , ac necesse , satisfacere nequiret ; Quin etiam Seminarium Puerorum Ecclesiasticum pridem in ipsa Civitato Velitern. juxtà Concilii Tridentini decretum institutum, & ob illius facultatum angustiam per nonnulles annos intermissum, ac novissime ipsius Alphonsi Episcopi Cardinalis, at que Cleri dilla fua Ecclefia mutua contributione , & fubventione restitutum, nist propriis dotaretur, & stabiliretur redditibus, iterum intermitti, & ad nihilum redigi facile poffe; Ipfe Alphonfus Epifcopus Cardinalis volens in bis , & aliis infrascriptis pro sui Pastora is officii debito ad majorem Dei laudem , & dictarum Ecclesiarum servitium , & decorem , Populique adificationem , & animarum salutem opportuna. aliqua ratione providere , tam fua Ordinaria, quam sibi per diclum Concilium Tridentinum, & alias quomodolibet attributa facultate, & auftoritate, aliafque omni meliori modo, via, & jure, quibus melius, & validius potuit, cum confilio , & confensu non folum Capituli & Canonicorum dicta Ecclesia V elitern. & quoad Seminarium Deputatorum, sed etiam ad abundantiorem cautelam totius Cleri in Synodo Diecesana per ipsum Alphonsum Episcopum Cardinalem ultimò celebrata Congregati, ac falvo, & refervato Sedis Apofolica beneplacito, & confirmatione, ac non alio modo infrascriptas portiones, videlicet in pradicta majori Veliter. duas pro duobus Presbyteris in cantu etiam figurato peritis, quorum precipuum munus. fit , cum opus erit , canere , quique di-Ela Ecclesia inserviendo personaliter apud eam residere, ac omnibus boris, & Officiis Divinis interesse ,: eaque in Choro fimul cum Canonicis in inferiori loco considentes recitare, & decantare teneantur . Nec non in Parochiali Sancte Maria de Trivio nuncupata Velitern. sub qua numerosus est Populus, alias duas etiam Presbyterales pro duobus Presbyteris, qui pariter Divinis Officiis, & celebrationi Miffarum, que can-

cantantur diebus Festis, per se ipsus interesse tencantur, ità tamen, quod harum una conferatur Presbytero ad Confessiones audiendas , & curam animarum exercendam idoneo , at que approbato, qui in hoc Parochum juxta ordinationem ab eodem Alphonfo Episcopo Cardinale desuper faciendam coadjuvet, & cui proptereà decem scuta ex massa reddituum. ipfarum duarum ultimo dictarum portionum annuatim supra squalem divisionem precipue dentur, & insuper in eadem Sancte Marie alia pro alio Presbytero Parochi coadjutore, qui, ut prafertur, etiam Missarum celebrationi, ac Divinis Officiis, & aliis Ecclesiasticis functionibus ihidem personaliter intervenire debeat : Ac in Parochiali etiam Sancti Salvatoris similiter Velitern. Ecclesiis, cui Ecclesia Sansti Salvatoris alias Parochialis item Ecclesia Sancta Lucia eiusdem Civitatis V elitern. perpetuò unita fuit , & sub qua. etiam magnus est Parochianorum numerus, alias duas itidem Presbyterales pro duobus Presbyteris Parochi in exercitio Cure animarum coadjutoribus, quorum tamen unus Parochianorum , qui olimerat fub dicta Ecclefia Sancta Lucia , commoditati pracipue inferviens, omnibus diebus Festis de precepto Ecclesia, aliisque saltem tribus seriatis diebus cujustibet hebdomada Missa in ipsa Ecclesia Sancta Lucie celebrare obligatus existat, & demum in eadem Parochiali Sancti Salvatoris alias portiones pro uno Clerico, qui celebrationi ad Altare, aliifque in Ecclesia necessariis inserviat, perpetuò erexit, & instituit. Ut verò tam portionibus sic erectis, & institutis de congruente dote, pro futurorum portionariorum sustentatione, onerumque illis incumbentium supportatione, quam etiam aliis infrascriptis Parochialibus Ecclesiis, Dignitati , Sacristiis , & Seminario de sufficientibus , & propriis redditibus opportune provisum effet, infrascriptas Cappellanias, ac sine cura Ecclesias, nec non perpetua simplicia Beneficia Ecclesiastica Clericatus nuncupata ex tunc , prout ex ea die , qua primò quamlibet , aut quodlibet ipfarum, vel ipforum per cessum, vel decessum, aut quamcumque aliam dimillio-

missionem, vel amissionem illas, vel illa obtinentium vacare contingeret, earumque, & corum titulos, & denominationes perpetuo suppressit, & extinxit, earumque, & eorum fru-Etus, redditus, & proventus supradictis Portionibus erectis, ac eisdem Parochialibus Ecclesiis, Dignitati, Sacristiis, & Seminario in perpetuum univit, appropriavit, & incorporavit. In prædicta nimirum majori Velitern. Cappellanias octo sub invocationibus, vel ad Altaria, videlicet, S. Joannis Evangelistæ per Lelium Buccapadulium, Sanctæ Catharine per Paulum Gorium , Sancte Marie in Conca , & San-Eta Maria Magdalena per Joannem Chizzanum, quorum insimul 84. quos pradictis duabus Portionibus, in eadem majori pro duobus Presbyteris ut supra erectis; ita tamen, ut eorum medietas loco Præbende ipsis Portionariis deberetur, alia medietas in distributiones quotidianas per ipsos portionarios residendo, & serviendo lucrandas converteretur; absentiumque, aut alias deficientium portio Sacristia acquireretur. Item Sancti Salvatoris per Fabium Astralem, cujus XV. quos Mensa Capitulari ejusdem majoris Ecclesie pro faciliori infrascriptorum duorum Cantorum manutentione, nec non Sancti Ludovici per Jacobum Zappam, ac Sancti Blafti per Cafarem Gorium, ac pridem antea Sancti Sebastiani per Victorium Petruccium, quorum insimul cviij. quosque Seminario. Item in Parochiali Ecclesia Sancti Martini Velitern. Cappellam sub invocatione Conceptionis Beata Marie per Fulvium Maffeum, ac tria simplicia beneficia Clericatus nuncupata per Fabium Panotum, Bernardinum Salvaranum, & Priamum Calescium, quorum insimul 1xxxv. quosque eidem Seminario. Item in Parochiali Ecclesia Sancti Angeli Veliter. unum per Casarem de Aquino, cujus xv. quos eidem Parochiali Sancti Angeli, nec non alia duo simplicia beneficia etiam Clericatus nuncupata per Scipionem Spaventa, & Paulum Marcello; quorum insimul xxxj quos predicto Se ilnario. Item in Parochiali Ecclesia Sancta Maria le Fricio supradicta quinque Cappellanias sub Invocation bus, Ca ad

Altania, videlicet Sancti Joannis Evangelista per Justinianum Piccinum respective obtentas, ac Sancti Bartholomai per obitum quondam. Benedicti Galli extra Romanam Curiam: defuncti vacantem, ac Santti Barnabe per Jacobum Testam, & Sancti Nicolai per Priamum Calescium, quarum insimul xxxviij. quos portioni pro uno Presbytero Parochi Coadjutore in eadem Parochiali Beata Maria de Trivio, ut supra, ere-Eta, nec non Sanctorum Jacobi, & Philippi per Petrum Paulum de Lanuviis, cujus viij. quos pradicto Seminario. Itemin eademmet. Ecclesia quinque simplicia beneficia. Clericatus: nunc upata, unum scilicet per dictum Petrum Paulum Lanuvium, cujus xxiij. quos eidem Parochiali Ecclesia, ac alia. quatuor per Augustinum Brunorium, Cafarem Gorium, Joannem Chizzanum, & Josephum de: Antonellis, quorum insimul xcij.quos supradictis duabus portionibus in eadem Parochiali Ecclefia Santta Maria de Trivio pro quebus aliis Presbyteris Coadjutoribus, pariter ut supra erectis, ea tamen conditione, ut ex massa ipsarum portionum xx. scuta quotannis pro mercede, seu salario unius Ministri Clerici, qui ipsi Ecclesia Santta Maria de Trivio, ejusque Sacristia, ac celebrantibus, aliifque necessariis. inserviat, detrahantur, &dicto Clerico persolvantur. Item in Parochiali pariter Ecclesia Sancti Salvatoris V elitern. Cappellam sub invocatione. Santti Nicolai, cui onus unius Missa singulis Sabbatis incumbit., quod onus deinceps. Rector ejusdem Parochialis subire teneatur, per Honorium. Avezzanum, cujus viij: quos portioni pro uno Clerico Ministro in eadem Ecclesia, ut supra, erecta, nec non: quatuor simplicia beneficia: Ecclesiastica Clericatus nuncupata, unum scilicet per obitum supradicti. Benedicti. Galli vacans, ac alia tria per Venerabilem Fratrem Episcopum Minoren; & Ioannem de Angelis; ac Fabium Panotum, quorum lxij. quos portionibus pro. duobus Presbyteris Coadjutoribus in ipfa Parochiali Ecclesia Sancti Salvatoris, ut supra erectis. Item in infrascriptis sine Cura Ecclesiis V elitern. videlicet Sancta Lucia duas Cappellanias sub invocationibus;

Jeu ad Altaria Santti Jannis Evangelista per Paulum Gorium, & SS. Petri, & Pauli per Thomam Bucciarellum, quorum insimul xv. quos dicto Seminario, ac perpetuum simplex Beneficium Ecclesiasticum, Clericatus nuncupatum, per Pompilium Lanuvium cujus vij. quod Sacristia ejusdem Ecclesia. In Sancti Antonii duo similia per Fabium Panotum, & Bernardinum Salvaranum, quorum insimul vj. quos dicto Seminario. Nec non in Sancta Maria ad nives alia tria fimilia simplicia Beneficia Ecclesiastica Clericatus nuncupata per Justinianum Piccinum, Jacohum Testam., & Bernardinum Salvaranum, quorum instmul xiiij. quos eidem Seminario. Itemque Sancti Pauli per Alphonfum Burellum, necnon Sancti Georgii dirutas, & prophanatas per Carolum Barhettam, ac Sancti Sylvestri sine cura Ecclesias per dictum Justinianum Clericos dilectos filios respective obtentas, & obtenta, quarum insimul fructus, redditus, Oproventus xxv. duc. au. de ca. secundum communem estimationem valorem annuum non excedunt, quos dicto Seminario, ut supra suppressit, & extinxit, eorumque fructus, redditus, & proventus hujusmodi, ut pramittitur, univit, & applicavit: Praterea in Collegiata Ecclesia Sancta Maria Plebis Terra Cora Velitern. Dicces. anum, & unam Canonicatum, & Prabendam primovacaturos, quorum & illis forsan annex. xiiij. quos Archiresbyteratui ejusdem Collegiata Ecclesia, qua etiam Parochialis existit, cui Archipresbyteratui curam animarum ipstus Ecclesia Parochianorum incumbit. Nec non in Parochiali Ecclesia Sancti Petri dicte Terra Cora unum per Andream de Madiis, & aliud per Camillum Pistillum, quorum insimul xv. quos eidemmet Parochiali Ecclesia, nec non alia tria simplicia beneficia Clericatus nuncupata per Mutium Bucciarellum, Angelum Caposillum, & Mutium Romanum, quorum infimul xxiij. quos aliis duobus similibus Clericatibus in dicta Ecclesia Sancti Petri per Joannem Bapti-Stam de Sanctis, & Alphonsum Burellum obtentis, quorum. singulorum fructus, redditus, & proventus xv. ducatorum

fimilium valorem annuum secundum astimationem bujusmodi non excedunt, ut supra univit, cum boc quod tam fo: Baptista, & Alphonsus pradicti, quam eorum Successores in perpetuum actu ibi per se ipsos inserviant , & fructus sic eorum. beneficiis applicatos per modum distributionum quotidianarum juxtà formam ab codem Alphonso Episcopo Cardinale. præscribendam lucrentur, alioquin si desiciant, iidem fructus Sacristia pro rata servitii non prastiti applicati censeantur. Item in Parochiali Ecclesia Sancta Catharina dicta Terra duo per Nicolaum Fratifalis , & per Rosatum Bucciarellum , quorum in simul ix. quos ipsimet Paroshiali, ac alia duo per Rutilium de la Vetera, & Andream de Madiis respective obtenta simplicia Beneficia Ecclesiastica Clericatus pariter nuncupata, quorum insimul vij. quos Sacristia ipsiusmet Ecclesiæ nullos redditus habenti, illiusque Ministro. Item in Ecelesia etiam Parochiali Sancti Archangeli Terra predicta unum simplex etiam Clericatus nuncupatum beneficium Ecclesiasticum per Alexandrum Neapulionem, cujus iij. quod. Sacristia ipsius Ecclesia nullos habenti . Item in Ecclesia Parrochiali Sancta Maria Montis ejusdem Terra Cora, cujus xx. tres Cappellanias sub Invocationibus, seu ad Altaria, videlicet Sancti Nicolai per obitum quondam Lelii Orioli extra dictam Curiam defuncti vacantem cum ejus Clericatu per Mutium Romanum obtento, ac Sancti Jacobi per Lucam Antonium modernum Rettorem ejusdem Parochialis Ecclesia, & S. Joannis per liberam resignationem Martii Bucciarelli in partibus, seu alias factam vacare, quarum insimul xviij. quos eidemmet Parochiali Ecclesia Sancia Maria Montis. Ac demum in Parochiali pariter Ecclesia Sancti Salvatoris ejusdem Terræ Coræduas Cappellanias sub invocationibus, vel ad Altaria, videlicet S. Maria ad Nives per predictum Episcopum Minoren., cujus xix. quos eidemmet Parochiali, ac S. Ioannis Baptiste per Ioannem Angelum Carbonum una cum ejuschem Cappellania Clericatu per Ioa: Salvatum, quorum ix. quos Sacristia ejusdem Parochialis Ecclesie, & illius Mini-

Ministro, atque tria alia simplicia beneficia Ecclesiastica, Clericatus nuncupata per Martium Bucciarellum, Andream de Madiis, & Alexandrum Neapulionem Clericos refpective obtentas, & obtenta, quorum fructus, redditus, & proventus, xv.duc.aur.de Cam. secundum estimationem eandem valorem annuum non excedunt, quosque Mensa Capitulari Collegiata Ecclesia Santte Marie Plebis supradicte, que adeò tenues habet redditus, ut solum ad C L. Duc; similes ascendant', pro augmento distributionum quotidianarum inter dictos filios Archipresbyterum, & Canonicos illius juxta cujusque servitium distribuendarum, qui tamen Archipresbyter duplicem partem lucretur, similiter perpetuo univit, applicavit, & incorporavit, & perpetuo ut supra suppressit, & extinxit, ex tunc quoad Cappellanias, beneficia, & Clericatus jam tunc vacantes, quoad cetera verò ex tunc prout ex illa die, qua ea simul, vel successive quovis modo, ut prefertur, vacare contigerit, proviso, quod omnia illis incumbentia, & alia etiam tunc imposita onera per Canonicos, Re-Etores, Portionarios, & Beneficiatos, nec non Seminarium prascriptos . sive illius Deputatos congrue supportarentur. Ulterius dictus Alphonsus Episcopus Cardinalis statuit, seu decrevit, ac declaravit, quod ille, cui perpetuum simplex Beneficium Ecclesiasticum dicatur, & nuncupetur ad Altare Sancta Catharin, in dicta majori Ecclesia situm per dilectum filium Ioannem Baptistam Guadagnum obtentum ex tunc de cetero conferretur eidem majori Ecclesia , & in illius Sacristia, ac celebrantibus ibidem, aliisque Ministris, & prasertim Sub-Sacrista inserviat, & ministret, & quia dilecti. filii Capitulum, & Canonici dicta Majoris Ecclesia Velitern. solemnioribus tamen diebus Cantores, quos habere poterat, extra Ordinem assumere solebat, ita ut aliquando contingeret, eos non reperiri cum nimio Ecclefia, & Divini cultus detrimento, quod deinceps ipsi Capitulum, & Canonici duos Cantores ordinarios, qui omnibus diebus Festis Eccleste, in his, que cantum concernunt, inserviant, suis expensis manutenere teneantur , & tertia pars fructuum fingularum prebendarum tam Majoris, quam Collegiate Sancte Marie Plebis Ecclesiarum bujusmodi in distributiones quotidianas inter servientes, & actu Divinis Officiis ibidem interessentes, uti alias extiterat ordinatum, dividendas converteretur, dictorumque Joannis Baptiste, & Alphonsi Burelli in predictis duobus Beneficiis per eus obtentis successores saltem infra annum ad Presbyteratus Ordinem promoveri, & singulis annis quatuur scuta uni Clerico dicte Ecclesie Sancti Petri inservienti prefare , & qui unum sub Sancti Bartholomei , ac alteram perpetuas etiam Cappellanias sub Santte Crucis Invocationibus, vel ad Altaria in dicta Ecclesia Sancti Petri nunc obtinent, & pro tempore obtinebunt, Miff; in cantu diebus festis, ac aliis Divinis Officiis ibidem per seipsos, vel per alios idoneos Presbyteros ab ipso Alphonso Episcopo Cardinale, & Successoribus suis approbandos interesse, & suas hebdomadas juxtà solitum facere, quique aliud perpetuum simplex Beneficium Ecclesiasticum Clericatus nuncupatum in Ecclesia Sancti Petri tune per obitum quondam Leonardi Algerii vacans de cetero obtineret, in prescripta Ecclesia Sancti Petri celebrantibus, & aliis omnibus ministeriis, & obsequiis Clericalibus inservire, & Rector dicte Ecclesie Sancti Martini de cetero singulis diebus festis de procepto Missam in cantu, prout antea ille, ac Beneficia, & Cappellaniam in ea existentem bujusmodi obtinentes facere solebant, celebrare tanguam nomine Seminarii Ministri, quorum unus in Sacris Ordinibus constitutus sit, & duo alii nomine Sacristic, quorum unus etiam in Sacris existat, assistere & deservire debeant, & interim ac donee casus vacationis eorum omnium beneficiorum, que pro erectione unius ex dictis portionibus unita fuere, evenerit, Seminarium ipfum omnibus redditibus , juribus , & bonis fingulorum beneficiorum, que primo loco vacaverint, fruatur, & frui possit, ac debeat, & alias, ac aliter in premiss, & clica ea providit, ac disposuit salva, & reservata fibi Alphonso Episcopo Cardinali predicto alia onera imponendi, seu impo-

imposita augendi, & minuendi , prout latius , & plenius in\_ publico, seu publicis documentis, & scripturis desuper confe-His continetur; Quare Nos attendentes pramissa justis, ac rationabilibus suadentibus causis facta suisse, & ne de illorum viribus, ac validitate dubitari unquam contingat, providere volentes, nec non eorumdem pramissorum omnium, & foripturarum super illis confectarum tenores, causasque, & occasiones cum inde secutis, verumque & ultimum Cappellaniarum, ac Beneficiorum, Clericatuum, & sine cura Ecclesiarum, seu Cappellaniarum, ac Canonicatus, & Prabenda unitorum, & suppressorum, hujusmodi respective vacationis modum, etiam fiex illo quavis generalis refervatio, & in corpore juris clausa, etiam per obitum apud sedem pradictam resilire, nec non quasvis alias Parochialibus Ecclesiis, ac Menfis , Beneficiis , & Seminario prædictis bactenus quomodolibet & per quoscumque factas, presentibus pro sufficienter expresfis , habentes , dicti Alphonsi Episcopi Cardinalis precibus adducti, erectionem, institutionem, ac unionem, annexionem, incorporationem, suppressionem, extinctionem, applicationem, & appropriationem, nec non statutum, seu decretum, & declarationem, aliaque pramissa, & desuper confectas scripturas, ac contenta in eis, prout à dicto Alphonfo Episcopo Cardinali facta, & ordinata fuerunt, auctoritate Apostolica tenore prasentium confirmamus, & approbamus, illisque omnibus, & fingulis perpetue, atque inviolabilis Apostolica firmitatis robur adjicimus, necnon omnes, & fingulos, tam juris, quam facti, ac etiam solemnitatum, & alios quantumvis substantiales defectus, si qui quomodolibet intervenerint, in eisdem supplemus. Et nihilominus pros potiori cautela præscriptas ofto portiones in Ecclesiis predictis pro Presbyteris, & Ministris, ut supra qualificatis, & qui munera, & fun-Etiones, aliaque per dictum: Alphonfum Episcopum Cardinalem ordinata, & deinceps ordinanda subire, & adimplere teneantur, etiam perpetuo erigimus, & instituimus; illisque necnon Parochialibus Ecclesiis, Sacristiis, Mensis, Beneficiis:

ccxcvi

ciis, ac Seminario pradictis Cappellanias, Beneficia; ac fine cura Ecclesias, vel Cappellas, necnon Canonicatum, & Præbendam per prædictum Alphonsum Episcopum Cardinalem, ut premissum est, unita, & suppressa ex nunc, quoad jam præmissis, aut aliis quibusvis modis vacantia, quoad alia vero ex nunc, prout ex tunc, & è contra, cum primum illa per cessum, & causam permutationis, vel decesfum, aut privationem, seu quamovimque aliam dimissionem, vel amissionem pradictorum, & aliorum illa obtinentium, aut aliis quibufvis modis, etiam apud Sedem pradictam, & in quovis Mense simul, vel successive, vacare contigerit, etiam fi illa, seù quavis eorum jam nunc actu ex eorumdem illa. obtinentium, vel aliorum personis, seu per liberas quorumvis resignationes de illis in Romana Curia, vel extra eam, & coram Notario publico, & Testibus sponte factas, vel per assecutionem aliorum Beneficiorum Ecclesiasticorum, quavis auftoritate collatorum vacent, etiam siipsa, aut predicta jam vacantia, seu quecunque illorum tanto tempore vacaverint, quod illorum respective collatio, & provisio juxtà Lateranensis statuta Concilii, aut alias Canonicas Sanctiones ad Sedem prædictam legitime devoluta, ac dispositioni Apo-Stolica specialiter, vel alias generaliter reservata, seu affecta existant, & super eis, seu quibusvis eorum inter aliquos lis, cujus litis Statum, & merita cause, nominaque, & cognomina Iudicum, & Collitigantium, nec non corum, ac predictornm, & aliorum Cappellanias, beneficia, Clericatus, ac Ecclesias sine cura, seù Cappellas, nec non Canonicatum, & prabendam hujufmodi obtinentium, concessiones, provisiones, aliaque jura, & titulos, etiam nullos, & infectivos, nec non tam Cappellaniarum, beneficiorum, & Ecclesiarum fine cura, seu Cappellarum, ac Canonicatus, & Prabenda unitorum, & suppressorum, quorum eorum unita sunt, ut prefertur, veros annuos valores prefentibus haberi volumus pro expressis, pendeat indecisa cum annexis, & jurihus, & pertinentiis suis universis, ac Clericatibus pradictis singula singu-

fingulis, juxtà ordinem pramissum auctoritate, & tenore pradicto in perpetuum unimus, annectimus, & incorporamus, nec non supprimimus, & extinguimus; suppressorumque, & extinctorum fructus, redditus, & proventus, jura, obventiones, distributiones quotidianas, & alia emolumenta, ut supra applicamus, & appropriamus, ac statuimus, decernimus, & declaramus pariter ut supra, ita quod liceat singulis futuris Portionariis, ac Rectoribus, Sacristis, Capitulis , Archipresbyteris , Beneficiatis, & Seminarii Deputatis, aliisque Presbyteris, Cappellaniarum, Beneficiorum, & Ecclesiarum, seu Cappellarum, nec non Clericatuum sic unitorum respective, eisque annexorum, ac jurium, & pertinentiarum suorum quorumcumque corporalem, realem, & actualem possessionem per se, vel alios, prout ad unumquemque fpectat, & spectaverit, propria auctoritate absque alicujus Iudicis mandato, decreto, ministerio, libere apprehendere, & perpetuò retinere, ac eorum, nec non Beneficiorum, & Canonicatus, & Prabenda suppressorum, & extinctorum hujusmodi fructus, redditus, & proventus, nec non jura, obventiones, distributiones quotidianas, & alia emolumenta percipere, exigere, & levare, ac in suos, & dicti Seminarii usus, atque utilitatem, pradictorumque onerum supportationem respective convertere, cujusvis licentia desuper minime requisita. Ita tamen quod predicta omnia tam jam imposita, quam deinceps imponenda onera, prout per prædictum Alphonfum Episcopum Cardinalem ordinatum est, & ordinari in futurum contigerit, per omnes supradictos, & corum respective Successores congrue supportentur, decernentes pradictas literas nullo unquam tempore, etiam ex eo quod, quicunque interesse forsan babentes, seu prætendentes vocati non fuerint, vel ex alio quocunque capite, causaque, & occasione de subreptionis, wel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostre, vel quovis alio defectu notari, impugnari, aut alias quomodolibet infringi, vel retractari posse, sed illas semper, & perpetuo validas, atque efficates existere, suosque p p

ccxcviii

effectus fortiri, & obtinere, neque sub quibufois similium, vel dissimilium gratiarum, revocationibus, suspensionibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus, per quafcumque literas, vel Conflitutiones Apostolicas, seu Cancellarie Apostolice Regulas, & Unionum, suppressionum, aut aliarum hujusmodi gratiarum effectum non sortitarum, revocatorias, & in crastinum assumptionis quorumcumque Successorum nostrorum ad Apostolatus apicem, ac alias quandocumque tam per Nos, quam Successores nostros hujusmodi etiam motu proprio, ac ex certa scientia, & de Apostolice potestatis plenitudine, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibufvis Claufulis, & Decretis pro tempore factis, & concefsis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, nec non quoties: illas revocari, vel limitari, aut suspendi, seu eis: quoquomodo derogari contigerit, toties in pristinum, & validissimum: statum suum, & contra, & adversus Cancellarie Apostolice Regulas, & quasvis alias contrarias dispositiones bujusmodi restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de novo 📀 sub quacunque posteriori data per Portionarios, Rectures, Capitula , Canonicos , Beneficiatos , Seminarii Deputatos ,. & Archipresbyterum, aliosque predictos, & quemlibet eorum pro tempore eligenda concessas, & revalidatas esse, & censeri, ac ab omnibus inviolabiliter observari. Sicque perquoscumque Iudices, & causarum Palatii Apostolici Auditores , & S.R.E. Cardinales sublata eis, & corum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, quidquid secus super his à quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca Venerabilibus Fratribus nostris Pranestinen. & Sabinen Episcopis, ac dilecto filio causarum Camere Apostolice Generali Auditori per presentes committimus, & mandamus, quatenus ipfi, vel duo, aut unus eorum per se, vel'alium, seu alios presentes literas. & in eis contenta quecumque, ubi , & quando opus fuerir , ac quoties pro parte Portionaxiorum, Rectorum, Capitulorum,

Sacristarum, ac Deputatorum Seminarii, aliorumque prodictorum, & interesse pro tempore habentium, vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in promissis efficacis defensionis prasidio assistentes faciant auctoritate nostra illas , & in eis contenta bujusmodi ab omnibus , ad quos spectat, & pro tempore spectabit, inviolabiliter observari , eosdemque Portionarios , Rectores , Capitula , & alios Supradictos, illis pacifice frui, & gaudere, non permittentes ipsos, vel quempiam eorum per quoscumque desuper molestari, perturbari, vel inquietari, contradictores quoslibet, & rebelles per fententias , censuras , & pænas Ecclesiasticas , aliaque opportuna juris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super bis habendis servatis processibus, sententias, censuras, & pænas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad boc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non obstantibus nostris de Unionibus ad partes commutandis, vocatis quorum interest, & exprimendo valore etiam beneficii, cui aliud uniri petitur, ac Lateranen. & aliorum, & Generalium Conciliorum uniones perpetuas , nifi in cafibus à jure permiffis , fieri probibentium , aliifque Apostolicis, ac in Provincialibus, Synodalibus, & Universalibus Conciliis editis, specialibus, vel generalibus Constitutionibus, & Ordinationibus, ac Cappellaniarum, Beneficiorum, & Ecclesiarum, seu Cappellarum unitorum bujusmodi fundationibus, quatenus in aliquo obstent, necnon majoris Velitern, ac Sancte Marie Plebis , Ecclefiarum predictarum juramento, confirmatione Apostolica, ex quavis firmitate, alias roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis queque, indultis, & literis Apostolicis, & illis, eorumque Capitulis, ac aliis Superioribus, & personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis etiam irritantibus, aliifque decretis in contrarium forfan quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eurumque totis tenoribus specialis, specifica, et expressa, non autem per clausulas generales idem importan-

pp 2 tes,

tes, mentio, seu quevis alia expressio habenda esset, illorum bujusmodi tenores prasentibus pro expressio habentes, eis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter; co expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque proviso, quod propter unionem, annexionem, incorporationem, suppressionem, et extinctionem predicta Cappellania. Benesicia, Clericatus, ac sine cura Ecclesie, vel Cappella hujusmodi debitis non fraudentur obsequiis, sed illorum congruè supportentur onera consueta. Datum Roma apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xj. Martir MDLXXXXV. Pentisicatus Nostri anno quarto.

#### M. Vestrius Barbianus.



# PROPOSITIONES

## Damnatæ

#### SUB INNOCENTIO X.

Per Constitutionem incipien. Cum occasione &c. dat. 31. Maii 1653.

Liqua Dei pracepta hominibus justis volentibus, Exlib.Cor.

& conantibus secundum prasentes, quas habent nelii lonvires, sunt impossibilia; deest quoque illis Gratia, qua possi- lprensi,
bilia stant.

2. Interiori Gratiæ in Statu naturæ lapfæ nunquam re- Augusti-

fistitur .

3. Ad merendum, & demerendum in statu natura laps; non requiritur in homine libertas à necessitate, sed sufficit libertas à coactione.

4. Semipelagiani admittebant prævenientis Gratiæ interioris necessitatem ad singulos actus, etiamad initium... Fidei, & in hoc erant Hæretici, quod vellent eam Gratiam talem esse, cui posses humana voluntas resistere, vel obtemperare.

5. Semipelagianum est dicere, Christum pro omnibus omninò hominibus mortuum esse, aut sanguinem sudisse.

#### cccii SUB ALEXANDRO VII.

Per Constit. incip. Ad Santtam &c. datam 16.Octob.1656.fuit confirmata, & declarata supradicta Constitutio. Et deindè.

Feria v. die 24. Septembris 1665.

Omo nullo unquam vita sua tempore tenetur elicere actum fidei , Spei , & charitatis ex vi praceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium .

Vir equestris ad duellum provocatus potest illud ac-

ceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat .

Sententia afferens, Bullam Cona folum probibero abfolutionem heresis, & aliorum criminum, quando publica funt , & id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus fermo est , anno 1629. 18. Julii in Consisterio Sacra Congregationis Eminentissimorum Cardinalium vifa de tolerata eff .

4. Pralati Regulares possunt in foro conscientia absolvere quoscumque Seculares ab baresi occulta, & ab excom-

municatione propter eam incursa.

Quampis evidenter tibi conftet Petrum effe bereticum,

non teneris denunciare, si prohare non possis.

6. Confessarius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Panitenti chartam postea legendam , in qua ad Venerem incitat, non cenfetur follicitaffe in Confessione, ac proinde non est denunciandus.

7. Molus evadendi obligationem denuncianda follicitationis eft: Si sollieitatus confiteatur cum sollicitante, bic

potest

potest ipsum absolvere absque onere denunciandi.

8. Duplicatum stipendium potest Sucerdos pro eadem Missalicità accipere, applicando petenti partemetiam specialissimam frustus ipsimer Celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani VIII.

9. Post Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Misse selebrande traduntur, per alium satissacere collato illi minori

stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.

10. Non est contra justitiam pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere. Se Sacrificium unum osferre; Neque etiam est contra sidelitatem, etiams promittam, promissione etiam juramento sirmata, danti sipendium, quod pro nullo alioosferam.

11. Peccata in Confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vita, aut ob aliam causam, non tenemur in sequen-

ti Confessione exprimere .

12. Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate.

13. Satisfacit præcepto annuæ Confessionis, qui confitetur Regulari Episcopo præsentato, sed ab eo injuste reprobato.

14. Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit pracepto Ecclesia.

15. Panitens propria auctoritate substituere sibi alium

potest , qui loco ipsius panitentiam adimpleat.

16. Qui beneficium curatum babent, possunt sibi eligere in Consessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

17. Ef licitum Religiofo, vel Clerico calumniatorem, gravia crimina de fe, vel de fua Religione fjargere minantem, occidere, quando alius modus defendendi non fuppetie, uti fuppetere non videtur, fi calumniator fit paratus, vel ipfi Pel giofo, vel ejus Religioni publicè, & coram gravisfimis Viris pridita impingere, nifeocidatur.

18. Licet interficere falfum Accufatorem, fulfos Testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certò imminet sententia, si

alia via non potest Innocens damnum evitare.

19. Non peccat Maritus' occidens propria auctoritate

Uxorem in adulterio deprehensam .

20. Restitutio a PioV. imposita Benesiciatis non recitantibus non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo quod sit pæna.

21. Habens Cappellaniam collativam; aut quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suç obligationi, si Officium per alium recitet.

22. Non est contra justitiam Benesticia Ecclesiastica non conferre gratis, quia collator Conferens illa Benesicia Ecclesiastica pecunia interveniente non exigit illam pro collatione Benesicii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.

23. Frangens jejunium Ecclessa, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nissex contemptu, vel inobedientia hoc fa-

ciat, puta, quia non vult se subiicere pracepto.

24. Mollities, sodomia, & bestialitas sunt peccata, eiusdem speciei insime, ideoque sufficit dicere in Consessione, se procurasse pollutionem.

25. Qui habuit copulam cum foluta fatisfacit Confessionis precepto, dicens: commissioum foluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam.

26. Quando Litigantes habent pro se opiniones aque prohabiles, potest Judex pecuniam accipere pro serenda sententía in savorem unius pra alio.

27. Si liber fit alicujus junioris, & moderni, dehet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejestam esse a Sede

Apostolica tamquam improbabilem.

28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam.

#### Feria 5. die 18. Martii 1666.

TN die jejunii , qui fapius modicum quid comedit , etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium .

Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se cer-

tificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.

Excusantur absolute a pracepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiams iter necessarium non set, & etiamsi iter unius diei consiciant.

Non est evidens, quod consuetudo non comedendi

ova , & latticinia in Quadragesima obliget .

Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui Beneficii fecerit.

34. In die Palmarum recitans Officium Paschale, satis-

facit præceptu.

Unico Officio potest quis satisfacere duplici pracepto

pro die presenti, & crastino.

Regulares possunt in foro conscientia uti privilegiis suis, qua sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.

37. Indulgentia concesse Regularibus, & revocata à Raulo V. bodie funt revalidate.

38. Mandatum Tridentini factum Sacerdoti Sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali consitendi quamprimum, est consilium, non preceptum.

39. Illa particula, quamprimum, intelligitur, cum.

Sacerdos suo tempore confitebitur.

Est probabilis opinio, que dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensbilem; que ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis .

41. Non est obligandus Concubinarius ad eiiciendam Concubinam, fe bec nimis utilis effet ad oblectamentum Concubi-

cccvi cubinarii , vulgo regalo , dum deficiente illo , nimis egrè ageret vitam, & alie epule todio magno Concubinarium afficerent , & alia famula nimis difficile inveniretur .

42. Licitum est mutuanti aliquid oltra sortem exigere, fi fe obliget ad non repetendam fortem ufque ad certum tem-

pus .

Annuum legatum pro Anima relictum non durat: plus, quam per decem annos .

Quoad forum conscientie, Reo correcto, eiusque

contumacia ceffante , ceffant cenfure .

Libri probibiti , donec expurgentur, posunt retineri, usque dum adbibita diligentia corrigantur.

#### SUB INNOCENTIO XI.

Feria v. die 2. Martii 1679.

On est illicitum in Sacramentis conferendis se-qui opinionem probabilem de valore Sacramenti relicta tutiore, n'fi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi . Hinc sententia probabili tantum utendum non eft in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Ppifecpalis ..

Probabiliter existimo, Iudicem posse iudicare iuxtà

opinionem etiam minus probabilem .

Generatim dum probabilitate, five intrinfeca, five extrinseca quantumvis tenui, modò à probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus .

Ab infidelitate excufabitur İnfidelis non credens, du-

Etus opinione minus probabili .

5. An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei femel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus,

Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare preceptum charitatis erga Deum .

7. Tunc

7. Tunc solum obligat, quando tenemur iustificari, & non habemus aliam viam, qua iustificari possumus.

8. Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modò non obsit valetudini, quia licitè potest appetitus naturalis suis actibus frui.

9. Opus Conjugii ob folam voluptatem exercitum omni

penitus caret culpa, ac defectu veniali.

10. Non tenemur proximum diligere actu interno , & formali .

: 11. Precepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos,

12. Vix in Secularibus invenies, etiam in Regibus fuperfluum flatui. Et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantùm ex fuperfluo flatui.

13. Si cum debita moderatione facias, potes absque, peccato mortali de evita alicuju tristari, & de illius morte naturali gaudere, illam imficaci affectu petere, & desiderare non quidem ex displicentia persona, sed ob aliquod temporale emolumentum.

14. Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem, ut malum Patris, sed ut bonum cupientis, quia

nimirum ei obventa est pinguis hareditas.

15. Licitum est Filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato propter ingentes divistas indè ex bereditate consecutas.

16. Fides non censetur cadere sub praceptum speciale,

& secundum se.

17. Satis est actum fidei semel in vita elicere.

18. Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenuè consiteri, ut Deo, & sidei gloriosum consulo, tacere, ut peccaminosum per se non damno.

19. Voluntas non potest efficere, ut assensus sidei in se ipso sit magis sirmus, quàm mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.

qq 2 20. Hinc

cccviii

20. Hinc potest quis prudenter repudiare affensum-quem

babebat supernaturalem .

2ù, Assensus fidei supernaturalis, & utilis ad salutem stat cum notitia solùm probabili revelationis; immò cum formidine, qua quis sormidet, ne nonssi locutus Deus.

22. Non nift fides unius Dei necessaria videtur necessi-

tate medii, non autem explicita Remuneratoris.

23. Fides late dicta ex Testimonio Greaturarum, simi-

live motivo ad justificationem sufficit.

24. Vocare Deum in Testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possi damnare hominem.

25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi ,

fi res fit , five levis , five gravis .

26. Si quis, vel folus, vel coram aliis, five interregatus, five propria sponte, seve recreationis causa, seve quocumque alio sine juret, se non secisse aliquid, quodrevera secit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod-von secit, vel aliam viamab ea, in qua secit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est peri, rus.

27. Caufa justa usendi bis amphibologiis est, quoties id necessarium, aus utile est ad falutem corporis, honorem, res familiares tendas, vel ad quemlibet alium virsutis acsum, itaus veritatis occultatio censetur tune expediens, & su-

diofa .

28. Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel Ossicium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali prestare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non babito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur sateri crimen occultum.

tionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum. 29. Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum

administrationem simulandi .

30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui niti-

tur calumniam inferre, fi aliter bac ignominia vitari nequit ; idem quoque dicendum , fi quis impingat alapam, vel ictum fuftis fugiat .

Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei

Non sotum licitum est defendere defensione occisiva, qua actu possidemus, sed etiam ad qua jus inchoatum bahemus , & que nos poffeffuros fperamus .

Licitum est tam Haredi, quam Legatario contra. injuste impedientem, ne vel hareditas adeatur, vel legata Solvantur, se taliter defendere, sicut & jus habenti in Cathedram, vel Prabendam contra corum poffessionem injuste impedientem.

34. Licet procurare abortum ante animationem fætus. ne Puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur .

Videtur probabile omnem fatum, quamdiù in utero eft , carere anima rationali , & tunc primum incipere eamdem babere, cum paritur , ac consequenter dicendum erit innullo abortu homicidium committi ...

36. Permissum est furari, non solum in extrema necessi-

tate, fed etiam in gravi .

Famuli , & Famula domeftica poffunt occulte heris fuis furripere ad compensandam operam fuam, quam majorem judicant falario, quod recipiunt .

38. Non tenetur quis sub pæna pectati mortalis resti-tuere, quod ablatum est per pauca surta, quantumcumque sit

magna fumma totalis.

Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati .

Contractus Mohatra licitus est etiam respectu ejusdem Persona, & cum contractu retrovenditionis praviè inito, cum intentione lucri .

Cum numerata pecunia pretiofior fit numeranda, & nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam presentem, quàm

cccx quàm futuram, potest Creditor aliquid ultrà sortem à Mutuatario exigere, & eo titulo ab usura excusari.

42. Usura non est, dum ultrà sortem aliquid exigitur, tamquam ex benevolentia, & grasitudine debitum, sed so-

lum sexigatur tamquam ex justitia debitum .

43. Quidni nonnist veniale sit detrabentis auctoritatem

magnam fibi noxiam falfo Crimine elidere ?

44. Probabile off non peccare mortaliter, qui imponit falfum Crimen alicui , ut suam justitiam, & bonorem defendat. Ets boc non sit probabile, vixulla crit opinio probabilis in Theologia.

. 45. Dare temporale pro spirituali non est Simonia, quando temporale non datur tamquam pretium, sed dumtaxat tamquam motivum conservadi, vel essicindi spirituale, vel etiam quando temporale sti solum gratuita compensatio pro spirituali, aut è contra.

46. Et id quoque locum babet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale; immò etiamsi sit sinis ipsius rei spiritualis sic, ut illud pluris astimetur, quam res

Spiritualis .

47. Cùm dixit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nist quos digniores, & Ecclesta magis utiles ips judicaverint, ad Ecclestas
promovent, Concilium vel primò videtur per hoc digniores
non aliud signiscare velle, nist dignistatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponis digniores, ut excludat indignos, non verò dignos;
vel tandem loquitur tertiò, quando si concursus.

48. Tam clarum videtur, fornicationem fecundum fe nullam involvere malitiam, & folum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omninò rationi dissonum videatue.

49. Mollities jure natura probibita non est ; unde si Deus eam non interdixisset, sepè esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.

50. Copula cum conjugata consentiente Marito non est aduladulterium; adeòque sufficit in confessione dicere, se esse for-

nicatum.

51. Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per senestras ad stuprandam Virginem, & mustotics eidem subservit deserendo scalam, aperiendo jamum, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter; si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a Domino malè tractetur; nè torvis oculis aspiciatur, nè domo expellatur.

52: Præceptum servandi Festa non obligat sub mortali,

seposito scandulo; si absit contemptus.

53. Satisfavit Præcepto Ecclessa de audiendo Sacro, qui duas ejus partes, immò quatuor simul a diversis Celebrantious audit

54. Qui non potest recitare Matutinum, & Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur, quia major pars trabit ad se minorem.

55. Præcepto Communionis annua satisfit per sacrilegam

Domini manducationem .

56. Frequens Confessio, & Communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota pradestinationis.

57. Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modò

bonestam.

58. Non tenemur Confessario interroganti fateri peccatis

alicujus consuetudinem.

59. Licet Sacramentaliter absolvere dimidiate tantium consessor ratione magni concursus Pænitentium, qualis, ver. gr. potest contingere in die magnæ alicujus Festivitatis,

aut Indulgentia.

60. Pænitenti habenti consuetudinem peccandi contra Legem Dei, Natura, aut Ecclesia, etsi emendationis spes nulla apparent, nec est neganda, nec differenda absolutio; dummodo ore proserat se dolere, & proponere emendationem.

61. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasio-

cccxij

ne peccandi versatur, quam potest, & non vult-omittere., quinimmò direttè, & ex proposito quarit, aut ei se ingeris.

62. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis, aut bonesta non fugiendi occurrie.

63. Licitum est querere dirette occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi.

64. Absolutionis capax est homo quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, & ctiams per negligentiam etiam culpabilem nescias Mysterium Santissima Irinitatis, & Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi.

65. Sufficit illa Mysteria semel credidisse.

#### Feria v. die 23. Novembris 1679.

- 1. Deus donat nobis omnipotentiam suam, ut.ea. librum.
  - 2. Deus subiicit nobis suam omnipotentiam.

#### Feria iv. die 18. Novembris 1682.

Scientia ex Confessione acquista uti licet, modo stat sine directia, auti indirectia revelatione, & gravamine panitentis, nist aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur.

#### Feria v. die 28. Augusti 1687.

Michaelis de Molinos B'Isogna annientarsi, & annichilarsi le potenze ; e questa è la via intenna .

 Il voler operare attivamente è un'offendere Iddio, che vuol effer lui folo agente, e però bifogna abbandonarsi in lui, e starsene poi come un corpo morto. 3 1i voti di fare qualche cosa sono impeditivi della persezione.

4. L'attivitù naturale è nemica della grazia, & impedifice l'operazione di Dio, ela vera perfezione, perche Dio

vuole operare in noi senza noi.

5. Con niente operare l'Anima s'annienta, e torna al fuo principio, & alla fua origine, che è l'essenza di Dio, dove resta trassormata, e divinizata, e Dio all'hora resta in se stesso, perche all'hora non sono più due cose unite, ma una sola, e così vive, e regna Dio in noi; e l'Anima s'annienta nell'essere operativo.

6. La strada interna è quella, in cui non si conosce nè lume, nè amore, nè rassegnazione, e non bisogna conoscere

Iddio, e così và bene.

 Non deve l'anima pensare nè a premio, nè a gastigo, nè a Paradiso, nè ad Inserno, nè a morte, nè ad Eternità.

8. Non deve voler sapere, se cammina con la volontà di Div, se stà rassegnata à quella, o nò, nè bisogna, voglia conoscere il suo stato, nè il proprio niente, ma che se ne stia, come un corpo morto.

 Non deve l'anima ricordarfi nè di fe, nè di Dio, ne di cofa alcuna, e nella via interna ogni riflessione è nociva, anche la riflessione alle sue humane azzioni, & a pro-

prii difetti .

10. Se con i proprii difetti scandalizza altrui, non bisogna sarvi ristessione, purche la volontà non sia di scandalizzare, e il non poter ristettere à proprii disetti è grazia di Dio.

II. Alli dubbii, che vengono, se si cammina bene, o

nò, non bisogna riflettere .

12. Chi hà dato il libero arbitrio à Dio, non deve curarsi di cosa alcuna, nè d'Inserno, nè di Paradiso, nè d'haver desiderio della propria persezione, nè delle virtù, nè

r della

della propria Santità, ne della propria salute, di cui deve anche purgare la speranza.

13. Confegnato che si è il libero arbitrio a Dio, si deve lasciare a lui la cura , & il pensiero d'ogni cosa nostra , e la-

sciar, che faccia in noi senza noi il suo Divin volere.

14. Chi stà rassegnato nella Divina volontà, non conviene , che domandi à Dio cosa alcuna , poiche il domandare è imperfezione, essendo atto di propria volontà, & elezione, & è un volere , che la Divina Volontà si conformi alla nostra, e non la nostra a quella di Dio . Et il Petite , & accipietis dell' Evangelio non è stato detto da Cristo per l'anime interne, quali non vogliono aver volontà, anzi che queste giungono a non poter domandare a Dio cofa alcuna .

Si come non devono domandar niente a Dio , così non devono ringraziarlo di cosa alcuna, perche tanto l'uno quan-

to l'altro è atto di propria volontà.

Non conviene cercare Indulgenze alla pena dovuta per i peccati proprii, perche è meglio sodisfare alla Divina. Giustizia, che cercare la Misericordia, poiche quello procede dall'amor puro di Dio, e questo dall'amore interessato di noi, e non è cosa grata a Dio, nè meritoria, perche è un volere. sfuggire la Croce .

17. Dato che sia à Dio il libero arbitrio, e la cura, & il pensiero dell'anima nostra, non si devono più stimare le tentazioni, nè si deve farli altra resistenza, se non negativa, senza usare industria, e se la natura si risente, bisogna lasciarla risentire, perche è natura.

18. Chi nell'Orazione si serve d'Imagini , Figure , specie, e de' proprii concetti, non adora Dio in spiritu, & veritate.

Chi ama Dio , come la ragione l'argomenta , o l'in-

telletto lo comprende, non ama il vero Dio.

20. Il dire , che nell'Orazione bisogna ajutarsi col discorfo, e con i pensieri, quando Iddio non parla all'anima, è un'ignoranza. Iddio non parla mai, il suo parlare è operare, e sempre opera nell'anima, quando questa con suoi dis-

corfi , pensieri , & opere non l'impedifce .

21. Nell'Orazione bisogna starsene in sede discura, & universale con quiete, e scordanza d'ogn'altro pensiero particolare, e distinto degl'attributi di Dio, e Trinità, e star così alla presenza di Dio per adorarlo, servirlo, & amarlo, ma senza produzione d'atti, perche Dio non si sodissa di questa robba.

22. Non è questo conoscimento della Fede un'atto prodotto dalla Creatura, ma un conoscimento datogli da Dio, che la Creatura non conosce d'averlo avuto, e lo stesso si dice

dell'amore.

23. Li Mistici con S. Bernardo nella Scala Claustralium, distinguono quattro gradi, Lezzione, Meditazione, Orazione, e Contemplazione insusa. Chi stà sempre nel primo, mai passa al secondo. Chi stà sempre nel secondo, mai arriva al terzo, che è la nostra Contemplazione acquistata, in cui st deve stare tutta la vita, purche Dio non cavi l'anima, senza che essa l'aspetti, alla contemplazione insusa, e cessando questa deve tornar l'anima al terzo grado, e starsene in esso senza passar più al secondo, nè al primo.

24. Per quanti pensieri vengano nell'Orazione, anche impuri, anche contro Dio, e Santi, e la Fede, e Sagramenti, e non si nodriscono volontariamente, ne si discacciano conatto di volontà, ma si soffrono con indisferenza, e rassegnazione, non impediscono l'Orazione di Fede, anzi la fanno più persetta, perche l'anima stà più rassegnata alla Di-

vina Volontà.

- 25. Ancorche sopravenga il sonno, e si dorma, ad ogni modo siora, e si contempla attualmente, perche Orazione, e Rassegnazione, Rassegnazione, & Orazione tutto è uno, e mentre la Rassegnazione continua, continua purel'Orazione.
  - 26. Quelle trè Vie, Purgativa, Illuminativa, & Uni-

tiva, sono uno sproposito il maggiore, che si sia detto nella Missica, non essendovi più che una via, cioè la via interna.

27. Chi desidera, & abbraccia la devozione sensibile, non desidera, nè cerca Dio, mà se stesso, e sa male a desiderarta, e sar sforzi per averla, chi cammina per la via interna, tanto ne' Luoghi Sagri, quanto in giorni solenni.

28. E' buono il tedio delle cose spirituali, perche così si

purga l'amore propria.

29. Quando un'anima interna s'infastidisce de i discorsi di Dio, e delle wirtù, e resta fredda senza sentirsi inseruorare, è buon segno.

30. Tutto il sensibile, che si prova nella vita spiritua-

le, è abominevole, sporco, & immondo.

31. Nessun meditativo esercita le vere virtù interne, quali non banno da esser conosciute da' sensi. Bisogna perdere be virtù.

- 32. Nè avanti, nè doppo la Communione ci vuole altro preparamento, o ringraziamento (per quest'anime interne) ebe starsene nella solita rassegnazione passeva, poiche in questa vi è l'amore, che supplisce con modo più persetto di tutti gl'altri atti di virtù, che si potrebbero sare, e si sanno nella uia ordinaria. E se in questa occasione di Communione vengono moti di umiliazione, petizione, o ringraziamento, si devono reprimere, ogni volta non si conosca essere impulsi special di Dio, altrimente sono impulsi della natura, che non è morta.
- 33. Fà male l'anima, che cammina questa via interna, fe ne' giorni folenni vuol fare qualche sforzo particolare per aver qualche sentimento divoto, poiche all'anima internatutti i giorni sono eguali, tutti Feste. E l'istesso si dice de' Luoghi Sagri spoiche tutti i luoghi a quest'anime sono eguali,
- 34. Il ringraziare Iddio con la lingua, e con parole, non è per l'anime interne, le quali devono starsene zitte, senza metter nessuno impedimento a Dio, che operi in loro, e quanto più strassegnano in Dio, sperimentano il non poter dire il Pater noster.

35. L'Anime di questa via interna non conviene, che facciano operazioni anche virtuose di propria elezione, coattività, altrimente non farebbero monte; nè devono sare atti d'amore verso la Madonna, li Santi, l'Umanità di Cristo, perche essendo quegl'oggetti sensibili, tale è l'amore verso di loro.

36. Nessuna Creatura , nè la Madonna , nè Santi deve sedere nel nostro cuore ; perche Dio solo vuole occuparlo , e pos-

sederlo.

37. In occasione di tentazioni anche furiose non deve Panima far atti espliciti di virtù opposte, ma starsene nel sudetto amore, e rassegnazione.

38. La Croce voluntaria delle mortificazioni è pesante,

e senza frutto, e però bisogna lasciarla.

39. Le opere più sante, e le penitenze, che hanno fatto li Santi, non bastano per levare dall'anima un solo attacco.

40. La Beata Vergine non fece mai un'opera esteriore , 'e fu la più Santa di tatti li Santi ; dunque si può arrivare alla

Santità senz'opera esteriore .

41. Iddio permette, e vuole per humiliarci, e farci giungere alla wera trasformazione, in alcune anime perfette,
etiamdio non arrettizie, che il Demonio cagioni violenza nel
loro corpo, e le faccia commettere atti carnali, anche in Vigilia, anche fenza offuscazione di mente, movendogli fificamente le mani, O altri membri contro loro volontà. E l'ifesso,
si dice in ordine ad altri atti per se stessi personiosi, nel
qual caso non sono peccato, perche non vi è il consenso.

42. Può darfi il caso, che queste violenze ad atti carnali, stano nell'istesso tempo per parte di due persone, cioè Uuomo,

e Donna, e ne segua l'atto per parte d'entrambi.

43. Iddio ne' tempi passati saceva i Santi per mezzo de' Tiranni, oggi li sa per mezzo de i Demonii, che cagionandogli e dette violenze sà, che quelli maggiormente si avviliscano, i annientino in sessessi, caso, propinto in Dio.

44. Giobbe

cccxviii

44. Giobbe bestemmio, e con tutto ciò non peccavit labiis

fuis , perche fu per violenza del Demonio .

45. S. Paolo pati nel suo corpo tali violenze del Demonio; onde scrisse -- Non quod volo bonum, hoc ago, sed quod nolo malum; hoc facio.

46. Queste violenze sono il mezzo più proporzionato per annichilar l'anima, e farla giungere alla vera trasformazione, & unione; e non vi è altra strada, & è la via più fa-

cile, e più sicura.

47. Quando vengono queste violenze, bisogna lasciar fare a Satanasso, senza usare propria industria, nè propria forza, ma starsene nel suo niente, & ancorche succedano polluzioni, & atti osceni con le mani, & anche cose più strane, non bisogna inquietarsene, ma lasciar fuori li scrupoli, li dubbii, e le paure, perche l'anima diventa più illuminata, più fortisicata, e candida, e si acquista la santa libertà. È sopra tutto non bisogna confesarsene, e si fà santissimamente a non confesarsene, perche così si vince il Demonio, e si guadagna un tesoro di l'ace.

48. Satanasso, che sà tali violenze, dà poi ad intendere, che sono gravi mancamenti per inquietar l'anima, assinche non s'avanzi nel cammino interno; onde per levare a quello la sorza, è meglio non consessarsene; perche non sono ne meno

peccati veniali .

49. Giob per violenza del Demonio facea le polluzioni con le sue mani nel medesimo tempo, che mundas habebat ad Deum preces. Così interpretando in tal senso un Testo del cap. 16. di Giob.

50. David , e Geremia , e molti de Profeti Santi pativa-

no tali violenze di queste impure operazioni esterne.

violenze, ed atti esterni peccaminosi. Come di Sansone, che per violenza si ammazzò da se stesso con i Filistei, si maritò con una Alienigena, e fornicò con Dalila Meretrice, che per altro erano cose proibite, e sarebbero stati peccati. Di Giuditta, che mentì ad Olosenne. D' Eliseo, che maledise i sanciulli. D'Elia, che abbruggiò li due Capitani con le Truppe del Rè Acab; se poi sta stata violenza fatta immediatamente da Dio, o col ministero del Demonio, come siegue inaltr'anime, si lascia in dubbio.

52. Quando queste violenze anche impure vengono senza offuscazione di mente, all'ora l'anima può unirsi con Dio, e

di fatto sempre più s'unisce .

53. Per conoscere in prattica, se qualche operazione inaliere persone sta stata violenza; la regola, che ne bò, non solo son le protesse di quell'anime di non avere acconsentio, o il non poter esse giurare d'aversi acconsentio, o il vedere, che sono anime, che prostitano nella via interna; ma principalmente mi regolo con un lume attuale; e superiore alla cognizione umana, e Teologica, che mi si conssere certamente con interna sicurezza, che tale operazione è violenta, e questo lume son certo, che vien da Dio, perche mi vien congionto colla sicurezza, che vienga da Dio, e non mi lascia può ombra di dubbio in contrario in quella maniera, che alle volte succede, che Dio revelanda qualche cosa, nel medemo tempo assisura l'anima, che tale rivuelazione las si l'anima. non può dubtare in contrario.

54. Li Spirituali della via ordinaria nell'ora dellamorte si trovaranno burlati, e confus con tutte le passioni da

purgare nell'altro Mondo .

55. Per questa via interna si arriva, benche con molta sosterenza, a purgare, e far morire tutte le passioni, in maniera, che non si sente più niente, niente, niente, ne si prova alcuna inquietitudine, come un corpo morto, ne l'anima si lascia più trasportare.

56. Le due leggi, ele due voglie, una dell'anima, e l'altra dell'amor proprio, durano quanto dura l'amor proprio; onde quando questo è purgato, e morto, come si sià per la via interna, non vi sono più le due leggi, ne le due voglie,

to Cappi

voglie, ne si fà più alcuna scappata; e non si sente più niente, ne pure un peccato veniale.

57. Per la contemplazione acquiftata fi arriva ad

un Stato di non far più peccati nè mortali, nè veniali.

58. Si ci arriva a tal stato con non far ristessione più alle proprie operazioni, perche li difetti nascono dalla ri-Rellione .

59. La strada interna è separata dalla Confessione: da Confessori, e da'casi di coscienza, dalla Teo lugia, e dalla Filofofia .

60. All'anime provette, che cominciano a morire alle riflessioni, & anche arrivano ad esfer morte, Dio impossibilita alle volte la Confessione, e supplisce lui con altretanta grazia prefervante, quanta ne riceverebbero dal Sagramento, e però a quest'anime non fa bene in tal caso accostarsi al Sagramento della Penitenza, perche non possono.

61. Gionta l'anima alla morte mistica nen può più voler altro, se non quello Dio vuole, e perche non hà più volontà , e Dio gli l'hà ritolta .

62. Per la via interna s'arriva a starsene immobile continuamente in una pace imperturbabile.

63. Si arriva pure colla via interna alla morte de' fenfi; anzi segno di stare nel nulla, cioè d'esser morto di morte mistica, è, se li sensi esteriori non rappresentano più le cofe fenfibili, come fe non wi fuffero; poiche non paffano a

fare , che l'intelletto vi applichi .

64. Il Teologo bà meno disposizione, che il semplice per esser contemplativo. Primo, perche non ha la Fedetante pura . Secondo, perche non è tanto bumile . Terzo , perche non si cura tanto della sua salvazione. Quarto, perche hà la testa piena di fantaste, specie, opinioni, e speculazioni, e non può entrarvi il vero lume.

65. Alli Superiori si deve obedire nell'esteriore, e la latitudine del voto dell'obedienza de'Religiosi arriva solamente all'esteriore ; nell'interiore è altra cosa , ove folo Dio , 66. E'

e la guida entrano.

66. E' degna di riso una nuova dottrina nella Chiesa di Dio, che l'anima in ordine all'interno si deve governare per il Vescovo, e se questo non è capace, che vada l'anima da lui col suo Direttore. Dico nuvva, perche nè la Sagra. Scrittura, nè Concilii, nè Canoni, nè Bolle, nè Santi, nè Autori l'hanno mai detta, nè la possono dire, perche Ecclesia non judicat de occultis; e l'anima hà jus d'eleggere chi de pare:

67. Il dire, che si deve manisestare l'interno al Tribunale esteriore de Superiori, e che è peccato non farlo; questo è un inganno manisesto, perche Ecclesia non judicat de occultis, e pregiudicano all'anime loro con questi inganni, e

finzioni .

68. Nel Mondo non vi è facoltà, nè giurifdizione, per commandare a manifestare le lettere del Direttore intorno all'interno dell'anima; e però bifogna stare avvertiti, che questo è un'assalto di Satanasso.

### SUB ALEXANDRO VIII.

Feria v. die 24. Augusti 1690.

Bonitas objectiva consisti in convenientia objecti cum natura rationali: Formalis verò in consormitate actus enm regula morum. Ad boc sussici, ut actus moralis tendat in sinem ultimum interpretative -- HUNC HOMO NONTENETUR AMARE, NEQUE IN PRINCIPIO; NEQUE IN DECURSU VITÆ SUÆ MORALIS.

2. Peccatum philosophicum, seu morale est actus humanus disconveniens natura rationali, & recta rationi. Theologicum verò, & mortale est transgresso libera Divina legis. Philosophicum quantumvis grave in illo, qui Deum, vel ignorat, vel de Deo actum non cogitat, est grave peccatum, sed cccxxii non est offensa Dei , neque peccatum mortale dissolviens amicitiam Dei , neque eterna pæna dignum -

Feria v. die 7. Decembris 1690.

1. In statu natura lapsa ad peccatum formale, & demoritum sufficis illa libertate, qua voluntarium, ac liberum fuit in causa sua, peccato originali, & libertate Adami peccantis.

2. Tametst detur ignorautia invincibilis juris natura hac in statu natura lapsa operantem ex ipsa non excusat à

peccato formali .

3. Non licet sequi opinionem, vel inter probabiles probabilissimam.

4. Dedit semetipsum pro nobis ablationem Deo , non pro

folis Electis, fed pro omnibus, & folis Fidelibus ..

5. Pagani, Judoi, Harebici, aliique bujus generie nullumomninò accipiunt a Jefu Christoinstuxum, adeòque, binc-vettò inspessi su illi-esse soloutatem nudam, cri inermem, sinc omni gratastissipalienti.

6. Gratia sufficiens statui nostro, non tam utilis, quàm perniciosa est, sic ut proinde meritò possunus petere, à gratia

Sufficienti Libera nos Domine.

7. Omnis bumana actio deliberata est Dei directio voel Mundi; si Dei, Charitas Patris est, si Mundi, concupiscentia carnit, boc est, malassi.

8. Neceffe eft infidelem in omni opere percare.

Re vera peccat, qui odio habet peccatam mere ob ejus turpitudinem. O disconvenientiam cum natura rationali, sine ullo ad Deum offensum respectu.

to. Intentio, qua quis detestatur malum & prosequitur bonum merè, ut Calestem obtinent gloriam, nun est recta, nec

Dev placens :

11. Omne , quod non est ex Fide Christiana supernaturali , qua per dilectionem operatur , peccatum est .

12. Quan-

Quando in magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam Fides , & etiams videantur credere , non est Fides Divina, sed bumana.

13. Quifquis etiam atenna mercedis intaitu Deo famulatur , charitate fi carnerit , vitio non caret , quoties intuitu licet beatitudinis operatur with and rived and remed to

14. Timor gehenne non est supernaturalis.

15. Attritio ; que gebenne ; & panarum metu concipitur; fine dilectione benevolentia Dei propter fa non est bomus metus; ac Supernaturalis. on announce mutoff

16: Ordinem pramittendi satisfactionem absolutioni, induxit non politia, aut institutio Ecclesia, fed ipfa Christi lex, & de preferipto natura rei id ipfum quodammodo dictante.

1171. Perittam praxim mox absolvendi , ordo panitentia est inversus. . oranza injutionista in injunto con I

77. 18.00 Confuetedo moderna quoad administrationem Sacramenti Panisontia, etiamficam plurimorum hominum fu-Stentet aufforitas, & multi temporis diuturnitas confirmet, nibilominion ab Eccletia non babetier pra ufu fed abufu .

19. Homo debet agere tota vita pænitentiam pro peccato originali F

goralis. 20. Confessiones apud Religiosos facta, pleraque, vel facrilega funt , vel invalida .

. 7 124 Parochimmer potest jupicari da Mendiognetibus , 4 4i eleemosynis communibus vivunto de imponenda nimis levi, & incongrua panttentia l'en fatisfactione fob quaftum , feu lucrum subsidii temporalis .

22. Sabribert fant judicandi , qui jus ad Communionem percipiendam pratendunt, antequam condignam de delictis interest . " eller . m

fuis panitentiam egerint .

23. Similiter arcendi funt a Sacra Communione , quibus nondum inest amor Dei purissimus, & omnis mixtionis expers.

24. Oblatio in Templo, qua fiebat a Beata Virgine Maria in die Purificationis sue per duos pullos Columbarum, unum in bolocaustum, & atterum pro peocatis , sufficienter te-Racccxxiv

statur, quod indigueris purificatione, & quod silius, qui offerebatur, etiame macula Matris maculatus esset, secundum verba legis.

25. Dei Patris fedentis Simulaerum nefas eft Christiano

in Templo collecare.

26. Laus, que defertur Marie, ut Marie, vana est. 27. Valuit atiquando Baștismus sub bas forma collatus,

In nomine Patris &c. pratermifis illis, Ego te baptizo.

28. Valet Baptifmus callatus à Ministro, qui omnem. Ritum externum, formamque baptizandi objervat, intus verv in terde suo apud se resolvis. Non intendo sacere, quod facit Ecclesia.

29. Futilis, & toties convulfa, est assertio de Pontificia Romani supra Concilium Occumenicum auctoritate, atque in

30. Ubi quis invenerit dottrinamin dunufino clare fundatam sillam abfalute pareje semere, se docere, una respiciendo ad allam Pontificis Bullam ...

31. 1. Bulla Debam VII in amindati epipurapeuta .

#### SUB INNOCENTIO XII.

# Per Breve incip. Cum alias &c. Dat.

Extitude.

Asur babitualis status amorit Dai, qui est chiecame.

Chorizas pura, or sine ulla miscinemotivi racea. cui proprii interesse. Neque timo pomarum, neque desidectii Explication dei rium remunerasionum habens amplius in eo partem. Non Maximes amatur amplius Deus proprer meritum, neque proprer per des Saints, estionem, neque proprer felicitatem in ea amando invesure interioure, niciolam.

1. In flatu visa contemplativa, few unitive amitti-

tur omne moti oum interessatum timoris , & Spei .

3. Id, quod est essentiale in directione anima, est nonaliud facere, quam sequi pedetentim gratiam cum infinita patientia, pracautione, & subtilitate. Oporteet se interbot limites continere, ut sinatur Deus agere, & nunquam ad purum amorem ducere, nist quando Deus per unctionem interiorem incipit aperire Cor buic verbo, quod adeò durum est animabus adhue shimet affixis, & adeò potest illas scandalizare, aut in perturbationem coniicere.

4. In stasu sants indisserentia anima non babet amplius desideria voluntaria, & deliberata propter suum interesse, exceptis iis occasionibus, in quibustoti sua gratia

fideliter non cooperatur .

5. In codem statu sancta indisserentia nibil nobis-, omnia Deo volumus. Nibil volumus ut simus perfecti, & beati proper intereste proprium, sed omnem perfectionem, ac beatitudinem volumus, in quantum Deo plaset efficere, at velimus res, juxta impressionem sua gratia.

6. In hoc santsa indifferentia statu nolumus amplius salutem, ut salutem propriam, ut liberationem aternam, ut mercedem nostrorum meritorum, ut nostrum interesso omnium maximum; sed eam volumus voluntate plena, ut goniam, & beneplacitum Dei, ut rem, quam ipse vult,

quam nos vult velle propter ipfum .

"Y... Deretitito non est, nist abnegatio, seu sui ipsurrenunciatio, quam kesus Christus à nobic in Evangelio requirit, possquam externa comina reliquerimus. Issu nosserim abnegatio non est, nist quoad interesse proprium. Extrema probationes, in quibus bac abnegatio, seu sui ipsus
deretitito exerceri debet, sunt tentationes, quibus Deus
amulator vult purgare amorem, nullum ei ostendendo perfugium, neque ullum spem quoad suum interesse proprium,
etiam aternum.

8. Omnia Sacrificia, que fieri solent ab Animabus quam maxime disinteressatis circa eac un aternam beatitudinem dinem sunt conditionalia. Sed boc Sacrificium non patest esse absolutum in statu ordinario. In uno extremarum probationum casu boc Sacrificium set aliquo modo absolutum.

9. In extremis probationibus potest anima invincibiliter persuasum esse persuasione restexa, qua non est intimus

conscientia fundus, se juste reprobatam esse à Deo.

to. Tunc anima divisa à semetissa expirat cum Chrisso in Cruce dicens: Deus, Deus meus, ut quid dereliquissi me t In hac involuntaria impressone desperata conficit mission absolutum sui interesse proprii quoad aternitatem.

11. In boc statu anima amistit omnem spem sui proprii interesse, sed nunquam amistit in parte superiori, idessi in activus directis, & intimis spem perfectamqua est desiderium disinteressatum promissionum.

12. Director tunc potest buic anima permittere, ut simpliciter acquiescat jactura sui proprii interesse, & justa condemnationi, quam sibi à Deo indictam credit.

13. Inferior Christi pars in Cruce non communicavit

Superiori suas involuntarias perturbationes.

14. In extremis probationibus pro purificatione amoris fit quadam separatio partis superioris anima ab inserioris. In sifa separatione actius partis inserioris manaste exommino caca. O involuntaria persurbatione; Nam totum, quod est voluntarium, O intellectuale, est partis superioris.

15. Meditatio conftat discursivis actibus, qui se invicem facile distinguuntur. Ista compositio actuum discursivorum, & restexorum est propria exercitatio amoris in-

tereffati .

16. Datur status contemplationis adeò sublimis, adeoque persetta, ut stat babitualis, itaut quoties anima actuorat, sua oratio sit contemplativa, non discurstva Tunc non amplitus indigeneractive ad meditationem, ejusque actus methodicos.

17. Ani-

17. Anima contemplativa privantur intuitu distincto, sensibili, & resexo Jesu Christi duobus temporibus diversis. Primò; in servore nascente earum contemplationis. Secundò. Anima amittit intuitum Jesu Christi in extremis probationibus.

18. In statu passivo exercentur omnes virtutes distin-Eta, non cogitando, quod sint virtutes. In quolibet momento aliud non cogitatur, quam facere id, quod Deus vult, amor Zelotypus simul efficit, nè quis amplius sibi virtutem velit, nec nunquam sit adeò virtute praditus, quam cum virtuti amplius assixus non est.

19. Potest dici in hoc sensu, quod anima passiva, & disinteressata nec ipsum amorem vult amplius, quatenus est sua perfettio, & sua selicitas, sed solum quatenus est id,

quod Deus a nobis vult.

20. In confitendo debent anima transformata sua peccata detestari, & condemnare se, & desiderare remissionem. suorum peccatarum, non ut propriam purificationem, & liberationem, sed ut rem, quam Deus vult, & vult nos velle propter suam gloriam.

21. Sancti Mystici excluserunt a statu animarum trans-

formatarum exercitationes virtutum .

22. Quamvis bac doctrina (de puro amore) esset pura, & simplex persectio Evangelica in universa tradițione designata, antiqui Pastores non proponebant passim multitudini justorum, nist exercitia amoris interessati eorum gratia proportionata.

23. Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem, & tunc evadit unicum principium, & unicum motivum omnium actuum, qui deliberati, & meritorii sunt.



### TAVOLE PERPETUE

Per sapere in ciaschedun Mese dell'Anno l'Hore Italiane del dir la Messa, el'Officio Divino, e per l'osservanza degli altri Precetti Ecclesialtici.

### Avvertimenti per le seguenti Tavole.

E seguenti T'avole, composte per l'altezza de' gradi 41. del Polo, pusono senza scrupolo alcuno servire per altre altezze de' gradi vicini 39. 40. 42. 43. sotto i quali si comprendono in Italia, Napoli, e suo Regno; Roma, e Stato intorno; Umbria, Marca d'Ancona, Stato d'Urbino, Toscana, Corfica, e Sardegna. Nelle quali Tavole non si pretende assegnar l'hora precisa, e puntuale de' sudetti tempi; percioche facendosi quasi ogni giorno mutazione di qualche minuto, non potrà aversi l'hora certa senza l'uso di qualche Tavola spasa. Solo dunque si pretende assegnare un ora, poco più, o meno della vera & astronomica, stimata da' Teologi nell'azzioni umane sufficiente, per sodisfare alla circostanza del tempo, ricbiesta ne' Precetti Ecclesiastici; chiamata perciò da loro, tempo, o vero hora, morale.

In oltre, perche l'ore qui assegnate sono conformi agli borologi a Ruote, o a Campane, non si dovrà da quelle scemare il tempo de'crepuscoli, come si suole nell'altre I avole degli horologii folari ; ma l'ore (verbi grazia) diciotto , faranno a punto quando si sentiranno sonare li sei tocchi della Campana.

Di più, se in un luogo fossero più Orologi, potrà ogn'uno valersi di qual più gli piacerà, benche vada, o più presto, o più tardi: purche la differenza notabile non mostri evidente

errore .

#### Prima Tavola del Mezzo giorno, e del Mattutino privato.

A cognizione del mezzo giorno è necessaria primieramente a'Sacerdoti, a' quali non è lecito regolarmente fenza privilegio dir la Messa doppo il mezzo giorno, se non

fosse di poco tempo passato .

Secondo, per l'offervanza del digiuno Ecclefiafico; poiche prima del mezzo giorno non si può mangiar, se non fosse anticipazione di poco tempo, come stimano alcuni Teologi di mez'ora, altri d'un'ora, & anche più. In ogni modo bafterà , che nel mezzo giorno si trovi alcun pranzando , ancorche il pranzo in quel tempo fosse verso il fine .

Terzo, a' Sagrestani, li quali a quest'ora douranno

dar nelle loro Chiefe il fegno dell' Ave Maria .

Quarto, finalmente s'aggiunge un'altra Tavola dell' ora per poter dire il Mattutino, conforme all'opinione già ricevuta di coloro, i quali passata la terza parte del giorno artificiale, detta già dalli Hebrei ( conforme alla più vera divisione) Ora Nona , simano poterfi recitare privatamente il Mattutino del giorno seguente, essendo a quell'ora detti nelle Chiese li Vesperi del presente giorno. l'Ore dunque del-Puna, e l'altra Tavola in ciaschedun Mese sono le seguenti.



Da 21.fin'al fin. h. 19. c meza

## SECONDA TAVOLA

#### Della Mezza Notte, & Alba della fera.

Ono l'ore della Mezza notte necessarie primieramente per l'osservanza del digiuno naturale, a coloro, che vogliono dir Messa, communicassi la mattina seguente, a' quali da quell'ora avanti si proibisce prendere qualstvoglia sorte di cibo, o bevanda.

Secondo, per l'osservanza del digiuno Ecclesistico, e de' cibi vietati ne' V enerdì, e Sabati, l'obligo de'quali nella. Mezza notte comincia per il giorno seguente, e sinisce per il

precedente .

Terzo, per la proibizione del lavorare nelle Feste comandate, la quale similmente comincia, e sinisce nell'istess'ora (ciò che sia dell'usanza d'altri Paesi) non essendo lecito da una mezza notte all'altra fare opere servili, se non sosse per

poco tempo , variamente determinato da' Dottori.

Quarto, per la proibizione delle Nozze, la quale, come comincia nella Mezza notte precedente al giorno delle Ceneri, & alla prima Domenica dell'Avuento, conforme all'uso Romano (ancorche in alcuni Paest cominci ne primi Vesperi del Sabbato) così finisce nella Mezza notte doppo il giorno dell' Episania, e Domenica in Albis.

Quinto, a quei Religiosi, i quali si levano a Mezza not-

te, per cantare in Coro il Mattutino .

Sesto finalmente, perche alcuni Teologi stimano, che l'Indulgenze concesse alle Chiese sino al tramontar del Sole siposfono guadagnare anche, mentre durano li crepuscoli, o vogliamo dire Alba della sera, che è il vero, e perfetto termine del
giorno, durando anche doppo tramontato il Sole per un pezzo
l'aria sopra l'Orizonte illuminata, come si dirà più a basso ; perciò si aggiunge un'altra Tavola, la quale mostra il sine
dell'Alba della sera. L'Ore dunque dell'una, e l'altra in ciaschedun Mese sono le seguenti.

| Polo 4 | . Mef dell' Anno.                                                    | Mezza notte.                     | 1  | lba della fer <b>a .</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------|
| Gen.   | Da 1. fin'a 18.                                                      | h. 7. e meza                     | h. | i.e vn quar.             |
|        | Da 19. sin'at fin.                                                   | h. 7. e vn quar.                 | h. | r. c vn quar.            |
| Febr.  | Da 1, fin'a 14.                                                      | h. 7. e vn quar.<br>h. fette     | h. | r. e vn quar.            |
|        | Da 15. fin'a 25.                                                     | h. 6.e tre quar.<br>h. 6. e meza | h. | r.e vn quar.             |
|        | Da 26. sin'al fin.                                                   | h. 6. e meza                     | h, | vna                      |
| Mar.   | Da 1. fin'a 8.                                                       | h. 6. e meza                     | h. | vna .                    |
|        | Da 9. sin' a 19.                                                     | h. 6. e vn quar.                 | h. | vna                      |
|        | Da 20.fin'al fin.                                                    | h. sei                           |    | vna                      |
| Apr.   | Da 1. fin' a 10.                                                     | h. 5.e tre quar.                 | h. | vna -                    |
| -      | Da 11. fin'a 22.                                                     | h. 5. e meza                     | h. | vna                      |
|        | Da 23.fin'al fin.                                                    | h. 5. e vir quar.                | h. | r. c meza                |
| Mag.   | Da I. fin'a 5.                                                       | h. 5. e vn quar.                 | h. | r. e vn quar.            |
|        | Da 6. fin'a 20.                                                      | h. cinque                        | h. | 1.c vn quar.             |
|        | Da 21.fin'al fin.                                                    | h. 4.e tre quar.                 | h. | 1. e meza                |
| Giu    |                                                                      | h 4.e tre quar.                  |    |                          |
|        | Da 21.fin'al fin.                                                    | h. 4. e meza                     | h. |                          |
| Lug.   | Da T. fin'a a T.                                                     | h 4 c meza                       | h. | retre quan.              |
| -      | Da 22.fin'al fin.                                                    | h. 4.e tre quar.                 | h. | i.e tre quar.            |
| Ago.   | Da 22. sin'al fin. Da 1. sin'a 5. Da 6. sin'a 19. Da 20. sin'al fin. | h. 4.e tre quar.                 | h. | r. e meza                |
|        | Da 6. fin'a 19.                                                      | h. cinque                        | h. | 1. e vn quar.            |
|        | Da 20. sin'al fin.                                                   | h. 5. e vn quar.                 | h. | r.e vn quar.             |
| Sett.  | Da 1. fin' a 10.                                                     | h. 5. e meza                     | h. | i. e meza                |
|        | Da 11. fin' a 21.                                                    | h. 5.e tre quar.                 | h. | 1. e vn quar.            |
|        | Da 22.fin'al fin.                                                    | h. fei                           | h. | vna                      |
| Ott.   | Da 1-fin'a 14.                                                       | h. 6. e vn quar.                 | b. | vna -                    |
|        | Da 15. fin a 25.                                                     | h. 6. e meza                     | h. | vnæ                      |
|        | Da 26.fin'al fin.                                                    | h. 6.e tre quar.                 | h. | vna.                     |
| Nou.   |                                                                      | h. 6.e tre quar.                 |    |                          |
|        | Da 8. fin'a 21.                                                      |                                  |    | 1. e vn quar.            |
|        | Da 22.fin'al fin.                                                    | h. 7.e vn quar.                  | h. | r. e vn quar.            |
| Dec.   | Da 1. fin'a 20.                                                      | h. 7. e vn quar.                 | h. | r. e yn quar.            |
|        | Da 21.fin'al fin.                                                    | h. 7. e meza                     | h. | I.e vn quar-             |

## TERZA TAVOLA,

Dell'Alba della mattina, e del nascimento del Sole.

L'Aurora, ò crepufolo, chiamati volgarmente l'Alba della mattina, altro non è, che un primo raggio, per mezzo del quale l'aria più vicina all'Orizonte viene illuminata dal Sole, quando si ritrova ancora sotto terra per 18. gradi: il quale, si come la mattina accostandosi pian piano la và sucessivamente illuminando, sin tanto che spunti, così anche la sera, doppo tramontato, allontanandos, gli và togliendo il lume, sin tanto che lasci affatto d'illuminarla con l'ultimo suo raggio.

Nè si toglie, che in alcun luogo, dove, o da monte vicino, o da altro accidente impedito, non si vede la prima, o ultima aria illuminata nel modo detto, non sia anche alta medesima ora qui notato il principio, o sine, dell'Alba. È dunque prinieramente necessaria la cognizione dell'Alba, della mattina a'Sacerdoti, a'quali non è lecito regolarmente, senza privilegio, celebrare avanti il principio di quel-

la, se pur l'anticipazione non fosse di poco tempo.

nelle Chiefe, il quale, come non deve fonarsi prima dell'Alba, così non deve aspettarsi il tempo molto chiaro, conforme

all'uso delle Basiliche Romane.

Terzo, finalmente s'aggiunge un'altra Tavola del nafeimento del Sole, per commodità, tanto di quei Religiofi, i quali a quel tempo sogliono cantar Prima nel Coro, quanto de'Preti Secolari, i quali all'istess'ora sicongregano per comineiare nelle loro Chiese gli Officii Divini, e per altri usi. L'Ore dunque dell'una, e dell'altra Tavola in ciaschedun. Mese sono le seguenti.

| cccxxxiv         |    |                 |                  |                  |             |
|------------------|----|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| Mefi dell' Anno. |    | Alba della matt | Nascim.del Sole. |                  |             |
| ien.             | Da | í. fin'a        | 8.               | h.r 3. : 1 5 : 1 | h. quindeci |

Da 9. fin'a 18. h.12.e tre quar. h.14.e tre quar. Da 19. fin' a 25. h.12. e meza h. 14. e meza Da 25.fin'al fin. h.12. c vn quar. h.14. e vn quar. Ecbr. Da 1. sin'a 7. h.12. h. quattordeci Da 8. fin'a 14. h. 12.e tre quar. h.1 3.e tre quar. Da 15. fm' a 20. h. 11. e meza h. 13. e meza h.13.e vn quar. . Da 21. fin' a 25. h.11.e vn quar. Da 25.fin'al fin. h. vndeci h. tredici Mar. Da 1. fin' a 8. h. 10.e tre quar. h. 12.e tre quar. Da: 9. fin'a 14. h. 10. e meza h. 12. e meza Da 15. fin'a 19. h. 10.e vn quar. h. 12.e vn quar. Da 20, fin' a 26, h. diece h. dodeci . . Da 27.fin'al fin. h. g.e tre quar. h. 11.c tre quar. Da 1. fin'a 5. h. 9. e meza Da 6. fin'a 10. h. o.e. vn quar. h. 11.e vn quar. Da z 1. fin'a 16. hi none h. vndeci Da 17. fin'a 22. h. 8.e tre quar. h. 10.e tre quar. Da 23.fin'al fin. h. 8. e meza h. 10. e meza Mag. Dari. fin' a 5. h. 8. e meza ... h. 10, e meza Da. 6. fin'a 14. h. 8. e vn quar. h. 10.e vn quar. Da 15. fin'a 20. h. otto h. dieci Da 21. fin' a 26. h. 7.e tre quar. h. 9. e tre quar. Da 27.fin'al fin. h. 7. c meza h. g. e meza Giu. Da 1. fin'a 6. h. 7. e meza h. g.e meza Da 7. fin'a 20. h. 7. e vn quar. h. 9. e vn quar. h. nouc Da 21.fin'al fin. h. fette Lug. Da 1. fin'a 4. h. fette h. noue Da 5. fin'a 21. h. 7. e vn quar. h. 9.e vn quar. h. g. e meza Da 22.fin'al fin. h. 7. e meza Da 1. fin'a 5. h. 7. e mera h. g. e meza

Da 6. fin'a 12. h. 7.e tre quar. h. 9.e tre quar, Da 13. fin'a 19. h. otto h. dieci Mesi

Da 18. fin'a 27. h. 12.e tre quar. h. 14.e tre quar.

Sett.

Ott.

Nou.

Dec.



Da 11. fin'a 18. h.12. e meza

Da 28.fin'al fin. h. tredeci

h. 14.e meza

h. quindeci

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Tes where.

.

# TAVOLA **DELL'APPENDICE**

Delle Bolle, Decreti, Dichiarazioni, e Lettere delle Sagre Congregazioni,

|                | vengono citati a'fuoi luoghi<br>Sinodo presente.                                                                                        |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ad I.Tit.      | Publicazione dell'Editto del S.Offizio.                                                                                                 | pag.xj<br>xiv      |
| AdIII.         | Editto contro i Bestemmiatori col Sommario<br>del B. Pio V.                                                                             |                    |
| Ad IV.         | Editto sopra la Dottrina Cristiana .<br>Sommario dell'Indulgenze concedute da' So                                                       |                    |
|                | fici a quelli <sub>s</sub> che frequentano la Dottr.Criss<br>Editto per la Dottrina Cristiana .<br>Compendio della Dottrina Cristiana . | xxv<br>xxv<br>xxvi |
|                | Vescovi, e Regolari de' 21. Giugno 1686.<br>Dottrina Cristiana.                                                                         | one sopra i        |
| Ad V.          | Lettera della detta Sagra Congregazione de<br>bre 1676, sopra i Predicatori.                                                            |                    |
|                | Litera Sac. Congregationis Concilii, super pradicatione.                                                                                |                    |
|                | Instruzione per li Predicatori .<br>Formula Patentalium pro Pradicatore .                                                               | xxxvij             |
| Ad VI.<br>Tit. | Editto delle Feste .<br>Feste di Precetto .                                                                                             | xlij<br>xlv        |
|                | Pontificale Romanum de publicatione Festor<br>lium in Epiphania Domini.                                                                 | xlvij              |
|                |                                                                                                                                         | T Jisaa            |

|          | •                                                          |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                            |             |
|          |                                                            |             |
| Ad VII   | Editto della Quaresima.                                    | lxviij      |
| Tite,    | Giorni di Digiuno .                                        | lij         |
|          | Editto dell' Avvento .                                     | liij        |
| d X.Tit. | Editto per la Cresima .                                    | lvj         |
| -4       | Formula Schedula a Confirmandis exhibenda.                 | lviij       |
| Ad XI.   | Sommario della disposizione del Concilio Later             | anense      |
| Tit.     | riportata nel Capitolo Omnis utriulque lexu                | isっ. de     |
|          | Pœnit. & Remiss.                                           | lix         |
|          | Formula di Citazione per quelli, che non sisara            |             |
|          | municati la Posqua.                                        | ibid.       |
|          | Formula di Scomunica contro i medefini.                    | lx          |
|          | Regula, seu Formula per Parochos servanda                  |             |
|          | mando statum Animarum.                                     | lxj         |
|          | Modo d'introdurre i Giovanetti alla Santa                  |             |
|          | nione.                                                     | lxij        |
| •        | Decretum Sacra Congregationis Concilii circa (             | ommu-       |
|          | nionem quotidianam.                                        | lxvj        |
|          | Decretum Sac. Rit. Congregationis super Dubi               | 05 111      |
|          | in delatione Sanctissimi Sacramenti ad Infin               | mos II-     |
|          | ceat uti parvo pileolo.                                    | lxx<br>ibd. |
| 1        | Editto per l'accompagnamento del SS. Viatico.              |             |
|          | Sommario dell'Indulgenze, per la Festa, & Ott.             | lxxiv       |
|          | Corpus Domini .                                            |             |
|          | Decretum Sacra Rit. Congregationis, super no               | m cere-     |
|          | brandis Missis votivis infrà Octavam                       | lxxv        |
| Ad XII.  | Christi .                                                  |             |
| Tit.     | Editto per i Sacerdoti obligati all'adempime               | Ixxvii      |
| AJ WITT  | Messe .<br>Lestera Circolare della Sagra Congregazione del | ,           |
| Tit.     | zio , sopra li Confessori .                                | lxxx        |
|          | Instruzione per li Confessori.                             | lxxxi       |
|          | Constitutio Gregorii XV. contra ad turpia sulli            | ,           |
|          |                                                            | xxxviij     |
|          | Sommario della Bolla del B.Pio V.circa l'obligo            |             |
|          | dici, &c. verso gl'Infermi.                                | xciij       |
|          | a.e., o v. verje ge rajeras .                              | Let-        |
|          |                                                            |             |

| * *                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettera Circolare della Sagra Congregazion    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| della sudetta Bolla .                         | xciv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lettera Circolare della medesima Congregazio. | ne circa il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confessare le Monache Inferme.                | xcvj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sommario della Bolla in Cana Domini .         | xcvij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cast riservati all'Eminentiss. Vescovo d'Ost  | ia, e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Velletri.                                     | . civ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prima d'amministrare l'Estrema Unzione que    | llo, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| deve dire il Curato all'Infermo.              | cvj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Editto per li Promovendi.                     | cviij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | enza dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | схј                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | cxij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | cxiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Per il Suddiaconato.                          | cxiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Per il Diaconato.                             | cxv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per il Presbiterato.                          | cxvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | cxviij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | cxix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | cxxj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | cxxiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cribuntur pro tollendis abushus do forand     | ihus circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | CXXV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | cxxxiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | CXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | covi, e Regolari, per la publicazione, & of della sudetta Bolla.  Lettera Circolare della medesima Congregazio. Consessa della Bolla in Cana Domini.  Cast riservati all'Eminentiss. Vescovo d'Ostivelletri.  Prima d'amministrare l'Estrema Unzione que deve dire il Curato all'Infermo.  Editto per li Promovendi.  Nota di quelli, che non saranno promossi su pensa.  Requisti per la prima Tonsura.  Per il Suddiaconato.  Per il Diaconato.  Per il Presbiterato.  Litera Sacra Congregationis Concilii super Parila Ordinandorum.  Lettera della Sac. Congregazione de' Vescovi lari, circa gl'Esercizii spirituali da farsi dinandi, e Monacande.  Decreta Congregationis a SS. D. N. deputat. moderatione Indultorum suscipiendi Ordine tempora a Jurestatuta.  Edictum Cardinalis Vicarii Urbis, nè Clerici pro tempore in Urbe degentes extra Urbemi veri faciant, nisi in Urbe examinati, e bati.  Constitutio SS. D. N. qua plura declarantur scribuntur pro tollendis abustorum.  Declaratio Sac. Congreg. Concilii de non solem Nuptiis tempore a jure vetito. |

|   |                   | Instructio pro examine illorum Testium    | , qui inducun-   |
|---|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
|   |                   | tur pro contrahendis Matrimoniis e        |                  |
|   |                   | Congregationis S. Officii.                | CXXXV            |
|   |                   | Tavola degl'Impedimenti del Matrimon      | nio - cxxxix     |
|   | Ad XIX            | Decretum Pracedentia in causa Corana      |                  |
|   | Tit.<br>Ad XX.    | Decretum Congregationis RR. Præfectoru    |                  |
|   | Tit               | Nota eorum, qui Ecclesiastica Sepultu.    |                  |
|   | ~                 | debent.                                   | ibid.            |
|   | Ad XXI.           | Instruzione circa il modo di tenere le Ch |                  |
|   | Tit.              | pellettili.                               | cxlvii           |
|   |                   | Editto circa la Venerazione, e rispet.    |                  |
|   |                   |                                           |                  |
|   |                   | Chiefe, & altri Luoghi Sacri.             | clxij            |
|   |                   | Editto sopra i Banchi da tenersi nelle Ch |                  |
|   |                   | Lettera Circolare della Sac. Congregazio  |                  |
|   | ALVUIT            | e Regolari supra il Resugio ne' Luoghi I  |                  |
|   | Ad XXII.          | Decretum Generale Sac. Rit. Congregat     |                  |
|   |                   | Reliquiis.                                | clxxij           |
|   | Ad XXV.           | Editto circa l'Abito, e Tonsura Clerical  |                  |
|   | Tit.              | Lettera della Sac.Congregazione de'Vesci  |                  |
|   |                   | sopra la stessa materia.                  | clxxv            |
| • |                   | Editto per il Giuoco , & Arme .           | clxxvij          |
|   |                   | Editto sopra le Maschere, Comedie, F      | estini , Caccie, |
|   |                   | Canti, e Suoni.                           | clxxx            |
|   | Ad XXVI           | Instruzione per i Parochi.                | clxxxij          |
|   | Tit.              | Formula dell'Editto da publicarse, qui    | ando vacano i    |
|   | Ad Tit.<br>XXVII. | Luoghi nel Seminario.                     | clxxxvij         |
|   | Ad Tit-           | Instruzione per la conferenza de' Casi.   | clxxxviij        |
|   | XXXII.            | Instruzione per i Vicarii Foranei.        | cxciv            |
|   | Ad Tit.           | Declaratio Sac. Congregationis Concili    | i luber accessu  |
|   | Ad tit.           | Regularium ad Monasteria Monialiu         |                  |
|   | XXXIV.            | Dubia Super collocutione Regularium       |                  |
|   |                   | libus                                     | cxcviii          |
|   | •                 | Particulæ Constitutionis Clementis X.     |                  |
|   |                   | Concionatorem , & Confessorem San         |                  |
|   |                   | pertinentes.                              | cxcix            |
|   |                   | Kar Lines                                 | Decre-           |
|   |                   |                                           |                  |

|          | Decretum Sac. Congregationis super Negot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | porum, & Regularium, cum Decreto En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ninenti sim |
|          | Episcopi pro Fratribus Discalceatis Ordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nis Sancta  |
|          | Therefix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CC          |
|          | Declarationes Decreti sa. me. Innocentii Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pe X. Su-   |
| i i      | per Subjectione nonnullorum Conventuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | urisdictio- |
| 3,0      | ni Ordinarii Loci à Sac. Congregatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Super Sta-  |
|          | tu Regularium edita, atque à SS. D. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. Alexan-  |
|          | dro Papa VII. approbate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cciv        |
| Ad Tit.  | Editto per le Monache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ccx         |
| XXXVI.   | Decreto del Sac. Concilio di Trento sopra la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Claufura    |
|          | de' Monasterii di Monache .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ccxiii      |
| •        | Sommario della Bolla di Gregorio XIII. circ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a la Clau-  |
|          | fura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ccxiv       |
|          | Decretum Eminentiss. Episcopi super numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o Monia-    |
|          | lium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CCXV        |
|          | Dichiarazione della Sag. Congregazione sopr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a i Luoghi  |
|          | vacanti per morte delle Monache numerari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|          | Decreto del Sac. Concilio di Trento per la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|          | pigliare l'Abito, e far Professione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ccxviii     |
|          | Decreto del Sagro Concilio di Trento per,q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|          | pigliano l'Abito Regolare, e dell'esploraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ione della  |
|          | loro volontà, quando havranno da fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|          | fione .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ccxix       |
|          | Modo d'interrogar la Zitella, che deve m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | onacarli.   |
| *        | e far Professione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ccxx        |
|          | Decreto del Sac. Concilio di Trento sopra la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Professione |
|          | delle Monache, a suo tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ccxxii      |
| Ad Tit.  | Ordini da offerwarsi dalle Confraternite, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| XXXVIII  | stà dell'Arti, & altri Luoghi Pii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сскхіі      |
| AdTit.XL | Sommario della Costituzione di Paolo V. circ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|          | ministratori de' Monti di Pietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ccxxvj      |
| Ad Tit.  | Decreto del Sac. Concilio Tridentino contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| XŁI.     | che non pagano le Decime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ccxxviii    |
| Ad Tit.  | Editto contro i Debitori morosi de'Luoghi Pii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ccxxix      |
| XLIL     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Editto      |
|          | • 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Ad Tite<br>XLIII. | Editto per l'Archivio delle Chiese, & altr<br>Pii                             | i Luogbi         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | Modo di fare gl' Inventarii de' Beni                                          | Ecclesia-        |
|                   | fici .                                                                        | ccxxxj           |
| Ad Tit.<br>XLIV.  | Decreto del Sac. Concilio di Trento contro qu                                 | elli, che        |
|                   | occupano , o usurpano Beni Ecclesiastici .                                    | ccxlj            |
|                   | Parte della Bolla in Cana Domini sopra l'ist                                  |                  |
|                   | teria.                                                                        | ccxlij           |
|                   | Compendio della Bolla del Beato Pio V. fopra                                  |                  |
| A 1 T's           | e forma di creare Censi.                                                      | ccxliij          |
| Ad Tit-<br>XLV-   | Editto contro quelli, che devono adempire                                     |                  |
| ,,,,,             | fatti da' Testatori Defonti .                                                 | ccxlv            |
|                   | Confirmatio Decretorum Sac. Congregationi                                     | s Concilii       |
|                   | Super celebratione Missarum.                                                  | ccxlviij         |
| Ad Tit.           | Sommario della Bolla di Sisto V. sopra li Con                                 |                  |
| XLVI.             | leciti.                                                                       | cclxxij          |
|                   | Editto contro gl'Usurarii .                                                   | cclxxiv          |
|                   | Regole generali da osservarsi ne' contratti di                                |                  |
|                   | à credenza.                                                                   | cclxxvj          |
| Ad Tit.           | Editto per i Danni dati .                                                     | cclxxix          |
| XLVIII.           | Lettera Circolare della Sac. Congregatione                                    |                  |
|                   | munità Ecclesiastica agl'Ordinarii dello                                      |                  |
|                   | clesiastico.                                                                  | cclxxx           |
|                   | Decreto scolpito in marmo alle Porte delle o                                  |                  |
|                   | tedrali d'Oftia , e di Velletri .                                             | cclxxxj          |
| Ad Titt           | Editto contro i Delinquenti in materia d'Ac                                   |                  |
| XLIX.             | Stupro, Incesto, Concubinato, e Lenocinio.                                    |                  |
|                   |                                                                               | cclxxxvj         |
|                   | Propositiones damnata usque in prasens.                                       | cccj             |
|                   |                                                                               | cccxxviij        |
|                   | Tavola delle Promulgazioni, che devono farsi<br>rati inter Missarum Solemnia. | dalli Cu-<br>cxj |
|                   |                                                                               |                  |

#### FINIS.

### REGISTRO

Delle Costituzioni.

† †† ††† †††† ABCDEFGHIKLMNOP QRSTV

#### Dell'Appendice.

a b c de f g h i k l m n o p q r s t u x y z aa bb cc dd ee ffgg hh ii k k ll mm nn oo pp qq rr sstt uu

Tutti sono fogli intieri.



#### IN ROMA, MDCXCIX.

Nella Stamperia di Luca Antonio Chracas. Presso la Gran Curia Innocenziana.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

VA 1 1528616

.

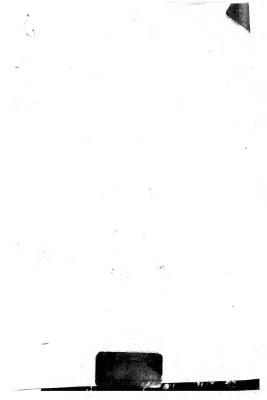

